

"To strengthen

Stanford University Library holdings in the field of Western Medieval thought and its influence on modern times," this book was given by Beatrix Mesmer Standish in memory of her husband

ALLAN MORGAN STANDISH '14



APR 1976

# COLLEZIONE

DI

# OPERE INEDITE O RARE

DEI PRIMI TRE SECOLI DELLA LINGUA

PUBBLICATA PER CURA

NELLE PROVINCIE DEL

BOLOGNA
Presso l'Editore Gaetano Romagnoli

## PROGRAMMA

~LOUNDS

Dappoichè la R. Commissione, la quale nei suoi primordi era circoscritta alle provincie emiliane, si diffuse per tutta quella parte della Nazione onde oggi è costituito il Regno d'Italia, sono pur molti i lavori che si vanno allestendo dai diversi soci della medesima. Non sia per altro chi creda, che, nella scelta delle onere le quali si giacevano fin qui ignote nelle natrie biblioteche dalla Sicilia alle Alpi, abbiasi avuto rispetto non più che al pregio dal lato della favella. La dovizia molta di nobilissime scritture vincendo di gran lunga ogni nostro sperare, lasciava ampio luogo ai dotti collaboratori di attendere, più che ad altro, a polire layori istorici, antiche eroniche, statuti e bandi, spezialmente toscani, e sopra tutto un eletto numero di Romanzi Cavallereschi in prosa, da formarne una ragionevole collezione tanto nuova, quanto utile e de derata. Il Franco Malignetto, le Storie Narbonesi, il Rinc da Montalbano , La Storia d'Ajolfo , l' Aspramonte, e la .ma Tarola Ritonda, saranno per avventura de pror pubblicati.

La brevità / no l'avviso non ci consente di far menzione del mi sutto di apprestando; nè sapremmo no alle diverse opere, quale prima e quale poi sia pi dia lucc, dacché siamo deliberati di darle turori via via sentive illust.

spective muse

SI nobil
quegli spiri
bellezza de
anostra, vuolsi ad ogni muod conservare, come
sempre uno de pregi principalissimi della rinno-

vellata ?

Bo a dall Ufficio della R. Commissione ,
it 20 marzo 1862.

#### PATTI

Questa prima Associazione é obbligatoria per non più che dodici Volumi.

Ogni volume consterà all'incirca di 25 fogli di pag. 46, in ragione di Cent. 25 al foglio.

Non saranno dati più che sei volumi all'anno.

Ciascuno si diriga al libraio Sig. Gaetano Romagnoli, interessato della pubblicazione, in Bologna, Via Borgo Salamo N. 1092

## COLLEZIONE

# OPERE INEDITE O RARE

DEI PRIMI TRE SECOLI DELLA LINGUA PERRICATA PER CURA

DELLA B. COMMISSIONE PE'TESTI DI LINGUA

NELLE PROVINCIE DELL'ENILIA

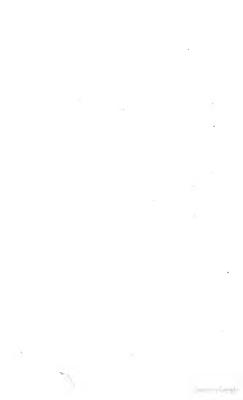

Lucia, Law, siatula, etc.

## BANDI LUCCHESI

DEL

# SECOLO DECIMOQUARTO

TRATTI DAI REGISTRI

DEL R. ARCHIVIO DI STATO IN LUCCA

PER CURA

DI SALVATORE BONGI



BOLOGNA
TIPOGRAFIA DEL PROGRESSO
MDCCCLXIIL

## All' Onorandissimo Signore

SIGNOR PROF. CAV. FRANCESCO SELMI

UFFICIALE DELL'ORDINE MAURIZIANO, REGIO PROVVEDITORE DI PRIMA CLASSE AGLI STUDI NELLA PROVINCIA DI TORINO, SOCIO DELLA REGIA COMMISSIONE DE'TESTI DI LINGUA.

Non è piccola fortuna questa che noi abbiamo in mettere fuori il presente volume fregiato del riveritissimo nome di Lei; al qual volume la S.V., cultrice felicissima e proteggitrice in ogni modo delle scienze e delle lettere, vorrà, ci confidiamo, piacersi di far lieto viso. Del che ne porgono senza dubbio buona sicurtà non meno la gentilezza dell'animo suo, che l'importanza dell'opera; lavoro del nostro collega, signor cav. Salvatore Bongi, illustrato e documentato, nen da giovane d'anni, quale egli è, ma da uomo per età, per senno e per dottrina assai innanzi e maturo. Le quali cose riszuardate, abbiamo giusta cagione di sporare, che la S.V. Ch. e la repubblica letteraria

andranno a pieno soddisfatti del buono andamento della nostra benefica ed utile isituzione, che per la maggior parte debbe i suoi primi germi allo zelo e alle sollecitudini della S. V., e la quale vie più trionferà allor quando gl' Italiani si persuaderanno una volta, che la lingua nostra è una sola, e che infine non ha bisogno delle leziosaggini francesi a nobilitarsi e a riacquistare lo smarrito splendore.

Di Bologna, nel Dicembre del 1862.

PER LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE FRANCESCO ZAMBRINI

### AVVERTENZA

~00000

In questo volume, che oggi viene alla luce a sollecitudine della Reale Commissione dei testi di lingua, si comprendono gli editti, gli ordini, e gli annunzi di ogni qualità, che a nome dei diversi magistrati lucchesi, si mandarono, a modo di bando, per un tratto del secolo decimoquarto. I quali, ove si considerino dal lato della forma, lasciando alcune ripetizioni e formule proprie degli uffizi e delle leggi, parranno belli per la proprietà del volgare, per una certa naturale eleganza, e sopratutto per il pregio oggi tanto desiderato di esprimere schiettamente e con sicurezza il concetto. Sommamente svariati sono poi i soggetti a' quali si riferiscono. Alcuni hanno diretta relazione coi casi politici, e coll'avvenimento delle diverse signorie, che si ebbe Lucca in quei giorni. Altri sono proclami ed avvisi d'ogni maniera, in materia di legge civile e criminale. Altri infine hanno per soggetto la pubblica sicurezza, i commerci, la guerra, la moneta, i buoni costumi, le vie, le imposte; e, per dirlo in breve, ogni qualità d'uffici, ed ogni parte della pubblica amministrazione. La varietà delle materie renderà più gradevole lo studio di questi antichi monumenti, ed un lettore avvertito e diligente potrà cavarne un numero non dispregevole di nozioni su quasi tutte le parti della nostra storia civile.

Il periodo del tempo, a cui questi bandi appartengono, è racchiuso entro gli anni 1331 e 1336: e ciò perchè i registri onde si trassero non ce ne porsero di più antichi, e perchè, oltre quell'ultimo anno, i cancellieri, invece di riforriti nella loro integrità ed in volgare, si contentarono di prenderne memoria nel loro grosso latino. Ma l'essere ristretta questa raccolta ad un si breve numero d'anni, non erediamo che sia per iscemarne la importanza, tanto per ragione del copioso numero dei documenti che somministra, quanto perchè essi illustrano un quarto di secolo, ricco di straordinarie vicende per la nostra città, e grandemente notevole per le guerre, le varietà dei easì, e le continue mutazioni di Stato, ed anche perchè la storia di Lucca di quei giorni fu più che mai collegata con quella delle città e dei signori vicini.

Poche parole varranno ad esporre il modo tenuto in questa pubblicazione. I bandi, qualunque ne fosse il contenuto, e benchè tolti dalle carte di diversi uffizi, mettemmo tutti assieme per suecessione di tempo, nè le ragioni di questo ordinamento han bisogno d'essere dichiarate. I codici da cui furono trascritti, sono conservati nel R. Arehivio di Stato di questa città, e sono, non pure sincroni, ma propriamente i medesimi, dove i bandi si serissero in origine dai notari e dai cancellieri ehe n'erano i compilatori. Così non fu mestiere di confronti e di collazioni, nè mai c'incontrammo in luoghi dubbi, come certo sarebbe avvenuto, ove queste seritture fossero passate per le mani d'ignoranti eopisti e poeo pratici della materia: tantoeliè non altro avemmo a fare, che cavarne copia con diligenza, ed acconciarvi alquanto la punteggiatura, necesria al lettore moderno, e, eome cosa superflua, non curata dagli antichi.

l'na raccolta siffatta non era da mandarsi alle stampe senza il corredo di qualche illustrazione. Per questa ragione ci proponevamo d'indicare a piè di pagina quali fossero state, per i tempi, le diverse signorie e le magistrature, e dichiararvi i casi politici, le istituzioni, e le vicende di cui si trattava nei bandi. Così certe parole e frasi antiche o proprie di Lucca ci parevano da notarsi. Ma tosto ci rendemmo accorti che il metter tutto ciò disordinatamente ed interrottamente a modo di postilla, avrebbe prodotto confusione nella stampa e nella lettura; senza dire che veniva imposta a quelle annotazioni la maggiore brevità. Fu allora che determinammo di dare un ordine ed una forma differente alle illustrazioni, e di stamparle dopo il testo dei bandi. E prima di tutto, perchè lo studioso avesse pronta una sommaria informazione dei governi e delle autorità lucchesi, ne compilammo una serie cronologica: non solo notandovi i principi, le signorie ed i loro mutamenti, ma per giunta anche i vicari, i podestà, i maggiori sindaci, i conservatori o capitani: tutti coloro finalmente ne quali può credersi che stesse in quegli anni la somma del comando, ed il maneggio della cosa pubblica. Anzi, poichè avemmo posto mano a tal lavoro, pensammo di allargarlo alquanto oltre il tempo nei quali vengono compresi i bandi. Perciò, prendendo le mosse dal principio del secolo decimo quarto, lo seguitammo fino al 1370, anno memorabile nel quale il Comune di Lucca, dopo essere passato dall'uno all'altro padrone, come roba di tutti e di nissuno, si riformava a repubblica, con ordini propri, libero dalla dominazione d'altrui. Le cose che erano da avvertirsi per la maggiore intelligenza di quei bandi che aveano rapporto colle vicende politiche, colle usanze, leggi ed istituzioni proprie del paese, furono esposte in alcune annotazioni, che fanno seguito alla serie cronologica. Ed in queste ne venne fatto di estenderci alquanto, allorchè ci occorse di

toccare alcuni particolari non saputi generalmente, o di riferire qualche documento che fosse a proposito. Dopo di ciò ponemmo una breve tavola di parole e di voci notevoli. Ed in fine, seguitando una usanza vecchia oggi troppo spesso dimenticata, ne ponemmo una seconda delle materie, e dei nomi propri, de'quali si fa menzione in tutto il volume.

Queste sono le cure che noi usammo acciocchè il lihor cirescisse di maggiore comodità e profitto degli studiosi. Il grande amore, col quale un numero eletto di questi va ricercando gli antichi monumenti della lingua e della storia d'Italia, ci fa sperare che la nostra pubblicazione sarà per procacciarsi la loro attenzione ed il loro favore.

Lucca, Dicembre del 1862.

SALVATORE BONGI.

## (\*) ELENCO

# Degl' Illustri Signori Componenti la Regia Commissione Italiana de' Testi di lingua.

#### ISTITUITA IL 16 MARZO DEL 1860.

#### UFFIZIO DELLA COMMISSIONE IN BOLOGNA

| IL | PRESIDENTE | Ľ, | AGGIUNTO | IL F. F. DI SEGRETARI |
|----|------------|----|----------|-----------------------|
| r. | ZAMBRINI   | т. | LANDONI  | C. LANZERINI          |

| Amari, rioi. Michele, Schatore dei Regno,     |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Ministro della pubblica Istruzione            | Napoli  |
| Baldacchini, Prof. SAVERIO, Deputato al Par-  |         |
| lamento Italiano                              | Ivi     |
| Banchi, Prof. LUCIANO                         | Siena   |
| Barbieri, Ab. Luigi, Segretario della R. De-  |         |
| putazione di Storia patria, ed Aggiunto alla  |         |
| Real Parmense                                 | Parma   |
| Bartoli, Prof. Dott. ADOLFO                   | Livorno |
| Baudi, Conte Carlo di Vesme, Sen. del Regno   | Torino  |
| Bertani, Cav. Antonio, Bibliotecario della R. |         |
| Parmense                                      | Parma   |
| Bertoloni, Comm. Prof. ANTONIO                | Bologna |
| Bianchi, Can. Cav. BRUNONE, Vice-Segretario   |         |
| dell' Accademia della Crusca                  | Firenze |
| Bilancioni, Avv. PIETRO                       | Ravenna |
| Biondelli, Prof. BERNARDINO                   | Milano  |
| Bonaini, Comm. Prof. FRANCESCO, Soprinten-    |         |
| dente generale degli Archivi Toscani          | Firenze |

| XII                                            |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Bongi, Cav. SALVATORE, Direttore del Regio     |           |
|                                                | Lucca     |
| Bonucci, Dottor Anicio                         | Bologna   |
| Campi, Cav. Prof. GIUSEPPE, Direttore dell'Ar- |           |
| chivio di Stato in                             | Modena    |
| Canestrini, Avv. Cav. Giuseppe, Bibliotecario  |           |
| della Magliabechiana                           | Firenze   |
| Cappelli, Antonio, Vice-Segretario della Pala- |           |
|                                                | Modena    |
| Carducci, Prof. Giosuè                         | Bologna   |
| Cavara, Ispettor CESARE                        | Iri       |
| Conti, Maggior Cav. Pietro, Deputato al Parla- |           |
| mento Italiano                                 | Torino    |
| Corazzini, Prof. Francesco                     | Benevento |
| Curioni, Can. FRANCESCO                        | Milano    |
| Del Prete, Avv. LEONE                          | Lucca     |
| De Mauro, Cav. Prof. Francesco                 | Torino    |
| De Stefano, Prof. GABRIELE                     | Navoli    |
| Di Giovanni, Prof. Ab. Vincenzo                | Parlermo  |
| Fabricatore, Cav. Prof. Bruto, Deputato al     |           |
| Parlamento Italiano ,                          | Napoli    |
| Fanfani, Cav. Pietro, Bibliotecario della Ma-  |           |
| rucelliana                                     | Firenze   |
| Ferrari, Avv. Cav. lacopo, Bibliotecario della |           |
| Comunale di                                    | Reggio    |
| Ghinassi, Cav. Giovanni, Preside del Liceo     | 2103310   |
| faentino                                       | Faenza    |
| Giannini, Prof. CRESCENTINO                    | Rimino    |
| Gigli, Prof. Ottavio                           |           |
| Giuliani, Padre, Cav. Prof. G. B               | Ivi       |
| Gotti, Prof. Aurelio, Accademico della Crusca  | Iri       |
| Grottanelli, Dottor Francesco, Bibliotecario   | 104       |
| della Comunale di                              | Siena     |
| Guasti, Cav. Prof. Cesare, Segret. dell'Archi- | Occura.   |
| vio centrale di Firenze, ed Acc. residente     |           |
| della Crusca                                   | I.i       |
| Gnatteri Datt Guseppe                          |           |

| Mamiani, Conte Cav. Terenzio, già Ministro      |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| della Pubblica Istruzione                       | Torino       |
| Manaresi, Avv. Euclide                          | Cesena       |
| Manuzzi, Ab. Cav. GIUSEPPE                      | Firenze      |
| Manzoni, Cav. Conte ALESSANDRO                  | Milano       |
| Manzoni, Conte Glacomo                          | Lugo         |
| Marenghi, Prof. Carlo                           | Parma        |
| Melga, Prof. MICHELE                            | Napoli       |
| Milanesi, Cav. Dott. GAETANO, Accademico resi-  |              |
| dente della Crusca, e Direttore dell'Archi-     |              |
| vio centrale di Firenze                         | Firenze      |
| Minutoli, Prof. CARLO                           |              |
| Montanari, Prof. Cav. Giuseppe Ignazio          | Osimo        |
| Polidori, Cav. Prof. FILIPPO LUIGI, Direttore   |              |
| del R. Archivio di Stato senese                 | Sieua        |
| Ranieri, Avv. Antonio, Deputato al Parlamento   |              |
| Italiano                                        | Napoli       |
| Re, Prof. Cav. ZEFIRINO                         | Fermo        |
| Rezasco, Cav. Giulio, Direttore capo di divi-   |              |
| sione della Istruzione Publica                  | Torino       |
| Rodino, Prof. Leopoldo                          | Napoli       |
| Ronchini, Prof. Cav. Amadio                     | Parma        |
| Rossi, Prof. Ab. Adamo, Bibliotecario della Co- |              |
| munale di                                       |              |
| Salvi, Prof. Donato, Accademico della Crusca    | Firenze      |
| Sassoli, Avv. Cav. Enrico                       | Bologna      |
| Scarabelli, Prof. Luciano, Deputato al Parla-   |              |
| mento Italiano                                  | Milano       |
| Selmi, Prof. Cav. Francesco, Regio Provve-      |              |
| ditore di prima classe agli studi nella Pro-    |              |
| vincia di                                       | Torino       |
| Tommaséo, Prof. Nicolò                          | Firenze      |
| Tonini, Dott. Prof. Luigi, Bibliotecario della  |              |
| Gambalunghiana di                               |              |
| Turrini, Prof. GIUSEPPE                         |              |
| Tosti, Cav. Ab. Luici                           | Montecassino |
|                                                 |              |

| Ugolini, Prof. Filippo, R. Provveditore degli |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Studii di Urbino e di Pesaro                  | Pesaro |
| Vanzolini, Prof. GIULIANO                     | Pesaro |
| Vernon, Lord Giorgio, Pari d'Inghilterra .    | Londra |
| Viani, Prof. Cav. PROSPERO, Vice-Presidente   |        |
| della Commissione                             | Reggio |
| Volpicella, Prof. Scipione                    | Napoli |
| Zoli, Prof. Giovanni                          | Ravenn |

## Soci passati all' altra vita.

Del Rio, Prof. Pietrio, da Cotignola, morto in Firenze il giorno 12 settembre del 1862, d'anni 58. Spada, Conte Alerrico di Pesaro, morto in Bologna a dl 8 maggio, 1860. Torri, Dottor Alessandro, veronese, morto in Pisa il giorno 15 giugno, 1861, nell'anno ottantesimo di sua età.

# BANDI LUCCHESI

## BANDI LUCCHESI

#### DALL' ANNO 1331 AL 1356

.... Settembre 1331.

## Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che neuna persona citadino contadino o forestieri, di qualtunqua condictione sia, osi uè debbia portare alcuna insegna o arme dipinta in pavese, rotella o penuone o in altraparte, se non quellà dello Imperio o quella di messer lo Re o di messer Karlo suo primogenito, o quella dei Regitore della cicta di Lucca, o quella del Comune di Lucca, o vero la sua propria, a pena di libre cento, considerata la qualità a arbitrio della dicta Podestà.

2 12 Gennaio 1332.

## Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che ciascheduno cittadino non assente dalla città, lo quale non ae facto li gluramenti de' nostri signori messer lo Re di Buemia, e del suo primogenito messer Karolo signore di Lucca



e del contado, debbia avere giurato dinanzi alli officiali sopra ciò deputati la fedeltà de' dicti signori, di quie a cinque dl proximi che vegnono.

E quelli del contado, non absenti del contado, li quali non hanno giurato, di quie a x die proximi che vegnono.

E quelli della città e contado assenti, o sono in nelle parti di qua da'monti, di qui a mezzo Ferraio proximo che viene.

E quelli che sono oltramonti, di quie a Kalende Maggio proximo che viene, così della città come del contado.

E li dicti iuramenti debbiano avere facti infra li dicti termini, secondo la forma dello stantiamento di ciò nuovamente facto, sotto quelle pene che in nel dicto stantiamento si contiene.

Anco che ciascheduno della città di Lucca o del contado e del suo distretto, quantumqua sia sato e si ribello de' dicti signori e del Comune di Lucca, possa tornare alla obedienza de' ditti signori infra li soprascripti termini; prestando lo iuramento della fedeltà personevilmente, dando pagaria secondo la forma del detto stantiamento. Sappiendo che da inde inmazzi, senza speranza di più termini, serà tractato come ribello in averce e in persona, secondo che più pienamente queste cose in nel detto stantiamento si contien.

Anco bandisce che ciascuna persona, la quale è tornata alla obedienza e fatto li detti turmenti, possa e debbia dimandare la restitutione de suoi beni di qui a tre mesi proximi che vegnano, et tutti coloro che per innanzi aranno tornare debbiano avere dimandato la detta restitutione, dal die del iuramento suo a tre mesi proximi che seguiteranno, secondo la forma delli stanziamenti in qua diettro fatti. Sapiendo che, passati il dicit termini, non potre, chi fusse stato negligente, domandare nè avere la decta restitutione collo beneficio di quelli stantiamenti, ma serebbeli facta ragione secondo ragione comune e il ordinamenti e li statuti del comune di Lucca, siccome di queste cose pienamente si contiene in del nuovo statuiamento di ciò facto.

3

Ā

#### 23 Gennaio 1332.

#### Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che tucti quelli de 'mille, al suono della campana di Corina a martello, debiano con le loro armi di die o di nocte che sonasse, traere a' luoghi loro ordinati con li loro capinati e pennonieri, e facciano quello che fle loro ordinato e seguiscano li loro pennoni al dicio tempo, a quella pena che toltere volesse a chi contrafacesse. E alcuna altra persona de la città di Lucca o del contado non si possa nè debbia armare nè traere in quello tempo, a pena dell'avere e della persona.

#### 30 Gennaio 1332.

## Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che ciascheduna persona de la cieta di Lucca borghi et soborghi, contado, distrecto e forza, lo quale sia renditore di pigioni e livelli, affici et altre rendite d'alcuno ribelto de Comune di Lucca, u d'alcuno altro, lo quale non a facti li giuramenti de la debeltade a messer lo Re e messer Karlo signori di Lucca, et che il dicti giuramenti non facesse per inanazi, infra li terraini ordinati e scripti in de la Corte de l'ribelti, quella rendita debbia notificare e dinonziare dinanzi allo officiale de la Corte de Ribelti, di quie a due mesi proximi che vegnono, tucto ordinatamente. Sapiendo che chi in ciò arà dinonziare infra il dicti termini, è libero da ogni ritento che avesse facto di dicti beni da MCCCXXXI indereto, secondo la forma del nuovo stantiamento sopra ciò facto, e quale così non dinonzierà non arà godere lo beneficio de la hiberazione, di che in del dicto stanziamento so; contene.

Anco che qualunqua renditore di pigioni, livelli, afficti

nati, avesse le dicte rendite, per li tempi passati in fine all'anno predicto MCCCXXXI, facte ad alcuna persona, quella cotale persona e la dicta rendita debbia rivelare e notificare al dicto officiale infra 'l dicto terme. Sapiendo che quale avesse facto ciò e no lo dinonziasse, non godere' lo heneficio in de lo stanziamento nuovo facto a ciò, ma procederèsi contra di loro a exactione per tucto lo tempo de la ribellione del dicto ribello, se per neuno tempo si trovasse la dicta rendita avere facta ad alcuno altro come dicto è.

#### 5 2 Febbraio 1332.

### Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che tutti quelli ii quali anno giurata la fedeltà a' nostri signori messer lo Re et messer Karlo, e sono sbanditi, debiano avere facti cassare li loro bandi di quie a XV die proximi che verranno. E tucti quelli che non anno giurato, e giurare possono, e giureranno per la forma de li stantiamenti e trovoranosi sbanditi, siano tenuti di farsi cassare de li loro bandi, dal die del giuramento che faranno a XV die proximi che verranno, altrimente, dal termine predecto innanzi, non seranno cassi de' dicti bandi senza pagare la sega ordinata.

#### 6 21 Febbraio 1332.

## Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che alcuna persona fedele de nostri signori messer lo Re ct messer Rafto, de la iursiditione di Luccae e de la provincia di Valdinievole, o altra persona abitante ne le diret parti, non debbiano andare ne stare nè usare ne la terra de Lerici, nè in altre parti infinici e guerreante al Comune di Pisa o a terre ubidienti al decto Comune di Pisa, per fare guerra o offensione incontra al dieto Comune di Pisa, pe and i libre cinquecento a chi contrafacesse, e più e meno, così in avere come in persona, ad arbitrio del dicto messer Luogotenente. El se alcuno n'è, de dicti fedeli o altri, li quali solessero abitare in Lucca o in nel distrecto o in Valdinievole, innanzi la novità facta contra' pisani per quelli da Lerici, si debbia partire incontenente socto la dicta pena, e essere rapresentati, quelli de la dicta cietà o che abitasseno in nella dicta cietà, dinanzi al Vicario di messer Luogotenente, e quelli del contado o di Valdinievole, dinanzi alli officiali di dicte terre, unde fusseno et abitare solesseno, del dicto contado e provincia, di qui a octo die à la dicta pena.

Item che alcuna persona non debbia receptare publicamente o privatamente ne la cictà di Lucca distribet o forza, nei ne nella provincia di Vabinievole, alcuno pisano ne alcuno altro de le terre di Toscana, lo quale fusse partito di Lucca o del distrecto o de la dicta provincia e ilo in ne la cavaletta facta in Valdiserchio per quelli da Lerice, sotto la dicta pena.

E a ciascuno sia licito di potere accusare ciascuno che avesse contrafacto o contrafacesse a le predicte cose, et ara lo quarto de la condenagione.

## 7 7 Aprile 1332.

## Da parte del Vicario di messer Luogotenente;

Bandisce che neuno soldato da cavallo e da piede debbia impegnare per neuna cagione, u vero modo, arma o vero cavallo; a pena, al cavalieri, di perdere l'arme e lo cavallo e di perdere lo soldo, e al pedone l'arme e lo soldo.

Anco che veruna persona terrazzana o forestieri ardisca o vero presuma, in neuno modo e per neuna cagione, prestare nè prestare fare sopra le dicte armi o vero cavallo, nè quelle cotati armi o vero cavalli d'alcuno soldato in neuno modo in pegno ricevere, u vero tollere; nè ancora quelle cotati armi o cavalli comperare senza expressa licentia del dicto messer Luogotenente, a pena di restituire le dicte armi

8

e cavalli e di perdere quello che prestato avessero, e di pagare il doppio di quello che pagato avesseno.

Anco che qualunqua persona, di qualunque conditione sia, avesse in pegno alcuna arme o cavallo de dicti soldati, quella debia notificare infra lo dicto terzo die al dicto messer lo Vicario, e fare scrivere la quantità che de ricevere e da chi: Sappiendo che dal terme innanzi serebbe costretto a resituirle le dicte pegnora, e perdere quello che avesse prestato; e pagherebbe la pena del doppio della quantitate che prestato avesse, secondo che di sopra si contiene.

22 Aprile 1332.

#### Bandisce da parte del Maggiore officiale delle Vie;

Che qualunca persona à alcuna parte o ragione, per qualunca via o modo, nelle case, cusamenti, casalini o terreni che si dicono di quelli del Caro e de'consorti, delli Strambi e de'consorti, de Bonconti e de'consorti, e di Ser Nello Cortevecchie e di Forte Paganelli, o in alcuno dei predecti terreni, case e casalini, li quali erano o sono in sulla piaza di santo Nichele in mercato: di qui a X di proximi, si debbiano avere facti iscrivere nella Corte del dicto officiale, dichiarando quella parte o parti e ragione che v'avesse, e di ciò fede faccendo, e dimostrando con effecto ogni ragione che sopra quelle avesse. Sappiendo che dal termine innanti nessuno serè inteso, e sere' riputato come so ragione non avesse.

9 16 Maggio 1332.

## Bandiscasi da parte di messer lo Luogotenente;

Che ciascheduno citadino e forestieri, da cavallo e da piè, debbia stare apparecchiato d'arme e di cavalli, sl che al primo suono della campana di Cortina a martello, ciascuno sia armato e apparecchiato, et al secondo ciaschoduno da cavallo sia ne la piaca di Gortina, e, quelli da piè ne la piaca di san Michele a le loro insegne, e al terzo ciascuno seguir debbia la persona e le insegne di messer lo Luogotenente in qual parte volesse andare, a quella pena che tollere volesse. In nome di Dio e di victoria, a danno de nostri nimici.

10 18 Maggio 1332.

#### Bandiscasi da parte di messer la Podestà;

Che alcuna persona grande o piccolo, di qualunqua conditione sia, non possa nè debiai in nel prato di san Donato,
o in nella città di Lucca, nè in altra parte giocare o fare a
braccia, nè a pugna, nè simigliante giuoco, a pena di soldi
cento per cisacuna persona, che contrafacesse per ogni volta,
e più e meno ad arbitrio di messer Luogotenente. E che lo
padre sia tenuto per lo figliolo, lo tiho per lo nipote, o l'uno
fratello per l' altro, lo manoaldo per lo popillo, e lo signore
per lo fante, e niuna persona stia a potere fare lo dicto giuoco
a pena di soldi XL per cisacuna, e per ogni volta; e sia lcilo a ogni persona di dinonziare e fili tenuto credenza, con
uno testimone.

11 24 Ayosto 1332.

## Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che ciascheduna persona, di qualunca conditione sia, possa venire alla città di Lucca e quine stare e partire al suo volere, octo di d'innanzi la festa di messer sua Regolo, e octo di dipo la dicta festa, non stante alcun debito di comune o di alcuna singulare persona; ascietto che nimici e ribelli di messer lo Re e sbanditi per malificio, e quelli contra li quali si procedesse per malificio. 12 25 Agosto 1332.

### Bandiscasi da parte del Vicaro di messer lo Luogotenente;

Che ciascheduna persona di Lucca e del distretto e forza, la quale vogita in publica udienza del decto messer Luogotenente dare alcuna petitione, o dire alcuna cosa contra alcuna singular persona, debbia in prima fare citare e richiedere che sia alla dicta audentia quella cotal persona, contra la quale vuole dire o proponere, e che la dicta citazione o richiesta debbia fare raportare e scrivere, anzi che si faccia la dicta audienza, ad alcuno de notari del dicto Vicaro; smpiendo che chi contrafarà non serà audito in nella dicta audienza.

Anco che ciascheuno messo del Comune di Lucca debbia e possa richiedere ciascheuno per la dicta cagione, senza alcuna altra spetial comissione d'alcuno offitiale.

13 16 Settembre 1332.

## Bandisce da parte di messer Luogotenente;

Che tutti quelli de 'mille, in del tempo d'alcuno romore, debbiano trace alle poste a c'acontoni ordinati, e quine stare e servire con le loro armi e non partirsi, ma solamente faranno quello che sie loro comandato da parte di messer Luogotemente, a quella pena che piacesse di tollere a chi contrafecesse. E niuno cittadino ne forestieri debia gridare viva ne moia; se non solomente dicendo Viva messer lo Re e messer lo Luogotenente, a pena de la lingua, o vero di cento livre, a chi contrafecesse.

Anco bandisce che tucti i forestieri e usciti di Toscana, che abitano in de la città di Lucca, che non ànno soldo, in del tempo d'alcuno romore debbiano essere in sulla piacza di san Michele colle loro armi, e quinde non partirsi senza licentia di messer lo Luogotenente, a quella pena che tollere volesse a chi contrafacesse.

14 21 Settembre 1332.

#### Bandisce da parte di messer lo Luogotenente;

Che ciascheduna persona, e cictadino e forestieri, debbia prendere et ricevere la moneta nuova al presente facta, per tre denari piccioli de 'vecchi l'uno di quelli nuovi, e così contarlo; e che niuna persona la debbia rifiutare, a quella pena che volesse tollere.

15 27 Settembre 1332.

16

### Bandiscasi da parte di messer lo Luogotenente;

Che tucti i cavalieri, donzelli et ogni altra persona de cavallo e da plè, de la cicta di Lucca, horghi e soblorghi, oggi per tucto die, con le loro armi si debiano rapresentare al ponte a Moriano, e diunane anzi nona in nell'oste contra a Barga, alle loro bandiere, dinanzi alli officiali sopra ciò deputati, a quella pena che vollesse tollere a chi contrafacesse. Sappiendo che la cictà e le case si cercheranno per la famiglia, non obstante alcuna sega pagata o licentia avuta, salvo che quelli che aimo avute le polize del rimanere a quardia de la cictà e se nuovo comandamento non fosse loro facto.

9 Ottobre 1332.

## Bandisce da parte di messer Luogotenente;

Che tucti quelli, li quali infine a ora sono rimasi di non essere in del oste, per cagione de la sega, quella debiano avere pagata di qui a Domenica per tutto die in cancellaria, per X die che incomincionno a di VIII di ottobre, overo nel dicto termine essere rappresentati in del oste, a pena di libre L per ciascheduno; sappiendo che la famiglia anderà cercando.

7

#### 11 Ottobre 1332.

#### Bandiscasi da parte di messer lo Vicario di messer lo Luogotenente;

Che alcuna persona maschio o femmina della città di Lucca non si debia partire dello terreno di Lucca senza licentia, a quella pena che tollere volesse a chi contrañocase, e e che sia lecito a clascuno persona di dinonsiare e di rappresentare chi fosse trovato in su le confini per partirsi, o in parte che si potesse presumere la sua partenza, e arà soldi cento della condanagione che di lui si facesse;

18

## 19 Ottobre 1332.

## Bandiscasi da parte di messer lo Luogotenente;

Che tucti quelli che denno essere in nell'oste, li quali ni vi fossero iti o che fosseno iti e tornati, incontenente ritornino al dicto oste, a quella pena che volesse tollere a chi contrafacesse, sappiendo che la famiglia anderà cercando.

19

### 24 Ottobre 1332.

## Bandisce da parte del Vicario di messer Luogotenente;

Che tucti li cictadini di Lucca, li quali sono segati per la presente oste, debiano avere pagata la loro sega per li presenti X die, incominciati a XVIII d'ottobre, di qui al terzo die, a pena del quarto.

20 27 Ottobre 1332.

#### Bandisce da parte del Vicario di messer lo Luogotenente;

Che tucti i cittadini di Lucca, li quali sono del nomero dei mille, debbiano avere pagata in cancelleria la loro sega per cagione dell'oste da Barga, per li primi dicenove di, infra 'l terzo die, a pena del quarto.

21 20 Novembre 1332.

#### Bandisce da parte del Vicario di messer lo Luogotenente;

Che tucti quelli cittadini di Lucca, borghi e soborghi, li quali ânno a pagare li quarti dei fiorini alta Corte della Guardia, quelli possano pagare e debiano, senza lo terzo meno, infra cinque die proximi che deuno venire; sl che, pagando le due parti in del dido termino, dalla terza parte siano liberi; altra mente, dal terme innanzi, si ricollierà interamente, e col quarto più. E questo non si intenda di coloro dei quali la camera è già segurata; e chi v'à alcuno pegno per la dicta cagione, quello debia avere riscosso di qui a tre die proximi, e termine perentorio; soppiendo, che dal terme innanzi si vendranno, senza esserno alcuna ragione.

22 16 Dicembre 1332.

## Bandisce da parte di messer Luogotenente;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, possa venire alla città di Lucca, e quine stare e quinde partirsi

sana e segura in avere e in persona, octo die innanti la provima pasqua di Natale, e lo die della dicta pasqua, e octo di dipo la pasqua; non ostante alcuno debito di Comune o di spetiale persona, excepto che ribelli e inimici di messer lo Re e di messer Karlo e del Comune di Lucca, e shanditi per maleficio, e quelli contra quali per malificio si procedesse, e quelli che per comandamento del decto messer Luogotenente o d'alcuno suo officiale, fusseno fuore della città.

23 27 Settembre 1333.

Bandiscasi da parte di messer lo Sindico del Comune di Lucca.

Qualtunqua persona di qualtunqua conditione sia, alla quale fuses pervenuico a vaese, ul aspese che alcuno avesse ducuni libro, u scriptura, u alcuna cosa d'alcuno officiale, oggi e dimani per tutto die, li debbia avere denuntiati e presentati in palazzo di sun Michele in Mercato, dimantii ad dicto messer lo Sindico et a suoi officiali, e seràli tenuto credentia. Sappiendo chi le predette cose avesse e no le denuntiasse, u vero presentasse, sl come di sopra è dicto, li sereble apposto per furtio.

24 11 Ottobre 1333.

## Bandiscasi da parte di messer lo Sindico;

Che qualtunqua persona di qualtunqua conditione sia, avesse a rendere alcuno denaio del Commue di Lucca, peralcuno officio, lo quale avesse aministrato per qualtunqua modo o cagione, di qui al quinto die debbia avere resegnato al tesorieri della Reale Camera di Lucca, tucto ciò che rendere dovesse, a pena di rendere dell'uno ciuque. El che ciascuna persona, dal terme inandhi, posse dimontiare qualtunque persona de' decti denari, et arà lo quarto che pagare avesse lo dinonziato, sopra lo decto dinonziato, e seràlli tenuto credentia.

25 23. Ottobre 1333,

#### Bandiscasi da parte di messer lo Sindico;

Che ciascheduno officiale, sì di cipità come di contado, lo quale è ad alcuno officio, sì in cipità come di fotore, et incramente non ae dato pagatore e lo suo officio giurato in delle mani del decto messer lo Sindico, che di qui a lunedie XXV Oltore, debbiano avere giurato lo decto loro officio, e per quello dato pagatore, sì come uzato è, a pena di Libre C per ciascheduno e di esser rimosso del suo officio.

26 26 Ottobre 1333.

#### Bandiscasi da parte di messer lo Sindico del Comune di Lucca, che-

Ogni e singole persone, le quali pagóno la datia per alcuna appellagione in della Camera Reale del Commue di Lucca, avegna che di quelle appellagioni note non appaiano, possino senza pagare alcuna datia alla dicta Camera o vero ad
altra persona, di muoro appellare; se ciptadni seramo, di
quie a cinque die proximi che verranno; se veramente fussero di contado, distrecto e fortha e della provincia di Valdinievole, possano appellare di quie a X die che verranno. Et
sino et essere si intendano in quello stato, come se avessero
appellato infra X die da sententia, overo gravamento facto
contro loro: Et che li tempi da ponere et fare l'appellagioni
non si intendano esser passuti, ma possano di quinde le dicte
appellagioni rimuovere, e sopra quelle procedire a porrectioni
di libelli, et a ugui altra cosa, che sopra quelle appellagioni
fore si conviene; Et intendasi cost come di nuovo sentential

lata o vero gravamento facto fusse, e come se infra legiptimo terme avesse appellato.

27 5 Dicembre 1333.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che cisscheduna persona la quale ae a pagare la sega dell'oste da Barga e da Gastillione di Garfagnano dat Cerrullio, o la imposta de 'quarti de' florini, o la imposta del sale di cittade, pagando la quarta parte di quelto, che a pagare avesse per le dette cagioni, di qui a Kalende Gennaio proximo che viene, sia libero et absoluto da residuo; si veramente che chi pagasse lo quarto della imposta del sale, non abia lo sale.

# 11 Dicembre 1333.

### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che qualunca persona di cittade e di contado, li quali denno pagare la sega del loro bandi e condannagioni, segondo lo stanziamento per ciò facto, di qui al terzo die, debiano avere pagato la detta sega segondo lo detto modo e ordine, e fatto cassare li loro bandi e condannagioni. Sappiendo che, dal terme innanzi, si procederà contra di loro, secondo la forma de' detti bandi e condannagioni, e per lo libro delli sbandiil che è rinvenato.

#### 29 18 Dicembre 1333.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona, di qualunca conditione sia, possa venire alla città di Lucca e quine stare e quinde partirsi liberamente a sua voluntade, octo die innanti la pasqua del Natale proxima che viene, e lo die della decta pasqua e otto die dopo la detta pasqua, non obstante alcuno debito di comune o di spetiale persona; excepto che ribelli e nimici di messer lo Re del Comune di Lucca, et shanditi per malificio, e quelli contra li quali per malificio si procedesse.

Anco che alcuna persona della città di Lucca o del contado, distretto, e forza di quella, non possa esser preso o ditenuto in persona, da Kalendo Gennaio proximo che viene a uno anno proximo che seguitràe, per alcuno debito di spetiale persona, contratto dal die che la città di Lucca pervenne alla signoria di messer lo Re, a dirieto; excepto che per aflitto, pigiono, livello e soccita, e salvi li satuti e li ordini della Corte de mercadanti. Sappiendo che di ciò è fatto stantiamento.

#### 30 17 Febraio 1334.

### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascuna persona della città di Lucca, borghi e soborghi e delle sei miglia, la quale è tenuta di pagare le infrascripte imposte, seghe e presti, possa e debbia avere pagata la metà di quelle di qui a otto di proximi e terme perentorio. Sappiendo, che dal terme inanti, serà costretto a pagare interamente ciò che pagare devesse per la detta cagione e'l quarto più; e anco non arà lo beneficio del presto nel sale; e nondimeno non possa nè debbia essere inteso in alcuna sua ragione civile, per sè nè per altri in neuna corte della città di Lucca, così in dimandare come in difendere, et eziandio possa essere costretto in persona e in avere a petitione d'ogni suo creditore; non obstante alcuno stantiamento, gratia overo concessione, che in contrario apparisse, et etiandio non possa nè debbia essere electo ad alcuno officio di comune, e se vi fosse electo, ne sia cassato in tutto, e casso s'intendi essere per vigore di questo bando.

Le seghe, le imposte e presti sono questi;

La sega dell'oste dal Cerrullio.

La sega dell' oste da Barga e di Castilione.

La imposta del sale facta nel mese di Gennaio.

Lo presto de' fiorini tredicimila facto in città e in delle sei miglia del mese d' Ogosto.

Anco che ciascuna persona, la quale vuole mettere vino overo olio in cittade, quello possa o debbia mettere di qui a Kalende Maggio proximo, e faccialo scrivere alla porta a' notari aciò diputati; e così facendo, ra' a terme a pagare la gabella di qui a Kalende Lulio proximo che viene.

#### 31 14 Marzo 1334.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario e notifica;

Che 'l mercato d'oliva, lo quale si solea fare in del teritorio di Castelnovo, ora è ordinato di fare e facciasi in del piano di Strigano della Vicaria di Corellia; e perciò qualunque persona vuole andare al detto mercato, poe andare fiberamente e seguramente, e portare e regare sua mercantia sensa neuno impedimento, excepti ribelli e sianditi di messer lo Vicario e del comune di Lucca.

### 32 2 Agosto 1334.

### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che, con ció sia cosa che proveduto sia che l'aufusino grosso di Sartigna si debbia o possa spendere per denari Iviji di piccola moneta lucchese, e lo popolino per denari axxii dicta piccola moneta, neuna persona la dicta moneta debbia riflutare, ma quella ricevere, essendo del peso ordinato; si veramente, che niuno sia tenuto di prenderne oltra la valuta di fiorino d'oro per pagamento. Anco che ciaschiduna persona sia tenuto di contarsi e di ricevere lo fiorino per libre ili et soldi vilij piccoli, salvo che lo banco ne possa guadagnare infine in denari due per catuno in cambiarlo, a quella pena che tollere volesse.

33 2 Agosto 1334.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che cascheduna persona del unmero mille, lo quale è sato secato per cagione dell'ose, possa et debbia pagare le due parti della sua sega, di qui a cinque die proximi che regnono, e pereutorio; sapiendo che così iufra l'dicto terme arà pagare, s'intende essere ilhero dello avanzo, e chi non paiberà, come dicto è, fie constrecto a pagare interamente tucta la sega, passato lo termine.

34 2 Agosto 1334.

## Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascheduna persona de la città di Lucca, borghi et soborghi, la quale no è in dell' oste, e vuole avere la licentia di rimanere a sega, si debbia fare scrivere in palagio di san Michele, dinanzi alli officiali sopra ciò diputati, domane per toto die.

35 25 Agosto 1334.

### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, possa venire alla città di Lucca et suo contado, distrecto et forza, liberamente et seguramente, et quine stare, et quinde partirsi

a sua voluntade octo die inanti la festa proxima di messer san Regoli, et lo di della dicta festa, et octo di dipo la dicta festa, non obstante alcuno debito di spetiale persona, per lo quale in del venire, stare o partirsi non possa nè debbia esser molestata in avere, nè in persona; excepto che ribelli et inimici de nostri signori messer lo Re, et messer Karlo, et del Comune di Lucca, et shanditi per maleficio, e quelli contra il quali per maleficio si procedesse, et lo similiante s'intenda di tucti quelli che al presente sono in della città di Lucca et suo contado, distrecto et forza.

7 Settembre 1334.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascheduna persona della cictà di Lucca, borghi et soborghi, la quale de' pagare o resta alcuna cosa, per lo presto imposto del mese di Macgio proximo passato, possa, sia tenuto et debbia pagare, tucto ciò che per quella cagione de', di qui a dieci di proximi, et terme perentorio, avendo lo beneficio, che conceduto fu alli altri paganti in lo termine. Sappiendo chi non arà pagato in lo termine che dicto è, serà constrecto a pagare ciò che de' col quarto più, e non arà alcuno beneficio: et non dimeno non debbia essere udito per sè nè per altrui in alcuna quistione civile, in alcuna corte della cictà di Lucca, in dimandare o in difendere, di qui a uno anno proximo; et possa essere constrecto in avere, et in persona. petitione di ciascuno suo creditore, non obstante alcuno stantiamento, gratia, e concessione che fusse in contrario: et non possa essere electo ad alcuno officio del Comune di Lucca, et se electo fusse, debbia essere cassato et rimosso, et in fine a ora s'intenda essere rimosso et cassato. Veramente chiunqua vorrà opponere ad alcuno che non abbia pagato, sia tenuto in quella opposictione producere poliza publica per mano del notaio delle exactione, per la quale chiara mente appaia, che quello cotale a cui opponere la vorrà, non abbia pagato.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che per comandamento d'alcuno officiale della cictà o del contado di Lucca, non si possa nè debbia levare in preda, prendere, o intesire in tucto lo distrecto delle sei millia et quasi, e in del contado di Lucca, per alcuno modo, per cagione di alcuno debito, o carico in che alcuno fusse tenuto al Comune di Lucca, di qualunqua nome o condictione elli sia, alcuna bestia grossa o minuta caricatoia, o altra di qualungua maniera sia, nè alcuno lecto, o fornimento di lecto, nè alcuno ferramento o altra cosa bisognevile a lavorio di terra, overo segure, pennata, fauce, roncilij, serre, nè alcuni ferramenti da talliare legna, et che bisogno siano a lavoratori. Et simile mente, a petitione d'alcuna speciale persona o luogo, per cagione d'alcuno debito privato, alcuna cosa di quelle che di sopra sono dichiarate, non si possa nè debbia prendere, nè in preda levare o intesire: salvo che a colui di chi fusseno le bestie, sia licito di usare sua ragione sopra quelle bestie, socto pena a ciascuno officiale, che contra le predicte cose facesse o comandasse, di libre xxv, e a ciascuna spetiale persona o luogo a cui petitione contra le predicte cose si facesse simile mente di libre xxv, et a ciascheduno messo o familliale che contra facesse, di libre x et per ciascuna volta, Et non dimeno tucto ciò che delle predicte cose fusse levato in preda, intesio, o impedito in alcuno modo, si debia restituire liberamente. Sappiendo che lo maggiore Sindico del Comune di Lucca delle predicte cose farà inquisictione, e chi contra facesse arà condannare, segondo lo modo et la forma che dicto è di sopra, però che cosl è stantiato. Et le predicte cose debbiano avere vigore di qui a du anni proximi che vegnono, a bene placito di messer lo Vicario.

- melangle

8 Ottobre 1334

### 38

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che neuna persona di quelli delle sei millia, et de comoni subtrabati vel quasi, la quale è venuta a ricoverare in
delli borghi della cictà, per cagione della novità facta per l'inimiei in sul terreno di Lucca, cicè da xv die del mese di
Septembre proximo passato in quae, possa o debbia assere gravata o molestata da 'proventuali de' borghi per lo provento
delle bocche de' borghi; cicè quel cotale che ricoverato fusse
e sua famiglia in de' detti borghi, el similemente per suoi arnesi e vectoallia, e cose che ricoverate v' avesse o ricoverasse, di che usato sia tollere galella; gravato o molestato non
possa essere nò debbia, cicò per quelle tanto che siano necessarie a loro uso, e questo duri di quie a octo die del mese
di Giugno proximo che vene, conciosia cosa che dichiarato
sia qualli cotali non devere essere tenuti a quella gabella o
provento.

Anco che li commni arsi in tucto, overo quasi, per li dicti inimici, il quali restiuno a pagare di tempo passato al cuna cosa de'cinquantasettemila o della tallia de' pedoni, di quella siano e intendasi liberi et absoluti: e similemente di quel che ne continge a loro di qui a Kalende Gennaio proximo, e da inde a uno anno sequente, di che non siano, o resere possano molestati.

E che siano ancora li predicti comuni arsi, e li omini e singulari di quelli, liberi e i absoluti da ogni condannagione o hando che avesseno, e che fusse facto di loro o in comune o in spetialità, per quantunque cagione sia, da di xv Septembre predicto in dirieto, salvo che per maleficio, et in della Corte del Maleficio, e se processi pendesseno, siano el intendansi annullati.

E che'l comune arso o distructo in parte, s'intenda essere rilevato dalle gravesse che corresseno, secondo che per errata toccasse a lo extimo delli arsi o distructi. Anco chi e' predicti comuni, et omini arsi o guasti, come dicto è di sopra, non possano essere molestati in avere e in persona, per alcuno debito di comune o di spetiale persona, salvo che per collaia e per soccita, di qui a calende fiugno di Mecexxxij. Per lo afficto veramente dell'anno presente Mecexxxiii possano, in avere ma non in persona, essere convennit.

Anco che tucti quelli de le sei millia e comuni suburbani predicti, li quali sono assentati, e dimorano fore del distrecto di Lucca, possano ritornare a fare li lore lavorij secondo ched erano usati, di quine a tre mesi proximi che seguitano; e qualcosì arà tornare et stare, possa godere le dicte provisioni et gratie.

Sicome le predicte cose tucte piena mente si contiene in dello stantiamento et ordine però nuovamente facto per lo dicto messer lo Vicario e suo consillio, e per li Autiani insieme.

39

14 Ottobre 1334.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciaschedino, lo quale non à pagato la imposta a lui facta del mese di Maggio proximo passato, quella debbia e possa pagare di quie a dieci die proximi che vene; sappiendo che, chi infra 1 dicto termine arà pagare, s' intenda e sia excluso da ogni pena e privamento di beneficio, che si contiene in de lo stantiamento altra volta facto contra li non paganti la dicta imposta, e possa usare et godere ogni beneficio et ragioni, come li altri cictadini, che pagarono inanzi che 1 dicto stantiamento fusse facto et bandito. E qualcost non arà pagare rimagna in quelle pene, et privagioni di beneficii et di ragioni, che in del dicto stantiamento si contiene; e non dimeno in questo mezo sempre si farà la exactione, et questo s' intende per ultimo el prerettorio termine.

# 27 Ottobre 1334. Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduno sbandito et condennato, lo quale nuovamente è proveduto de potere scire de' dicti suoi bandi et condennagioni, pagando la sega sopra ciò posta et ordinata per lo dicto messer lo Vicario, possa et debbia pagare la dicta sega, in mano di ser Tedaldino dalla camera, di qui a mezo Novembre proximo che vene; e qualcosì arà pagare fi casso de' suoi bandi et condennagioni, et passato lo dicto termine, chi non avesse pagato la dicta sega, non serà poi ammesso al dicto beneficio di sega,

#### · 44 5 Novembre 1334.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciasclieduna persona della cictà di Lucca da xiiij anni in su, et ciascuna comunansa del contado et distrecto di Lucca, debbiano essere apparecchiati di portare li loro candelli, secondo che sono usati et tenuti di fare, per andare a la luminara della sancta verace Croce, la villia del beato messere sancto Martino proxima che vene,

#### 42 13 Novembre 1334.

### Bandisce da parte di messer lo vice Vicario;

Che ciascheduna persona della cictà di Lucca, borghi et soborghi, da xiiii anni in su, la quale non ha portato, u mandato lo suo candello alla luminara della santa Croce, lo di che si fece la dicta luminara, di qui a quactro di proximi che vene, lo debbia avere portato in mano allo operario, Sappiendo che, dal dicto terme innanti, se ne farà solenne inquisitione, et sappiendo, che ciascheduno, lo quale lo di della dicta luminara no lo portò in fine a ora, è dato per scripto et disontiato.

Anco che tucti quelli delle comunanse, li quali sono tenuti di dovere portare li loro candelli alla dicta luminara, et non ve li anno portati, di qui a octo di proximi che vene, li debbiano avere portati u mandati, et rappresentati dinansi all' operato della sanca Croce, alla pena del doppio, et oltraciò alla pena che in delli statuti si contene.

Auco che nessuna persona grande nè piccoli, non possa nè delbita gictare, nè saectare, nè folombrare, nè in alcuno molo danneggiare alli candelli grandi, che sono appiccati in della chieza di santo Martino, a pena di sodi cento per ciasneduna volta: et ciascheduno li possa accuzare, et arà la mettà del bando; sappiendo che lo padre pagherà per lo filliuolo, et lo manovaldo per lo pupillo, et l'uno fratello per l'autro.

### 43 21 Novembre 1334.

### Bandisce da parte di messer lo vice Vicario, che

Ciascheduna persona della cictà, horghi et soborghi, et cictadino salvatico, la quale non ha pagato la imposta, uvero presto, facto del mese di Maggio proximo passato, et le seghe facte, et condamagioni per cagione dell' oste da Montekarlo dell' anno presente, quelle imposte, seghe, condennagioni debbia avere pagato di qui a mezedima che veue, per
tucto di, segonolo la ramunerazione nuova mente facta sopra
ciò. El qualcosl arà pagare, s'intenda et sia libero da ogne
statuto o leggie, che in contra li fusse facto infine a ogi, et
qualcosl non arà pagare, passato lo dicto terme, fi constrecto
a pagare tucta la prima somma, e quarto più, e ogni stantamento facto a loro in contra rimarrà in vigore.

Anco che ciascheduno sbandito o condannato possa pagare

la sega de suoi bandi et condennagioni, segondo l'ordinamenti scripti sopra ciò, di qui a kalende Dicembre proximo che vene, in mano de'camarlinghi della Camera; e chi così arà pagare serà cassato de'suoi bandi e condennagioni.

44

#### 18 Dicembre 1334.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona, di qualunqua condictione sia, possa venire alla cictà di Lucca, e quine stare, et quinde partirsi liberamente a sua volontade, octo die inanti la pasqua del Natale proxima che vene, e lo die della dicta pasqua, e octo die dopo la dicta pasqua, non obstante aleuno debito di comune o di spetiale persona, excepto che ribelli, et nimici di massere lo Re, et del Comune di Lucca, et sbanditi per malificio, e quelli contra li quali per maleficio si procedesse.

Anco che alcuna persona della cietà di Lucca o del contado, distrecto et forza di quella, non possa esser preso o ditenuto in persona, da kalende Gennaio proximo che vene, a uno anno proximo che seguiterà, per alcuno delvito di spetiale persona, contracto dal die che la cietà di Lucca pervenne alla signoria di messer lo Re, a dirieto, excepto che per afficto, pigione, livillo el socita, et asivi li statuti et li ordini della Corte de mercadanti, sappiendo che di ciò è facto stantiamento.

Die primo januari mecexxxv iij ind. bannitum fuit predictum bannum quod incipit « Anco che alcuna persona etc. » pro correctione ipsius banni per Vanuem Coscionis preconem lucensis comunis, sub luc forma, videlice!;

Che alcuna persona della cictà di Lucca o del contado, distrecto et forza di quella, non possa essere presso ditenuta in persona, dalle kalende del presente mese di Gennaio a uno anno proximo che seguiterà, per alcuno debito di spetiale persona, contracto dal die che la cictà di Lucca pervenne alla signoria di messer lo Re di Boeme, a dirieto, excepto che

per afficti, pigioni, livello et soccita, et excepto testori et testrici et lavoratori di seta et di sendada et di oro et d'arento filato, sicome si contiene in dello stantiamento di ciò facto a di xxviij Novembre proximo passato.

45

#### 24 Gennaio 1335.

### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona del pivieri di son Paulo, di Lunata, di Lamari, di Martia, di s. Bracatati, di Sogromigno, di sancto Gennaio e de'comuni suburbani di quelli territorij, uno si reputi ule reted essere assigurato da oggi in nanzi in avere në in persona, per li suoi debiti u imposte u condemagioni, alle quali fiasseno tenuti, per sè u per suoi comuni, al Comune di Lucca, u a spetiale persona per vigore del lando di ciò mandato a di xxiv Septembre proximo passato. Sappiendo che il dicto bando è rivocato, salvo sempre, et in suo vigore rimanendo lo stantiamento facto alli arsi, et in loro favore.

46

### 6 Marzo 1335.

### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che cisschedua persona, la quale nou ae pagato lo presente presto facto in della cictà di Lucca, quello debbia avere pagato di qui a Domenica duodeci del presente mese di Marzo, per tutto die e termine perentorio; sappiendo che chi averà pagato in lo dicto termine arà lo beneficio in del provento della farina, come ordinato e; altramente non v'arà beneficio ne parte, et fle constructo a pagare interamente con la pena del quarto.

#### Bandiscasi da parte di messer lo Maggiore Sindico del Comune di Luca;

Che tucti li officiali che sono electi ad officio per questi sei mesi che debbono venire, debbiano avere iurati li decti loro offici e date le loro pagarie sufficienti, di qui a tre di proximi, quelli di città, a pena di lib. xxv per ciascheduno-

Et quelli di contado si debbiano avere iurati i detti loro offici, e date le loro pagarie, e partiti della città e andati ai luoghi de'loro offici, infra el detto termine; e di qui a cinque di debbiano avere presentate publiche polize alla Corte di messer lo Sindico, come sono presentati ai decti luoghi de'loro offici, a quella medesma pena.

Ancora che tutti i messi e famigliari di tutte le corti e officiali di Luca, e di tueti i proventi, debbiano avere iurati i loro offici e date le loro pagherie di qui ad otto di prossimi che verranno, et da indi innanzi niuno de soprascritti osi ne debbia fare alcuno officio, se prima non iurano e non danno le loro nesarrie, a pena di lib. L per ciascheduno.

Ancora che ciascheduno, ch'è stato in questi sci mesi protinua pressati camarilingo o gabelliero o altro officiale, al quale per alcun modo sia venuto a le mani alcuno denaio di quelli che partegnano alla camera di Luca, li debbia avere risegnati a la dicta camera interamente, di qui a dieci di. Sappiendo che dal termine innanzi, contro ciascuno si procederebbe a la pena del quintuplo, non obstante alcuno statuto del Comune di Luca.

Ancora che tucti i notari, camarlinghi et officiali di qualunque conditione sia, de la città e del contado, debbiano di qui a diece di proximi avere risegnati ai ragionieri de la real Camera di Luca tucti i loro libri, a pena di lib. L., per ciascheduno che omettesse di risegnare i detti libri o alcuno di quelli, non obtanne alcuno altro statuto del Comme di Luca. 48 19 Novembre 1335.

#### Bandiscasi da parte di messer lo Sindico;

Che ciaschedna persona, di qualunqua conditione sia, che volesse dire, opponere e dimandare alcuna cosa a ser loanni dall' Ella notaro in qua direto della Corte del maleficio del Comune di Lucca, a oggi e dimane, comparisca dinanzi al decto messer lo Sindico alla sua corte, et seràli facta sommaria ragione.

49 21 Dicembre 1335.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona della città di Lucca, o del contado, distrecto e forza di quella, non possa essere presso difenulo in persona, dalle kalende Genanio proximo che vene, a uno anno proximo che seguiterà, per alcuno debito di spetiale persona contracto da die X di Marzo M. cec. xxxi in dirieto, excepto che per affilteo, pigione, livello e soccita, et excepto testori et testrici et lavoratori di seta et di sendada et d'ore et ariento filato, si come si contiene in dello stantiamento di ció facto del presente mese di Dicembre.

Anco che qualtunque cictadino non si farae serivere in bandiera, come è uzansa de'cictadini, o non arà rispondere al comune in de' cariohi che correno, quel cotate non s'intenda avere lo beneficio del dicto stantiamento, e non debbia essere inteso a razione in alcuna corte e piati civili.

1335 (2).

#### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario:

Che nessuna persona possa giocare in della città di Lucca, borghi o sobborghi, se non in della piazza di san Michele in mercato, cioè in quella parte la u'è astracata di pietre, et in su le gradi della decta chiesa et in della piazza di Cortina. et in della logia de' figliuoli Fiadoni, posta appresso lo pozzo Tereldi, et in borghicciuolo et in due altri luoghi, et in altre porte della città di Lucca spartiti, la u' vorrà lo compratore del provento della barattaria; sì veramente che li predicti due luoghi non siano in una medesima porta inseme, a pena, a ciascuno che contrafacesse o giocasse, di lib. dieci. Ma sia lecito a ciascuno giocare a vino tanto et rappellare in delli cillieri, senza pena, senza alcuna malitia d'inganno del dicto provento; cioè giocando pur a vino e non patteggiando a denari, a pena, a ciascuno giocatore che contrafacesse, di lib. X. et a ciascuno che tenesse lo giuoco soldi XL di denari per ciascuna volta. E lo compratore del provento, e ciascuna altra persona, possa accusare e dinonciare chi contrafacesse, et seràli tenuto credentia e arà la quarta parte della condannagione.

Anco che neuna persona possa o ardisca biastimare Dio o' sauti o la Vergine Maria, a pena di lib. XXV o della lingua per ciascuna volta, e serà la quarta parte dell'accusatore; o ciascuna persona possa accusare e dinontiare chi contrafacesse et seràli tenuto credentia. Et sia licito al compratore del provento, personevilmente prendere chi contrafacesse, e meatre e presentare in forza di messer lo Vicario e del Comune di Lucca.

Anco che ciascheduno, che giocasse con mali dadi o di mala ragione, possa esser preso personevitmente per lo compratore e per li logieri del provento, e presentato al iudici del malificio. Lo quale iudici debia lui fare mettare in prigione e tenervelo uno mese, e non dimeno sia tenuto di sodisfare a colui a cui avesse vinto, ciò che vinto li avesse a quello giuco. Anco che neuno giocatore possa o debia tenere per forza ad alcuno giocatore a gioco alcuno denari, nè guastare lo tavolieri, nè fare inguria al detto provento o a'logieri di quello provento, a pena di lib. X per ciascuna volta; della quale condannagione sia la quarta parte dello accusatore et seràli tenuto credenzia.

Anco che se alcuno larattieri si corrucciassero inseme o percotessersi con mani, senza che saque ne useisse, che lo compratore e i logieri del provento possano loro pilliare e fare pilliare et mettere in prigione, et quine fare stare tre die, et faril poi relaxare, et se con ferro, pietre o bastoni si percotesseno con effusione di sangue, che siano puniti ad arbitrio del judici del malificio.

Anco che ciascuno giocatore che cessasse pagare quello ch' è usato di pagare in baractaria, ciò è uno grosso per ciascuno fiorino, sia condannato per lo judici del maleficio, si come giocasse in luogo vietato.

Anco che ciacuno che facesse giuoco, sia tenuto e debbia quello fare dirittamente e non dare alcuna sententia falsa, e se quella desse, sia tenuto sodisfare a colui contra cui la desse. El se non avesse pecunia da sodisfare, sia ditenuto in prigione tre mesi.

E che lo fiorino dell' oro, che fusse infra moneta piccola o altre cose piatto, che non si vedesse per quelli che fussero intorno al giunco, vallia sodamente per uno grosso et non oltra, et così si debbia sodisfare al giocatore solamente per uno grosso. Et giocando a due dadi, non valliano dadi appiecciati,

51 18 Aprile 1336.

Bandisce da parte di messer Guglielmo di Canaccio de li Scannabecci da Bologna onorevile podestà di Lucca ;

Che ciaschiduna persona la quale è fuore di Lucca o del distrecto o de la forza, e non è a l'obidienza del Comune

di Lucca, e vuole tornare a la città di Lucca, distrecto o forza, e stare a l'obedienza del Comune di Lucca, e a quel comune essere obbediente, si debbia per legittimo procuratore comparire dinanzi al dicto messer la Podestà o a suo Vicario, e dichiarare come elli vuole tornare e stare, e essere obediente al dicto comune, dichiarando la cagione per la quale elli è fuore di Lucca, distretto o forza, e per la quale elli no è, e no è stato obediente al dicto comune. Sappiendo che ciascuna persona di buona fama et di buona conditione, e che voglia essere obediente al dicto comune, serà volentieri ricevuto, et factoli veramente ragione in ciascuno suo facto, il quale elli avesse a fare con altrui, o altri con lui, e li suo beni li seranno ristituiti. E la dicta comparitione si debbia fare in terme d'uno mese proximo che vene, ciascuno che volesse tornare che fusse in alcuno luogo di Toscana: e se fusse fuora di Toscana in alcuno luogo d' Ytalia, in due mesi; e se fusse oltramonti o fuori d'Ytalia, in IIII mesi.

#### 22 Aprile 1336.

#### Bandisce da parte di messer la Podestà:

Che ciascheduna persona terriera della città di Lucca o del contado, overo forestiera, la quale volesse diponere alcuna querimonia o fare alcuna accusa o dinunptia d'alcuno 
excesso o cosa mafiatta d'alcuno o per alcuno officiale della 
città o del Comune di Lucca o del contado, o d'alcuna terra 
del contado, lo quale avesse fatto alcuno officio da pasqua 
prossima passata indrietro, si debbia comparire, se elli è de 
la città di Lucca, infra cinque die, et se elli è del 
contado infra diece di proximi che vegnano, dinanzi al magiore Sindico 
del Comune di Lucca, et a quelli officiali che a ciò fossero 
deputati.

E la loro querimonia, dinunza o vero accusa diponere sollepnemente et ben formata, et in quella scrivere testimoni,

per la quale elli vuole provare; sappiendo che a ciascheduno serà facto pienamente ragione.

Et che non serà tenuto nè obligato ad alcuna pena, in de la quale per forma di ragione o di statuti elli incorresse, e perchè elli avesse dati o impromessi denari, o alcuna altra cosa, ad alcuno de diciti officiali.

Et che, passati e' decti termini, in delle predecte cose nessuno serebbe inteso.

53

#### 5 Maggio 1336.

### Da parte di messer la Podestà di Lucca bandisce;

Che ciascuna persona terrassana u forestiera, di qualtuqua conditione el stato sia, che tennesse u possedesse in suo nome u vero altrui, u vero sapesse alcuno che tennesse u possedesse case, terre, possessioni o alcuni altri beni di qualunqua conditione sianno in della città di Lucca, distrecto o forza, d'alcuna persona ribella u inobediente al comune, li cui beni al Comune di Lucca fusseno publicati, quelli beni debbia dinonziare et manifestare allo officiale delle exationi del Comune di Lucca, infra cinque die, se è della cittade, et se è del distrecto u forza di Lucca, infra dieci die.

Anco che nulla persona terrazzana o forestiera, che siia u abiti in della cittade di Lucca, distrecto o forza, la quale tenesse u possedesse, in suo nome u altrui, alcuno de' predecti heni, ardisca u presuma delle rendite, afficti, pigioni, livelli u altre prestationi de' detti beni, rispondere, pagare u sodisfare u altra cosa dare, u prestare ad alcuna persona terrassana u forestiera, di qualunque conditione sia, se non al camarlingo sopra li dicti beni diputato per lo Comune di Lucca. E che nulla persona terrassana u forestiera, di qualunqua conditione sia, possa o debbia alcuno dei detti beni, rendite, afficti, pigioni, livelli u altro prestationi dimandare, prendere u ricevere.

E le predecte cose tutte et singule, ciascuna persona sia

tenuta e debbia atendere e observare, non obstante alcuni privilegii, gratie o concessioni facte, socto qualunqua forma di paraule, ad alcuna persona, luogo, comune, università o col·legio, per qualunque signori, podestadi, rettori u ufficiali, u qualunque altre persone di qualunque conditione, dignitade, u stato sia, a pena et sotto pena di lib. C per ciascheduno, e ciascuna volta che contrafacto fusse, et della ristitutione di quello, che dato, ricevuto, prestato u avuto, fusse per qualunque modo, ragione u cagione de' dicti heni, u alcuno udi quelli e più et meno ad arbitrio del decto messer la Podestade. E ciascuno delle predecte cose possa essere accusatore et dinorizatore, et arla meniade del bando e serviali tenuto credentia.

#### 21 Maggio 1336.

### Bandisce da parte del Vicario di messer la Podestà;

Che' vicini e omini di ciascuna contrada o braccio della città di Lucca, borghi e soborghi in quelli abitanti, o vero arte o mestieri d'arte faccenti, siano tenuti e debbiano li male-factori, che nelle loro contrade e bracci comettessero, di di, alcuni malefici o maleficio d'omicidio o di ferita, pilliare e presentare nella forza del dicto messer la Podestà o vero del judice del maleficio, a quella pena che si contiene nello statuto del Comuno di Lucca.

Anco che li consoli delle contrade o bracci, nelle quali i decti malefici si commettescro, e li medici cerusici, li quali li dicti feriti curassero, siano tenuti e debbiano, cioè li dicti consoli, li dicti malefici denunziare al dicto messer la Podestà o vero al judice del maleficio, infra tre dl, dal di comesso maleficio; et li dicti medici cerusici li dicti feriti donuntiare al dicto messer la Podestà, infra tre dl, dal di che incomincerano a curare li di dicti feriti, a quella pena che si contiene nel dicto statuto.

56

30 Maggio 1336.

#### Da parte del Vicario di messer la Podestà bandisce;

Cle nulla persona, di qualunqua stato o conditione sia, erdisca o presuma offendere o fare offendere in avere o in persona alcuna persona d'alcuna terra del Frignano, nè ricettare alcuna persona, che offendesse o offendere facesse alcuna persona delle diete terre del Frignano, a peua chi contrafacesse ad arbitrio del dicto messer la Podestà.

17 Giugno 1336.

#### Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che nulla persona del contado, distrecto u forza di Lucca, possa o debhia lo die della festa della ecclesia del suo comune, convitare alcuna persona di fore del suo comune, ne dare mangiare nè ricettare in casa, là u' abita, alcuna persona a mangiare, che fosse fore del suo comune, a pena di lib, diece per ciascuna volta.

Anco che nulla persona, che fosse fore di quel comune, la u'fosse cotal festa, possa o delbia andare a cotale convito lo ditto die della festa, nè ricevere alcuno mangiare d'alcuna persona in quel comune, là u'fosse la festa, a pena di soldi cento per ciascuna volta.

Anco che li officiali di ciascuno comune e ciascuno comune siano tenuti dinonziare chi contrafacesse, a pena di lib. venticinque al comune, per ciascuna volta.

Et questo non s'intenda in delli osti che vendeno le victuallie a' viandanti, nè in de' padroni che andasseno a mangiare alle chiese unde sono padroni.

Sappiendo che così è stantiato.

57 18 Giugno 1336.

#### Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna singulare persona e ciascuna comunanza del distrecto e della forza di Lucra, shandita o condennata per la Corte del Ribelli o delle Vic o del Fondaco o della Gabella, o vero altre corti della città di Lucra, per contumacia o vero comandamento non servato per qualunqua cegione, dalle kal. d' Aprile proximamente passate a ricto, si debbia cassare del suo bando e condennagione senza pagamento d'alcuna sega.

Anco che ciascuna persona o comunitade shandita o condennata per l'Officio delle Vie, per cagione del fosso della cittade non facto, o vero non compiuto, della sua condennagione e bando si debbia cassare senza pagamento d'alcuna sega-Anco che ciascuna persona shandita o condennate per

maleficio dalle kal. di Gennaio proximamente passate a rietro, del quale fusse facta legittima poce o facessesi di qui a uno mese, si cancelli del suo bando e condennagione, pagando per sega al Comune di Lucca, cioè dell' omicidio commesso in cittadino di Lucca lib. cinquanta, e in altra persona lib. venticinque, per ciascuno sbandito e condennato, e ciascuno omicidio; e che di qui innanzi sopra cotale omicidio, del quale fusse pace o facessesi infra lo dicto terme, procedere non si possa, se proceduto non fusse.

Anco che ciascuna persona condennata o vero slandita, per ferita commessa dalle dite kal. Gennio a rietro, con l'erro divietato per li Statuti di Lucca, in nella faccia, unde rimanesse segno evidente, o vero co altra cosa, donde membro fusse troncato o cavato o inutile facto, si cassi del suo bando e condennagione, pagando al Comune di Lucca lib. venticinque, se cotate maleficio fosse stato commesso in citadino di Lucca, e se in altra persona, lib. diece, essendo 'della dicta ferita facta pace o facendosi infra 'd dicto mese.

La persona veramente sbandita o condennata per qualunque altro maleficio, o vero quasi, nella Corte del maleficio della Città di Lucca o altra, del quale è facta pace o farassi infra lo ditto mese, dall'offesa persona o vero suo erede, si cassi del suo bando e condennagione, pagando al Comune di Lucca denari dodici per ciascheduna lih. del suo bando o condennagione, in quanto lo dicto maleficio sia stato commesso innanzi le ditte kl. di Gennaio.

Et se fusse tale maleficio del quale non si richiedesse pace, pagando denari sei per libra, si cassi del suo bando e condennagione.

Anco che ciascuno shandito o condennato per officio del Fondaco o della Gabella della città di Lucca, per cagione di divieto o di travetto commesso dalle kal. d' Aprile proximamente passate a rietro, si cassi del suo bando e condennagione, pagando al Commue di Lucca denari sei per ciascuna libre del suo bando e condennagione; salvo che se fosse shandito per travetto di sale o condennato, paghi denari dodici per libra.

Anco che tucii bandi dati a qualunque cittadini di Lucca per alcune imposte, presti o vero seghe non pagate, o vero guardie falitie, in nel tempo di messer Piero de'Rossi o innauzi o poi, in fine a kalende Aprile proxime passate, per qualunqua officiale, si cassino liberamente, senza alcuno pagamento di sega, et etiandio quelle imposte, presti, seghe e guardie si cassino in tutto.

Anco che tutte imposte o vero presti, facte a singulari delle sei miglia, contado e forza di Lucca, per lo Comune di Lucca, in fine a questo die si cassino in tutto.

E le predecte cose tutte e singule, luogo abbiano se cotali condennati e standiti le ditte loro seghe aranno pagate, e li ditti bandi e condennegioni faranno cassare di quie alle kal. d'Ogosto proximamente che vegnono.

Dalle predicte tucte cose sinde excettano et excettati s'intendono li shanditi o vero condennati per malefici de' cinque casi, infra quali non s'intenda l'omicidio, del quale fusse o facessesi pace, come ditto è di sopra. Li quali cinque casi sono questi cioè tradimento, rubbaria, falsità, incendio e omicidio, del quale non fosse o facessesi pace, come ditto è di sopra. 58 13 Luglio 1336.

#### Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona possa andare e venire securamente con mercadantie e cose, per la strada di Fraxinoro e da san Pelegrino dell' Alpe, e che nulla persona le dicte strade presuma di rompere, o a chi passasse per quelle fare alcuna offesa o noia, a pena dell'avere e della persona. Sappiendo che simile mente è ordinato dalla parte di Fraxinoro e di Modoua.

59 15 Luglio 1336.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer la Podestà;

Che tucti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi e soborghi siano tenuti e debbiano denuntiare al ditto messer lo Vicario e al indice del mateficio e al le loro corti, ogni maleficio, omicidio et excesso, che si commettesse nelle loro contrade o bracci, con sangue o senza sangue, e ogni briga, zuffa e romore et anco ginco di pugna, che si facesse nelle dicte contrade, di dl o di notte; cioè li ditti malefici, omicidi, excessi, brighe, zuffe infra 1 terzo dl, dal dl che si commettessero, a pena di lib. cinquanta di denari lucchesi di buona moneta alli consoli o consolo di quella contrada o braccio e di tib. cento della dicta moneta alla contrada o braccio la u' si facessero o comettessero. E li romori e giuchi di pugna siano tenuti di dinontiare incontenente che si facessoro o comettessero, alla dicta pena, a loro e alle contrade e bracci la u' si facessero o comettessero.

Auco che li dicti consoli, e ciascuno vicino delle dicte contrade e bracci, siano tenuti e debbiano prendere ogni malfattore che commettesse o facesse alcuno delli ditti malefici, omicidi, excessi, brighe, zuffe o romori, di di, cioè dalla campana del di in fine al terzo sonon della sera, et pilita rapresentaril e metterti in forza del ditto messer lo Vicario o judice del maleficio, alle soprascritte pene, come disopra dichiarato è.

Anco che li ditti consoli siano tenuti e debbiano dinoniare al dicto messer lo Vicario ogni ribello e sbandito, e ogni persona di mala conditione e fama, che alle ditte contrade o bracci venissero e stessoro, incontenente come ellino quine aparisseno, alle ditte pene come di sopra dichiarato è.

Ance che ciascuna delle ditte contrade e bracci debbia avere suo proprio consolo, lo quale stia e abiti in quella contrada o braccio, là u' elli fl consolo. Et che alcuna persona non possa nè debbia esser consolo, se non sodamente d'una contrada o braccio là u' elli abitasse, e non di più, a pena di lib. cinquanta alta contrada o braccio che contradacesse, e di lib. XXV a quella persona che fosse consolo più che di una contrada o braccio, et di lib. XX a quello consolo lo quale diatasse fore di quella contrada o braccio onde elli fosse consolo. E le soprascritte pene siano più o meno ad arbitrio di messer la Podesta è del dicto suo Vicario.

60 20 Luglio 1336.

# Da parte del Vicario di messer lo Podestà;

Bandisce che qualunco persona della città di Lucca o del contado o borghi e soborghi, volesse dire e mostrare alcuna cosa buona e utile a mettere e agiungere in nelli Statuti del Comune di Lucca, li quali presentialmente si fanno, o volesse dire o mostrare che alcuna cosa de' detti Statuti per lo miliore si dovesse tracre o cassare, diano per scripto dinanzi alli statutari sopra ciò diputati, li quali domorano in casa de' signori Antiani, infra il terzo die.

61 16 Agosto 1336.

# Bandisce da parte di messer lo Capitano de la città di Lucca;

Che neuna persona cittadino ne forestieri, de' borghi o soborghi, nè del distrecto, nè del contado di Lucca, di qualunqua conditione sia, possa nè debbia porare alcuna arme offendevile, nè difendevile, alla pena che si contiene ne li Statuti del Comune di Lucca, non costante (sic) alcuna licentia da qui in dietro data, o in qualunqua modo concedua per qualunqua persona sia, se non quella che fosse per la forma delli statuti conceduti per armi difendevola.

Anco che ciascheduno soldato da più e da cavallo del Comune di Lucca, o che sia al servigio del Comune di Lucca, di qualunque soldo sia, si debbia fare scrivere allo officiale de la guardia, e farsi dare al decto officiale la bollecta come cell sia soddato, altra mente si procedere contra lui, non obstante che soldato fosse, per quell'arme che li fosse trovata, secondo la forma delli Statti del Comune di Lucca.

62

### 26 Agosto 1336.

Che ciascuna persona di qualunqua conditione sia, possa stare o venire alla città di Lucca, e suo contado distrecto e forza, liberamente e siguramente, e quinde partirsi a sua volontade otto di inanzi la festa proxima di messer San Regolo, e lo di della dicta festa, e otto di di po la dicta festa, non obstante alcuno debito di Comune o di spetiale persona, per lo quale in del venire alla dicta città o quine stare o partirisi da essa città, non possa ni debbia essere molestato in avere o in persona. Excepto che ribelli e nemici de' no-stri signori de la Scala e del Comune di Lucca e sbanditi per maleficio; e quelli contro il quali per milificio si procedesse.

Bandisce da parte di messer lo Vicario:

#### 7 Settembre 1336.

#### Bandisce e dinontia da parte di messer lo Vicario;

Che la fidanza è prolungata in fine al di della festa di Santa Croce proxima che viene, e un di di po la decta festa e quelli di.

#### 31 Agosto 1336.

### Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che ciascuno cittadino e forestieri, da cavallo e da piedi, salvo che' mille li quali sono deputati alla guardia de la città, debbia stare apperecchiato d'arme e di cavalli; sl che li cavalliciri al primo suono de la campana glubellina de la torre di Cortina a martello, e "I populo al primo suono de la campana di san Michele a distesa, siano armati e apparecchiati. Et al secondo, ciascuno da cavallo sia nella piazza di Cortina, e quelli da piedi nella piazza di san Michele alle loro insegne. Et al terzo, ciascuno debbia seguire le insegne de' nostri signori, in quelle parti ov'elle andranno, a quella pena che "I detto messer lo Capitano toller volcese. Al nome di Dio e di messer san Giorgio e di vittoria e d'allegrezza, e danno e morte de' nostri nemici.

### 64 2 Settembre 1336, paucum post tertiam.

### Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che ciascuno cittadino da cavallo e da piè, salvo che' mille, li quali sono deputati alla guardia de la città, incontanente debhia esser colle loro armi su la piaza di san Michele in mercato, per seguire le insegne de'nostri signori in quelle

parti ove andranno, a quella pena che volesse loro imporre in avere e in persona a suo arbitrio. Al nome di Dio.

#### 65 2 Settembre 1336, ad nonam.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario:

Che ciascuno cittadino da cavallo e da piede, salvo che' mille deputati alla guardia, incontanente, al prinno suono de la campana di san Michele a distesa, debbia seguire le insegne de la sua porta, et andare in della presente oste con pena del piede, e ugri altra che volesse toltere. Sappiendo che la famillia anderà cercando, e che la candela è posta alla porta.

### Settembre 1336, ad vesperas.

### Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che tucti quelli cittadini, li quali sono del secondo nomero de' millo, incontennet debbino andare colle loro armi ne' borghi della città e rapresentarsi dinanzi alli officiali a ciò deputati, a quella pena e bando che volesse loro lollere in avere e in persona a suo arbitrio. Sappiendo che si farà incontinente la richiesta, e nondimeno la famillia andrà cercando per la città.

### 67 11 Settembre 1336.

## Bandisce da parte di messer lo Vicario, che

Tutti quelli de la città di Lucca borghi e sobborghi, li quali non sono stati nel proximo oste facto sul poggio del Cerruglio del prezente mese di Septembre, debbiano avere fatta ogni loro defensione dinanzi al dicto messer lo Vicario nel palagio di san Michele, di qui a cinque di proximi che vertanno; sappiendo che, dal terme inanzi, non serenno intesi ad alcuna loro defensione, e seranno puniti e condennati secondo li loro defetti.

68 43 Settembre 1336.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona debbia avere pagato la sua imposta del sale in mano del camarlingo a ciò, deputato in palagio di san Michele, di qui ad cinque di proximi, e seràlli dato lo sale. Sappiendo che qual non pagasse infra lo dicto terme, non li-sere' dato lo sale e sere' costretto a pagare.

69 19 Settembre 1336.

### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona debia aver pagato la sua imposta del sale in mano del camarlingo a ció deputato, in palagio di san Michele, di qui a subato proximo che viene, per tutto di e termine perentorio. Sappiendo che chi non pagasse in lo dicto termine sarà costretto a pagare la detta imposta col quarto più, e no li sare' dato lo decto sale.

70 20 Settembre 1336.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che neuna persona ardisca overo presuma di pilliare nè pilliare fare, nè impedire nè molestare per alcuno debito di comune, overo di spetiale persona, alcuna bestia caricatoia, overo buoi, overo vacche da carro, e conductori et guidatori delle decte bestie e buoi e vacche, in della città di Lucca, borghi e soborghi, nè in delle sei millia, u vero di quelle delle vicarie, distretto e forza, vegnendo, andando e stando alla città di Lucca e di fuore, di qui alla festa d'Ognesanti, e più a sua volontà; a pena di XXV libre e restitutione delle decte bestie, e delli omini che conducessero le sudecte bestie.

71

#### 22 Settembre 1336.

#### Bandiscasi da parte del Vicario di messer lo Capitano;

Che alcuna persona, la quale ac avuto sale o debbia avere della prezente imposta, nè altra persona di qualunque parte o conditione sia, non possa nè debbia vendere nè comperare in deposito, dare, portare o tramutare, o portare o tramutare fare, prestare o ricevere, o in alcuno altro modo trasferire in altrui, nè altri sofferire che in lui traslato sia, alcuna quantità di sale, di qualunqua sale sia, o altra cosa operare o consentire o permettere per alcuno modo o colore o ingegno quesito, lo qual si possa per alcuno modo pensare esser fraude o pregiudicio della Dovana di Lucca, o contro li statuti della Dovana, in alcuno modo venire senza licenza, poliza e suggello della Dovana, a pena di libre X per ogni staio, e di perdere lo sale, e quello in su che si portasse, e più e meno ad arbitrio di messer lo Vicario, considerato il difetto. E ancora, se tale fosse o paresse il difetto al detto messer lo Vicario, a pena del piè al maschio et a pena alla femina d'esser frustata, lo quale e la quale in alcuno caso alle predette cose contrafacesse. Et che sopra ciò, li officiali sopra ció deputati, possano per inquisitione e denuncia publicamente et in segreto sommariamente e per ogni modo procedere e uzare arbitrio, com' è piacere loro, e punire e condennare come a loro parrà: li quali officiali sono a ciò specialmente ordinati, e faraunosi mostrare ragione della detta imposta del sale. Et a ciascuna persona sia licito di dinonziare chi contrafacesse, senza essere in nel processo lo suo nome dichiarato e scràlli tenuto credenza, e arà la meità della valuta del sale e della condennagione, secondo la forma dello statuto della Dovana.

72 16 Novembre 1336.

#### Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona di qualanqua conditione sia, lo quale ae pallia o fieno o altro strame fuore de la città di Lucca o de borghi, quella debbia avere messa, oggi per tutto di, nella città overo ne' borghi; sappiendo che dal termine inanzi sare' conceduto di poterne prendere, e niente meno, in quello che rimanesse, sarebbe messo lo fucco.

73 20 Novembre 1336, mane.

### Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che tucti li cittadini, li quali non sono del numero de' mille deputati alla guardia della città, incontenente colle loro armi debiano andare ne borghi de la città a rapresentarsi dinanzi alli officiali del detto messer lo Capitano, a quella pena che a lui piacesse di tollere a chi fusse trovato nella città, così in avere come in persona, e considerato la conditione della persona. Sapiendo che la richiesta si farà incontenete ne' detti borghi, e la famillia anderà cercando per la città, e non se ne riceverà scusa nè difensione alcuna.

Cioè Porta di Borgo, a s. Iacopo alla Tomba.

- S. Fridiano, a s. Leonardo.
  - S. Piero, alla fossa del tacco.
  - S. Donato , al luogo de' frati minori.
  - S. Gervasio, all'antiporto del borghicciolo.

E che tutti li mille debbiano essere alli loro cantoni colle loro armi a quello medesimo bando. 74 92 Novembre 1336.

#### Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che tucti quelli che sono nel nomero de'mille, incontenente debbiano essere alle loro poste de la città, colle loro armi, e che il altri tucti debbiano essere ne' borghi colle loro armi alle poste che sono loro dinate; e che tucti il balestrieri, ai quali fue comandot che dovessero essere alle poste delle mura e de' borghi, incontenente debbiano essere a quelli luoghi, a quella pena che tollere volesse. Sappiendo che la richiesta si farà incontenente, e la famillia anderà cercando.

75 6 Dicembre 1336.

#### Bandisce da parte del Vicario di messer lo Capitano;

Che tucti quelli del pivieri di Lanmari, di Lunata e di san Paulo, e de le loro cappelle, debbiano tornare imantenente in loro comuni, e fare le loro guardie usate. Sapiendo che chi non vi tornerà verrà privato della imunità conceduta a loro per lo Comune di Lucca.

76 11 Gennaio 1337.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo Capitano;

Che tucte quelle persone o vero comunanze, le quali sono segate o vero condannate per l'oste del Cerrullio, facto del proximo passato mese di Septembre, o per le andate de' marraidi d' Altopascio et de' guastatori da Pontremoli, facte del proximo passato anno, possano avore pagato le loro seghe e condennagioni, in mano del camarlingo a ciò deputati, nella Corte della exactione, di qui a sei di proximi che verranno, senza la pena del quarto, e termine perentorio. Sappiendo che dal termine in anzi, seranno costrecti a pagare le dicte seghe e condennagioni, col quarto più.

77

13 Gennaio 1337.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona shandita o condannata, la quale non ae facto cassare la sua condenagione o bando, secondo la forma de lo stantiamento facto a die xvij di Giugno proximo passato, quello debiha fare cassare di qui ad uno mese proximo che verrà e pereutorio, secondo la forma de lo stantiamento. Sappiendo che dal dicto termine in auzi non are' lo benefitio del dicto stantiamento, et procederèsi contra loro, secondo la forma del loro bando et condennagione.

78

12 Febbraio 1337.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuno shandito, o comune, università, o singulare, per lo libre del affabeto, in alcuna somma o quantità di pecunia, si possa e delvia fare cassare del suo bando, di qui ad uno mese proximo, pagando per sega denari duodeci di buona moneta per ciascuna libra del suo bando, fine in libre cento. E se 'l bando passasse la dicta somma di libre cento, paglii da inde in su, ad ragione di denarii sei di buona moneta per libra. Si veramente che tucta la dicta sega non passi nè possa passare libre dodici et soldi dicce di buona moneta.

Item, che ciascuno sbandito, o comune, università, o singulare, per lo dicto libro, in persona et in avere, o in persona tanto, si possa e debia fare cassare del suo bando di qui al dicto termine, pagando per sega denari sei di buona moneta per libra, sl come se fosse sbaudito in libre cinquecento: salvo che, se fosse sbaudito per lo dicto libro per maleficio di rubaria, incendio od omicidio, paghi tale sbandio per sega libre XXV di buona moneta, e serà cassato del suo bando. E la dicta sega non abbia luogo nelli sbanditi per ribellione, o vero per tradimento, nè in alcuno che scripto sia tra il ribelli nel libro de la Corte de Rebelli, o nella Camera del Comune di Lucca.

Anco che se alcuno si vnole opponere alla cassagione di alcuno de dicti bandi, comparisca dinanzi a'notarii de la guardia de'bandi et de'libri di camera, infra otto di proximi, a dichiarare contra cui si vnole opponere, e la ragione e? Perche, Altramente dal termine in anzi si procedere's e-condo l'ordine che detto è, e cassagione de'bandi, non obstante che pace non si producesse, o vero altra contraditione di alcuno.

#### 79 14 Febraio 1337.

### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che niuno omo o garzone, grande o piccolo, di qualugue conditione sia, artilsca o presuma giocare ad alcuno giuco di brincolare o di furlare, a bianco e nero, o a righinetta, a peua libre X, per ciascuno che contrafacesse; e sia tenuto lo padre per lo filiuolo, e il manovaldo per lo pupilo, non obstante che avesse licentia da proventuali della barcactaria.

### 80 3 Aprile 1337.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario, che

Ciascuna persona, la quale non ac pagato le imposte o seghe, a lui facte da poi in qua che la città di Lucca fu sotto la signoria de' nostri signori de la Scala, quelle debia avere pagato di qui a quindici di proximi, seuza alcuna pena di quarto. Altramente, dal termine inanzi, sia licito a ciascuno dinonziare de' beni soccelati di chi non avesse pagato, et avrà lo dinonziatore la quarta parte di quello, che per la sua dimuntia perverrà in comune, fine in della somma che si doresse pagare.

Airo che ciascuna persona, a cui fue o imposta serà da qui inanzi alcuna imposta o sega, quella debia pagare, infra lo termine o termini che si assegneranno, altramente, dal termine o termini che si assegnassero, inanzi, serà lecito denontare de beni soccelati di quella persona che non pagasse, et avrà lo dinunziatore la quarta parte che di quello che per la sua dinunzia perverrà in comune, in fine in della somma che si dovesse pagare.

Anco che a quelle che non pagassero le imposte o seglie, come dicto è, non li sia facto ragione in dimandare in alcuna corte de la città o del contado di Lucca, fine a tanto che non ae pagato le dicte imposte o seglie.

Anco che a ciascuno sia licito dinontiare de beni delli slanditi o condannati in della Corte del matelicio, e per li cinque casi, et avrà la quarta parte di quello che per sua dinontia, infine in della somma del bando o condennagione, fra pervenire in comune.

### 11 Aprile 1337.

81

#### Bandisce da parte dello Officiale deputato sopra questi capitoli.

Che neuna donna o femma, di qualunqua stato o conditione di agrandi del prostuma portare in capo o adosso alcuna perta, in casa o fuore di casà, socto pena di perdere le diete perle, et oltra ad pena di libre dieci per ciascuna volta; e 'I marito sia tenuto e possa essere costrecto per la moglie, la quale pena si debbia computare in della sua dote, et inatato la dota della dicta donna si intenda essere menimata. E se fusse tale che marito non avesse, la dicta pena sia tenuto di pagare lo padre della dicta femmina, o vero quelli in cui manovaldia o podestà fusse de'benì e della parte della dicta femina.

Anco che non possa avere o portare in capo, in casa o fuore, ghirlande o altra generatione di ornamenti di capo, la quale passi la valuta di florini tre d'oro. Si veramente che neuna perla portino, sicome dicto è, alla soprascritta pena, la quale si debbia tollere per lo soprascritto modo et forma.

E le predicte cose non si intendano a bende, treccioli, cordelle, o trecciere di seta, le quali si possano portare senza pena, sl come a loro piacerà.

É cotale ghirlanda o corona sopra conceduti si debbia marchiare.

Anco che neuna donna o femmina, si come dicto è, possa portare alcuna cintura di qualunque nome o condictione sia, la quale passi la valsuta di fiorini quactro d'oro, socto le dicte pene et modi, e la quale cintura si debbia marchiare.

Anco che neuno orafo della città di Lucca, borghi o soborghi, o alcuno altro che abiti in della città di Lucca, ardisca o presuma fare o fabricare alcuna cintura d'oro e di ariento, la quale passi la valsuta di fiorini, quatro: et sian tenuti li orafi ponere in della filbia o guspello la valsuta della fecta e dello ariento, a pena di libre X per ciascuno et ciascuna volla.

Anco che neuna donna o femina possa o presuma portare alli loro mantelli, o panni, pelli, nè cappapelli, per alcuno modo o ingegno, alcuno fornimento di oro o di ariento o di altro metallo;

Salvo che alle cappapelli, con le quali sogliono le donne cavalcare, si possano ponere, per quelle affibbiare, affibbiature di octone socto le simile pene.

Salvo che possano portare senza pena li loro mantelli et panni et cappapelli, con quelli fregi tessuti di oro et di ariento filato, sicome avale sono in de' panni già facti.

Et se advenisse che in luogo de' fornimenti di oro o di

ariento, o d'altra generatione di metallo, voglia ponere fregi, possa ponere o ponere fare fregi di oro o di ariento filati, infine in somma di valsuta et di stima di soldi dieci di buona moneta, per ciascuno braccio, unde cotali fornimenti si levasseno.

E à ciò che fraude alcuna non si commetta, ciascuna femina, la quale cotali panni fregiati già facti ae, sia tenuta e debbia quelli marchiare fare, per lo officiale a ciò diputato, di quie a uno mese proximo. Altramente non possan quelli panni portare, alla dicta pena. Si veramente che quelli drappi, li quali si trovasseno già marchiati in del tempo di messere Simone Filippi, si possano senza pena portare si come sono, senza alcuna altra marchiatura di nuovo fare.

In delli panni che veramente si (aranno di nuovo, neuno fregio o fornimento di oro, o di ariento o d'altra generatione di metallo, si possa ponere o portare. Salvo che licito sia a ciascuno profilare e far profilare ii suoi panni, si come a lui piacerà, di fregetto, si veramente che ponere non si possano ternette alla dicta pena.

Et salvo che le donzelle, fine a tanto che ne saranno amadate a marito e fine che saranno amadate, possano portare in delli suoi panni, dalla cintura in su, fregi, in delle spolliere et maniche o maniconi del corsetto et della gonnella, per giro tanto, di stima di soldi dieci di buona moneta per ciascuno braccio. Si veramente che sieno fregi semplici et non doppij, et salvo che ciascuna femina possa portare, per modo di aflibbiatura da pecto della guarnaccia, ciò che vuole, si che non siano perle, fine in valsuta di soldi quaranta di buona moneta, e possano portare boetoni di ariento o indoratti alle maniche della gonnella.

Anco che neuna femina, o donzella non maritata, si possa vestire di nuovo alcuno panno nuovo, la cui canna passi valsuta di libre octo di buona moneta, a pena di libre venticinque per ciascuna e ciascuna volta, la qual pena si debbia pagare per lo modo soprascripto.

Anco che neuna femina maritata possa di nuovo vestire alcuno panno, la cui canna passi la valsuta di libre quindici di buona moneta, socto le dicte pene et modi.

4

Ma sia licito alle donzelle, fino a tanto che saranno amantate, portare panni vecchi raccamati et intalliati, senza pena, sl come li piacerà, e sopra li panni nuovi, ponere verghe e trecciuoli di sendado o di seta.

Ance che neuna donna o femmina amantata possa portare alcuni panni, in casa o fuore di casa, se non d'uno colore, o meschi o vero vergati o scaccati o dimezati, di panno di lana, oltra la valuta predicta. Sopra li quali panni, o altri, non si possa o debbia fare alcuna novità di alcuna intalliatura o raccamatura, o di sendado o di trecciolo o d'altre cose, et le predicte cose si extendano alli panni che si faranno et non a' annali facti, socto le simile pene et modi.

Panni veramente di seta semplici, si come si texeno, senza alcuna novità di intalliatura o raccamatura, si possano fare, avere e portare senza pena.

E possasi portare giubbe di uno colore, o dimezate, affectate, e ponere sopra quelle, verglie o trecciaiuoli di seta o di sendado.

Anco che neuna donna o femina, di qualunqua conditione sia, ardisca o presuma di nuovo fare o far fare o vestire di nuovo alcuna robba di seta, di due guarnimenti tanto, la quale passi la valsuta di libre sexanta di buona moneta, a pena di libre XXV, la quale si debbia pagare per li modi soprascripti.

Et queste cose si intendano in de panni che si faranno, e non in quelli che sono facti, li quali marchiare si denno, o marchiati sono, sì come dicto è di sopra.

Anco che neuna femina o donna, di qualunque conditione sia, ardisca o presuma di nuovo fare o far fare, o di nuovo vestire alcuno mantello, o alcuni panni di vegliuto, socto la dicta pena e modo.

E queste cose non si intendano in delli mantelli o panui facti, li quali si denno marchiare, o sono marchiati, si come dieto è.

Anco che neuna donna o femmina, la quale passi etade di anni nove, ardisea o presuma portare alcuni panni ragguzzati, o bistalitati; et non si intendano panni raguzzati o bistalliati, li quali fusseno diricitii in delle costure tanto, socto le simili pene et modi.

E queste cose abbiano luogo in delli panni che si faranno di nuovo, et non in de'già facti.

Anco che neuna femmina, di qualunqua conditione sia, possa, ardisca o presuma, portare per terra, o erpicare o stracinare alcuni panni, li quali si portano in dosso, oltra uno braccio e mezzo.

E le predicte cose luogo abbiano in de' panni che si faranno, e non in quelli che sono già facti et marchiati, si come dicto è di sopra, socto le dicte pene et modi.

Anno che neuno costore o costrice o altra persona, possa o ardisca panni, li quali sono di sopra vietati, talliare, cucire o lavorare, o taliare o cucire fare, per sè, o altra persona, in cictà o di fuore, ad alcuni o per alcuni cictadini di Lucca, o per altrui, contra la forma sopradicta, a pena di libre venticinque per ciascuno capo di panni, e ciascuno contrafacciente.

Anco che nulla femina, di qualunqua conditione sia, possa, ardisca, o presuma avere et portare in dosso o sopra sè, se non uno vaio, socto le dicte pene e modi.

Anco che neuna donna o donzella, la quale passi la etade di anni septe, ardisca o presuma farsi calasre ad alcuno calsoraio o calsaiolo, nè alcuno fante d'alcuno di loro, a pena di soddi cento; la rupale si debbia tollere alla dicta donna o donzella per clascuna volta. Et che neuno calsoraio o calsaiuolo, nè loro fanti, ardiscano o presumano calsare alcune donne o donzelle, contra la predicta forma, a pena di libre XXV per ciascuno e ciascuna volta, et lo maestro sia tenuto per lo fante.

Anco che ad alcuna messa di congiunto, che si farà per alcuno modo, non si possano dare, porgere, o dispensare ad alcuna persona, alcuni denari, se non solamente alla sposa uno popolino per offerire, et non niù, socto la dicta pena,

Anco che alcuno sposo non possa donare, per sê o per altra persona, alcuna cintra, fecta o seaggiale, o alcuna generatione di cintura o borsa, la quale passi la valsuta di florini due, o denari, në alcuna altra cosa, innanzi lo menare della sua sposa, o a daltra persona per le, a pena di perdere



cotale dono, e di libre venticinque per ciascuno e ciascuna volta. E le predicte cose non si intendano de' donamenti, li quali si solliono fare per modo di antefatio o donagioni per le nosse. Nè anco si intendano in quelle cose le quali lo marito, o vero da parte del marito, si mandano alla sposa in della vigilia del menare, con le quali la sposa ne viene vestita et ornata a marito: sl veramente die non passino la forma e modo della presente ordine.

Anco che li donamenti, li quali si mandano da parte della moglie a casa del marito, quando la moglie si mena, si portino in de 'coffori o casse, si che vedere non si possano, a pena di libre X a ciascuno che contrafacesse; e che dare non si possano se non due coffori et uno cofforetto, di stima e valsuta, intra coffori et cofforetto, di fiorini tre al più, socto la dicta pena.

E possa che la sposa ne sera venuta a casa del marito, lo dicto donamento non si possa mostrare palese infra le donne, lo dicto die.

E che la dicta sposa, o altra persona per le, non possa donare per sè, o altri per le, alcuna cosa al suo socero, fratelli o sorore del marito, o alcun altra persona de la casa o famiglia del dicto marito, a pena di libre XXV, et di perdere le dicte cose.

Anco che nulla femmina, o fanciulla o vero maritata, quindunqua sia, o vero della città di Lucca o d'altronda quale a Lucca dimori, possa e debbia andare a cavallo per la città o borglii, o sobborglii, se non con due compagni tanto, a pena e socto pena di libre V a ciascuno che contrafacesse; la quale pena sia tenuto di pagare quelli, de la cui casa cotate femmina escisse.

E simile pena patisca quelli che le accompagnerà.

E ciascuno che le, e loro dinontierà, abbia la meitade de la pena, e siali tenuto credentia.

E le predicte cose non si extendano a fanciulle o femmine le quali si menano a marito, o ricorteiasseno, le quali ne' dicti tempi possano essere a compagnate senza pena, con quantunque vogliono. Anco che neuna donna o femmina, di qualunqua conditione sia, ardisca o presuma portare in dito se non due anella, a pena di libre X per ciascuna volta; ma sia licito in dell'uno portare perla.

Anco che neuna femina, di qualunqua conditione sia, excetto che converse, pinsocore, monache e persone religiose, possa o debbia andare per la città, borghi e soborghi, con mantello in capo, se non quando piove, e alora possa in capo portare la lemba del mantello; a pena di lib. X per ciascuna de contrafacese, e ner ciascuna volta.

Salvo che le femmine, le quali vedove remanesseno, lo die che si soppellisse lo marito suo, o vero lo die che si facesse lo pianto del suo marito, possano portare mantello in capo senza pena in qualunqua modo.

Anco che neuna fante o servente ardisca o presuma portare in capo alcune matasselle, o capellatura, se non de' suoi propri capelli, nè trecciere di seta o di flugello, nè alcuna benda di seta, di qualunqua valsuta sia, nè di lino, la quale passi valsuta di sodit venti, nè torchietto di alcuna benda in fronte, a la pena infrascripta.

Et che neuna fante o servente possa o debbia portare panni scollati, ultra lo modo che a toro si conviene.

E che non possa o ardisca fare, o far fare di nuovo panno alcuna guarnaccia o gonnella o altra generatione di panni, del qual panno la canna passi pregio di libre liij di denari lucchesi: lo quale panno sia di uno colore, o meschio, et non di altra maniera, alla infrascripta pena.

Et che non possa avere o portare alcuni panni erpicanti, o giubba nè fecta o cintura, in della quale, o sopra la quale, sia oro, o ariento; nè alcuna fecta, o cordone di seta, nè borsa di seta, nè pianelle, nè soccoli profilati di oro o di ariento o vero orpello, nè boctoni d'ariento, nè contrafacti, nè smalti alla guarnaccia, a pena di libre X per ciascuna e ciascuna volta, la quale contrafacesse in ciascuno de sopra-scripti capitoli che di loro parlano.

E quale la dicta pena infra X die non potesse pagare, sia frustata per la cictà. Questo medesimo, per tucte le cose, si intenda di tucte e singule femine che-dimorano per sè in alcuna casa conducta, le quali non ahno marito, e le quali tepemo o ahno bagascio, contra le quali provare si possa. Et intendasi piena prova, se si prova di pubblica fama per quactro omini di buona condictione et fama.

E questo capitolo non si extenda a vedove o fanciulle che viveno onestamente.

82

# 2 Maggio 1337.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che clascuna persona, a cui è facta imposta de la presente distributione di grano, debbia quella avere pagata, di qui a cinque die proximi che vegnono, in mano del camarlingo a ciò deputato, a pena del quarto piuo, e di non avere lo grano.

83

# 4 Giugno 1337.

# Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che ciascheduno cittadino e forestieri, da cavallo e da piè, salvo che 'mille che sono deputati alla guardia della città, debbia stare apparecchiato d'arme e di cavalli, st che li cavalieri al primo suono della campana della torre di Cortina a martello, e il populo al primo suono de la campana di san Michele a distesa, siano armati et apparecchiati; et al secondo, ciascuno da cavallo sia nella piazza di Cortina, e quelli da piè nella piazza di san Michele, alle loro proprie insegne; et al torzo, ciascuno debba seguirre la persona et le insegne di messer lo Capitano, in quelle parti la u' vorrà audare, a quella pena che tollere volesse; Al nome di Dio, et di messer son Giorgio, et onore et stato del sancto Romano

Imperio, e de'nostri Signori, e male, morte et structione di

84 10 Giugno 1337.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona, la quale porteràe, o portare vorràe, da oggi in anzi, alcuna vectualli o, grassa al presente oste del Cerrullio, quella possa portare e fare portare alla dicta oste liberamente, senza pagare alcuna gabella, avendo la poliza dal Fondaco di Lucca, et quella rappresentando a fondaco in della dicta oste del Cerrullio, dinanzi alli officiali a ció deputati.

85 11 Giugno 1337.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduno cittadino, contadino et forestieri, lo quelle è tenuto d'andare in del presente oste, incontanente deba andare et rappresentarsi in quello, dinauzi alti officiali a ciò deputati, a pena di libre XXV al cittadino, e di libre X al contadino e al forestieri, e più, ad arbitrio di messer lo Vicario; et ogni persona possa dinonziare chi contra facesse, et arà la metal del bando, e seràlli tenuto credenza.

86 16 Giugno 1337.

# Bandisce da parte di messer Azzo da Correggia;

Che ciascheduna persona vada, esca, e possa scire de la città, de'borghi et de'soborghi di Lucca, et andare a fare delli suoi facti, come più li piace, abbiendo in prima la licentia e la bolletta dallo officiale della Guardia di Lucca. Sappiendo che la bolletta no li costerà, et per quella non pagherà niente, e che neuna persona, senza la dicta bolletta, possa scire dalla dicta città, borghi et soborghi, in quella pena e d'avere et persona, che piacesse a messer Azo di tollere a colui che contrafacesse.

87

23 Giugno 1337.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona, a cui è facta la presente imposta de florini per pagre li soldati da cavallo et da piè, e per rendere la prestanza facta del mese di Magio proximo passato, quella debbla avere pagato infra lo terzo die in mano de camarlinghi a ciò deputati, a pena del quarto più.

88

23 Giugno 1337.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuno contadino delle sei millia debbia avere renduto lo suo afficto del grano, di qui a cinque di proximi; sappiendo che dal termine in anzi, per quello afficto, seranno costretti in avere et in persona.

89

25 Giugno 1337.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona de' pievieri di s. Gennaio, Segromigno, Mariia, san Brancatio, Lammari, Lunata et s. Paulo, e ciascuna altra persona, che ae o ricollie ne' dicti pievieri alcuno afficto o rendita di grano, quello debbia avere segato e messo in città o ne borghi, di qui a giovedi proximo per tucto di, a pena di libre L per ciascuno. Sappiendo, che dal termine in anzi, si concederà a catuno di potere lo dicto grano segare e regare, e farne a suo volere.

90

26 Giugno 1337.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che clascuna persona de la città di Lucca, la quale à pagato lo presto a loro imposto, possa compensare quello presto, in quella quantità per loro pagata, in la presente imposta a loro fatta, in fine in quelia quantità che paga lo presto; e se oltra quelia quantità niente dovesse ricevere, possa compensare per qualunqua altra persona che dovesse pagare la dicta imposta.

91

26 Agosto 1337.

# Bandisce da parte di messer lo maggior Syndaco;

Che qualunque persona voiesse dire nè apponere alcua cosa a ser Lippo del Dolce, il quale è stato maiore Officiale de le Vie, et a ser Meo Puccini di Pistoia, il quale è stato maiore Officiale de' Rebelli et exceutore del decto comune, comparisca denanti dai dicto syndaco e da la sua corte, di qui a V di, co la sua petitione e iamentauza.

Anco che qualunque persona vole dire ne adimandare a ser Giovanni del Maestro Nese, il quale è stato notaio al Fondaco, che comparisca nel decto termine; sapendo che, dal decto termine innanti, non seriano entesi.

I metangle

92 6 Marzo 1338.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che qualunqua persona ae a pagare alcuna coss al Comune di Lucca, per cagione della imposta del sale facta del mese di Septembre di M.cccxxxvi, o per le seghe o condenagioni facte per cagione dell'oste dal Cerruglio, facto del decto mese et anno, o per le imposte del grano e de florini, facte dall' anno proximo passato, o per la guardia de borghi; facta lo decto anno proximo passato, quella debbia avere pagato, sensa pena del quarto, di qui a cinque di proximi, e averanno ogni beneficio che ànno li altri che pagano infra li termini assegnati. Sappiendo che le decte seghe, condepnagioni e imposte si venderanno a incanto, con la pena del quarto e con altre pene, che sopra ciò sono ordinate.

93 11 Giugno 1338.

## Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuno shandito o condepnato, lo quale non avesse facto cassare lo suo bando o condepnagione, secondo la forma delli stantiamenti sopra ciò altra volta facti, quel bando e condepnagione possa far cassare di qui a kal. Lullio proximo che vene. Sappiendo che la sega fatta sopra bandi e condapnagioni, è prolungata fine alle dicte kalende. E non si prolunglerà più.

#### Fa bandire e notificare messere lo Vicario;

Che quale comune e università del contado, distrecto e forza di Lucca, di qui innanti sufficiente mente drà pagatore di pagare al Comune di Lucca, per tempo di uno anno, incominciando dal di della pagarla, tutto quello, che quel comune e università fusse tenuto pagare al comune di Lucca, in nel dicto tempo di uno anno, per la tallia de le cinquantasettemila, per le paglie de pedoni, per le imposte del sale, ai tempi che ordinasseno, e per le condennagioni o vero punti d'oste e andate, che si facesseno per lo modo usato, a ragione di soldi V per die. E non possa quel comune, nè li omini e singulari persone di quel comune, in avere o in persona esser gravato, constrecto o molestato per alcuni officiali o exactori del Comune di Lucca, o per loro messi, berrovieri o famigliari, tucto lo ditto tempo di uno anno, per la dicta tallia, paghe di pedoni, imposte di sale e condennagioni d'osti, o vero per alcuna di quelle o per cagione di quelle, nè per alcuno salario o mercede d'alcuno officiale o di exactore, famigliale o di messo. Se non ad instanza del pagatore, cioè per quella quantità tanto, la quale il dicto pagatore avesse pagato per quello comune, per lo quale fusse intrato pagatore.

Anco che ciascuna persona del contado e della forza di Lucca, lo cui comune e università arà data la dicta segurtà, possa venire alla cictà di Lucca con vectualia, e quine stare e quinde partirsi liberamente, e segura mente in avere e in persona, non obstante alcuno de'soprascritti debiti del Comune di Lucca, e debiti di singulari persone.

E quale officiale, exactore, familliale, berrovieri o messo contrafacesse, serà punito de facto per lo maggior Sindico del Comune di Lucca, secondo la forma delli stantiamenti sopra ciò facti, perciò che così è stantiato e ordinato.

#### 1338.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario della Vicaria di Camaiore;

Che neuna persona maschio o femina della decta vicaria o abitante in della decta vicaria, ardisca o presuma per alcuno modo biastimare Dio o beata Vergine Maria, o vero santi e sante di Dio, in alcuna parte o in alcuna ecclesia vel cimiterio, alla pena che si contiene in delle costituzioni della decta vicaria.

Anco che neuna persona, di qualunqua conditione sia, non possa nè debbia portare alcuna generatione d'arme da offendere o da difendere per la decta vicaria. El che neuna persona della decta vicaria, vel d'altronde, possa tenere o portare alcuna arme, se non dell'arme de'signori della Scala e del Comune di Lucca, e del suo comune, e del suo patrimonio, a pena che si contiene in delle costituzioni della decta vicaria.

Anco che alcuna persona non possa nè debbia giocare ad alcuno giuoco di dadi in alcuna parte della decta vicaria, se non a taule o a scacchi. Et che neuna persona possa nè debbia tener giuoco o consentire.

# 96

# 12 Marzo 1339.

# Bandiscasi da parte dell'Officiale delle Vie della cictà di Lucca et del contado;

Che, conciossia cosa che sia esposto dinanzi da lui per parte di Bartolomeo Paffa citcidino di Lucca, procuratore di Jacchetto, Niccolao, Lando e Ioanni figliuoli che funno inquadirieto di Gaddino Rossi cittadino di Lucca, che 'I chiasso lo quale è posto in del Comune di an Colombano del plebiere di Segromigno, in luogo dicto casa Betti, lungo lo potere di predicti fratelli, in del comune predicto di s. Colombano da Segromigno, sia dapnoso, perché facto inabitato e boscoso, sicchè per quello non si puoto passare, e non sia utile nè necessario ad alcuna persona; e non passando per quello, per adeuna persona non sinde riceve dapno, et chiudendo quello chiasso è generale utilitade di tutti li omini del decto comune; siccome questo è manifesto et pubblico nel decto comune et delli omini di quello, lo decto chiasso e via fare chiudere et guastare, sicchè per quello più non si vada nè abiti. — E se di questo alcuna persona del decto comune si sente offesa o vero gravato, comparisca dinanti a lui, e serà bene inteso infra jiji del proximi che verranno.

97

# 20 Febbraio 1341.

## Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che qualunqua persona ae a pagare alcuna cosa delle imposte o seghe vecchie, le quali funno altra volta reducte alla quarta parte, debbia pagare la dicta quarta parte, di qui a kalende Aprile proximo che vene. Sappiendo che chi cost non pagrà, serà constrecto a pagare tucte le dicte imposte o seghe, senza alcuna detractione.

98

# 6 Marzo 1341.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale de la guardia;

Che ciascuna persona de la cictà e de borghi debbia avere pagata la sega della guardia a lui facta, di qui a octo die proximi, in palagio di san Michele, in mano dello officiale a ciò diputato, per lo mese di Gennaio et di Ferraio passati, et di Marso presente, alla pena del quarto più.

99 30 Marzo 1341.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona, di qualunqua condictione sia, possa venire alla cictà di Lucca, e quin stare, et quinde partirsi liberamente a sua volontà, octo die innanti la pasqua del Sorrexio proxima che vene, et lo di della dicta pasqua, et octo die di po la dicta pasqua, non olstante alcumo debito di comune, o di spetiale persona, excepto che ribelli et nimici de'nostri signori de la Scala, et del Comune di Lucca, et sbanditi per maleflicio, et quelli contra li quali per maleflicio si procedesse.

16 Aprile 1341.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona della cictà, del contado, del distrecto, et della forza di Lucca o d'altronde, la quale è o dimora nelle terre della vicaria di Corellia, le quali si tegnono per messer Francesco Castracane, si debbia et possa partire delle dicte terre, et tornare alla dicta cictà, contado, distrecto, e forsa, liberamente, et securamente in avere et in persona, di qui a viij di proximi. Sappiendo che chi così tornerà, serà liberamente ricevuto sensa alcuna pena, non obstante che fine a qui sia dimorato nelle dicte terre; et quelli che cost non si parteranno, et non torneranno, fine a ora s'intendano et siano ribelli , traditori , nemici , e sbanditi in avere et in persona de'nostri signori della Scala, et del Comune di Lucca, et loro beni publicati, et confiscati alla cammera del dicto comune; et questo non si stenda a ribelli ne sbanditl del Comune di Lucca, li quali sbauditi puonno tornare et pagare la sega a loro ordinata per li stantiamenti sopra ciò facti.

16 Aprile 1341.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario:

Che ciascuna persona sbandita o condannata, da kalende Luglio di Mcccxi indereto, per maleficio di micidio o per altro maleficio, per lo quale fusse condannata o sbandita in persona, di che fusse facta o si facesse pace legiptima, si cassi et cassare si debbia del suo bando o condemagione, pagando per sega al Comune di Lucca, del micidio commesso in cictadino, o d'altro maleficio commesso in cictadino, o vero per cagione di suoi coso, libre t, et in altra persona libre xxv.

Anco che ciascuna persona sbandita o condannata, da le dicte calende Luglio indireto, per qualunqua altro maleficio, del quale, se pace si richiede, sia facta o si facesse pace legiptima, si cassi et cassare si debbia del suo bando o condannagione, pagando per sega al Comune di Lucca denari xij per libra, fine in somma di libre c de la condannagione o del bando, et da quinde in su, denari xi per libra; si veramente che la dicta sega non passi somma di libre xx.

Et se fusse shandita o condannata socto condictione di membro, la dicta sega paghi per la somma che si contiene nel suo bando o condannagione.

Et se fosse shandita o condapnata absolutamente in membro, et in del suo bando o condannagione non si facesse mentione d'alcuna somma, se la offesa o 'l maleficio fusse commesso in citadino, paghi per sega libre xxv; et, se in altra persona, libre xviij.

Et se fusse sbandita o condannata in essere frustata, o in esserle talliata l'orecchia, et in del bando o condannagione non si facesse mentione d'alcuna somma, paghi per sega libre v.

Anco che ciascuna persona shandita o condannata per lo officio del Fondaco, o della Gabella della cietà di Lucaca de dicte kalende di Luglio in dereto, per cagione di divieto o di fraudo commesso, si cassi et cassare si debbia della sua condannagione o bando, pagando per sega al Comune di Lucca

soldi uno per libra, fine in somma di libre cento de la condannagione o del bando, et da inde in su, denari vj per libra; si veramente che la dicta sega non passi somma di libre xv. Salvo che li sbanditi o condapnati per travecto di sale, siano tenuti di pagare soldi due per libra della condannagione o del bando, in quantunqua somma fusse.

Et tucte le predicte cose si stendano et si intendano ancora alle comunità et università del contado, del distrecto, et della forsa di Lucca, sbandite o condamate, dalle dicte kalende di Luglio indereto, per le dicte cagioni o maleflici, o per alcuno di quelli.

Anco che ciascuna persona, comunità, o università sbaudita, o condamnata, da kalende Gennaio del presente anno indereto, per comandamenti non observati, per le difese, intesimenti, e seguestrationi non appresentate, o altre inobelictic o simili lievi cagioni, per qualunqua officio della cictà, del contado, o distructo di Lucca, excepto che per maleficio, si cassi, et cassare si debbia della sua condannagione o bando, pagando per sega al Comune di Lucca soldi tre per libra; si veramente che la dicta sega non passi somma di libre v.

Et tucte et singule soprascripte cose abbiano luogo, et si observino, se li così condannati o sbanditi, le dicte loro si obse aranno pagare, et se de l'oro bandi et condannagioni faranno cassare, di qui a kalende Maggio proximo che vene.

Et da tucte le sopradicte cose si exceptano, et exceptati s'intendano, li shanditi o condannati per li infrascripti malefici; cioè, per rubbaria, assessinio, ribellione, falsitade, incendio, tradimento.

Anco che ciascuno shandito o condannato, a cui la dicta sega tocca, il quale uon vollesse, o non potesse in pecunia la dicta sega pagare, e vollesse per sè, o per sofficiente scambio personevilemente servire in de l'uoghi, che seranno di putati per messere la Capitano o per lo suo Vicario, possa servire et scontare la sua sega a ragione di libre yi di piccoli lo mese, et ad ragione del mese; facciendosi servirere alli notari della corte del dicto Vicario, et segurando di servire, di qui a octo dil proximi che verranno, quello tempo che monterà la sega sua.

ANNO 1341

65

Et quelli che servire vollesseno al dicto modo et non avesseno al presente la pace, possano servire et scontare la sua sega, come dicto è, et possano procurare la sua pace, infra tre mesi proximi che seguitranno di no lo servizio facto, la quale pace avuta infra lo dicto tempo, si debbia cassare della sua condannagione o bando.

Sappiendo che così di tucte le sopra dicte cose è solennemente stantiato et ordinato.

#### 102 13 Giugno 1341.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale della quardia;

Che ciascuna persona della cictà di Lucca e de'borghi, debbia avere pagata la sega della guardia, di qui a octo di proximi, in palagio di san Michele, in mano dello officiale a ciò deputato, per li primi sei mesi del presente anno, alla pena del quarto più.

Et che ciascuna persona a cui fusse predato alcuno pegno per la dicta sega, per li mesi di Gennaio, di Ferraio e di Marso proximi passati, quello debbia avere riccolto infra lo dicto terme; sappiendo, che dal terme innanti, le dicte pegnora s' impegneranno.

#### 103 23 Giugno 1341.

## Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona che riccoglie alcuno afficto di grano, debbia solicitare di riccogliere et di fare recare lo suo afficto in cictà, di qui a octo di proximi. Sappiendo che dal terme innanti, si concedrà licentia a ciascuna persona, che tollere ne vollesse, di tollerlo per sua propria autorità, et convertire in suo utile; et quello che non si tollesse si publicherà al compne

Anco che ciascuna persona ch'è tenuta di rendere alcuno afficto di grano, quello debbia rendere di qui a octo di proximi, a pena di soldi V per ciascuno staio. Sappiendo che dal terme innanti, si drà licentia a quelli a cui è tenuto di rendere l'afficto, di tenerlo et non contarlo in nell'afficto predicto.

Anco che ciascuno a cui serà renduto alcuno afficto di grano, di qui a octo di, sia tenuto di pagare et dare al suo renditore denari xij per ciascuno stato di grano che renderà.

Anco se alcuna persona avesse ne tempi passati ritenuto alcuno afficto di grano, quello ritento possa et debbia pagare, staio per staio, in grano tanto, pagando la metà di quello ritento, di qui a octo di proximi; et dell'autra metà non possa essere constrecto in questo anno. Sappiendo che chi così non pagherà non arà questo beneficio dal terme innanti.

Anco che alcuno grano non si possa intesire nè predare di qui a kalende Ogosto proximo che vene, a petitione d'alcuno; et se alcuno intesimento, o preda fusse facto, o facta, non vaglia nè tegna, salvo che per affleto o per soccita; et se alcuna persona per afflicto o per soccita vasses facto, o faces-so intesire o predare grano, sia tenuto di fare recare tal grano in cietà, infra viij di dal di che lo intesimento o preda fusse facto: altramente cotale intesimento o preda non vaglia nè tegna.

28 Giugno 1341.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario:

Che qualunqua persona mecterà o farà mectere in della cictà di Lucca, o in de borghi, di qui a mezo mese di Luglio, vino, fave, overo olio, averà termine a pagare la gabella di tal vino, fave, o olio, che così si mecteranno, fine a kalende Septembre proximo che vene, dando pagara in della Corte della Gabella, di pagare la dicta gabella, al terme sopradicto. Anco che alcuna persona del contado, distrecto et della forsa di Lucca, non possa essere preso o molestato fine a beneplactio di messer lo Capitano, per alcuni bandi o condannagioni facte, o dati a' comuni del contado, del distrecto, et della forsa di Lucca, per comandamenti non observati, o vero per altre inobedientie, o simili lievi cagioni, he di cotali condannagioni o bandi fare si debbia alcuna exactione, fine al dicto heneralactio.

Anco che alcuna persona de la cictà, contato, distrecto forsa di Lucca, non possa essere presa, o ditenuta in persona, di qui a kalende Septembre proximo che vene, per alcuno pecuniario debito di spetiali persone, contracto infine a qui, salvo che per affleto, socicta, o libello, et excepti testori et testrici et faccitrici, li quali in della Corte de'mercadanti possano essere conventi et ditenut.

Anco che alcuna bestia non si possa pigliare, ditenere o impedire per alcuna cagione, a beneplacito di messer lo Capitano.

# 105 2 Luglio 1341.

# Bandisce da parte del maggior Officiale de la guardia;

Che ciascuna persona, a cui fusse predato alcuno pegno, per cagione della sega della guardia per li primi sei mesi del presente anno, quello debbia avere riccolto infra tre di proximi. Sappiendo, che dal terme inanti, le dicte pegnora si venderanno, et non vi arebbe alcuna ragione.

# 106 6 Luglio 1341.

# Bandisce da parte del Maggiore officiale del Fondaco;

Che qualunqua persona ae a pagare alcuna cosa per pane orzo, o altra cosa aùta dal fondaco dell'oste facto per lo Comune di Lucca contra la vicaria di Coreglia, quello debbia avere pagato in mano del camarlingo a ció deputato, di qui a octo die proximi che verranno, a pena del doppio.

107

7 Luglio 1341.

## Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che ciascuna persona della cictà e de' borghi, debbia avere pagata la sua sega della guardia, di qui a cinque di proximi, in palagio di san Michele, in mano delto officiale a ciò diputato, per li mesi di Luglio presente, et di Ogosto et Septembre proximi de verranno, alla pena del quarto più.

108

10 Luglio 1341.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona che fusse tenuta, o obligata, con carta o senza carta, in alcuna somma, o quantità di pecunia ad alcuno nemico de'nostri signori della Scala, et del Comune di Lucca, to quale, over li quali actualmente guerreggino il Comune di Lucca, over oche stiano o ablitino in alcuna terra, che actualmente guerreggi il Comune di Lucca, o ad alcuno confinato di Lucca, durante il tempo delle suoi confini, non ardisca nè presuma quella pagare, nè restituire senza expressa licentia del dicto messer lo Vicario, et alcuno notaio non debbia nè possa cassare tal carta, senza licentia del dicto messer lo Vicario, a pena di libre cento. Et se si cassasse, non vallia nè tegna, e 'l debitore nientedimeno sere' constrecto a pagre un'altra volta al comune; salvo che a ciascuno proventuale confinato possa ciascuna persona liberamente pagare ciò che, per lo suo provento tanto, il fisse tenuto.

Anco che alcuna persona non ardisca nè presuma comprare, nè in obligo o in pegno ricevere alcuni beni o possessioni d'alcuno nemico de'dicti nostri signori, et del Comune



di Lucca, lo quale, overo li quali, actualmente guerreggino il Comune di Lucca, overo che stiano, o abitino in alcuna terra che actualmente guerreggi il Comune di Lucca, nè di alcuno confinato di Lucca, durante il tempo delle suoi confini, a pena di libre cento; e tale compra, o obligo ipso jure non vallia nè tegna. Sappiendo che così è stantiato ed ordinato.

109 12 Luglio 1341.

## Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona di qualunqua conditione sia, non ardisca nè presuma portare nè in casa tenere, nella cictà, borghi, contado, distrecto e forsa di Lucca alcuna insegna o arme di alcuno nemico de'nostri signori de la Scala, e del Comune di Lucca, a pena di libre cinquanta, e più e meno ad arbitrio del dicto messer lo Vicario; considerata la conditione della persona, et la qualità del facto.

110 21 Luglio 1341.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona che fusse tenuta, o obligata in alcuna somma o quantità di pecunia, o in alcuna altra cosa a Jacopo di ser Bardolomeo Sbarra, con carta o senza carta, quella non possa de debbia pagare, rendere nò ristituire, senza expressa licentia del dicto messer lo Vicario: et alcuno notaio non possa nè debbia tal carta cassare nè cancellare, senza licentia del dicto messer lo Vicario, a pena di libre cento; et nientedimeno lo debitore serà tenuto e constrecto a pagare al comune un'altra volta, col doppio più.

Anco che alcuna persona non ardisca nè presuma comprare, nè in pegno nè in obligo ricevere, alcuni beni, possessioni, o cose del dicto Iacobo, senza la dicta licentia, alla



dicta pena; et tal vendita, pegno, o obligo, ipso jure non vaglia nè tegna. Sappiendo che così è stantiato et ordinato.

Anco che tucti coloro li quali sono obligati al dicto Iacop, per carta o senza carta, debbiano comparire dinansi al dicto messer lo Vicario, di qui al terso die, et farsi scrivere et dichiarare la quantitade di che sono obligati. Sappiendo, che chi ciò non facesse serà constrecto a pagare al conume, et nientedimeno in quello medesimo rimarrà obligato al dicto Iacopo.

# 111 23 Luglio 1341.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale de la guardia;

Che ciascuna persona della circà et de'borghi, a cui fuses predato alcuno pegno per la sua sega della guardia per ip rimi sei mesi del presente anno, quello debbia avere riccolto di qui a XV die proximi, da Vauccorino Paccieria pactieri, lo quale dimora a san Giusto, a cui le dicte pegnora sono vendute. Sappiendo che, dal terme innanti, non de arebbe alcuna ragiono.

# 112 2 Agosto 1341.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona della città et delli borghi di Lucca, che ae alcuno balestro grosso, o da du piè, quello debbia dinonsiare anti vespro al dicto messer lo Vicario, a pena di libre xvv a ciascuno. E a ciascuna persona sia licito di dinonsiarii, et aerdi tienuto credentia.

## 2 Agosto 1341.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che tucti quelli della porta del borgo, cictadini, et forestieri, con le loro armi et loro balestra, senza alcuno scambio, debbiano andare incontenente alla guardia de' borghi, inseme con quelli di porta san Donato, et di san Piero, a quella pena che volesse tollere.

114

# 5 Agosto 1341.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona che ae alcuno molino, quello debbia fare rissare et acconciare, e macinare a ciascuno senza pagare alcuna gabella.

Et ciascuna persona che vuole far fare alcuno molino, quello possa fare, e macinare a ciascuno com'è dicto, senza alcuna gabella pagare.

115

# 5 Agosto 1341.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona possa mectere et regare farina et pane in cictà, e macinare, et fare macinare biada in cictà e ne borghi, senza pagare alcuna gabella.

116

# 15 Agosto 1341.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuno banchieri et altra persona, di qualunqua conditione sia, debbia cambiare, e possa spendere lo florino per libre tre e soldi xvij, a quella pena che tollere vollesse.

#### 117 24 Agosto 1341.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuno vinactieri u altra persona possa nè debbia vendere nè fare vendere vino a minuto oltra li infrascritti pregi — Cioè

Vino vermiglio, più che denari vi la mezzetta.

Vino bianco brusco, alla detta ragione.

Vino raspeo, più che den. viii la mezzetta.

Yino trebbiano, più che den. XVIII la mezzetta, e da inde in giue, secondo la boulà del vino, a pena di lib. XXV per ciascheduna volta che contrafacesse, e più e meno ad arbitrio del decto officiale.

Anco che tucti il consoli delle contrade e de' bracci della città di Lucca, debbiano denuntiare e dare per scripto al decto officiale e alla sua corte, tra oggi e domane per tutto die, tucti li mugnari, muli e mule, ronzini e ronzine, a pena di soldi cento a ciascheduno delle loro contrade e bracci.

#### 24 Agosto 1341.

# Bandisce da parte del maggiore officiale del Fondaco;

Che alcuna persona non possa nè debbia vendere u compriare farina, grano u altra biada forestieri, se non in su la priassa del Fondaco, senza licentia del decto officiale, ma possasi vendere e comperare ne' borghi farina e pane.

Anco che alcuna persona non possa nò debbia portare u fare portare alcuna quantità di biada u altra grassia u victuaglia, fuori della città u de'borghi di Lucca, per alcuna cagione, senza poliza u licenza del decto officiale.

Anco che ciascheduna persona, salvo che inimici e ribelli de'sygnori della Scala e del Comune di Lucca, regando victuaglia alla città di Lucca, possa securamente venire e stare e partirsi lo die che arregherà la decta victuaglia e lo die seguente, e che non possa essere impedito u molestato in avere u in persona per alcuna cagione.

Anco che alcuno biadaiuolo non possa nè debbia comperare alcuna quantità di grano nè altra biada nè farina, per alcuno modo, senza licentia del dicto officiale.

Anco che ciascheduna persona, sì ecclesiastica come seculare, la quale ae alcuno molino non facto u non compiuto, quello debbia infra lo terzo die avere rilevato e compiuto sufficientemente, sì che macinare possa.

Anco che ciascheduna persona, si ecclesiastica come seculare, la quale ae alcuno molino facto, da cavallo u da mano, con quello debbia continuamente macinare u fare macinare di die e di nocte.

E le predecte cose, come decto è, si debbiano observare a pena di lb. Nav per ciascheduna persona che coutrafacesse, e per ciascheduno caso in nel quahe fusse contrafacto, e più e meno ad arbitrio del decto officiale, considerata la cagione e la colpa. E che a ciascheduna persona sia licito d'accusare e denunziare chi contrafacesse e arà ha quarta parte della condannagione, e saràlli fenuta credenza.

119 26 Agosto 1341.

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Gabella;

A ciascheduna persona di qualunque conditione sia, la quale ae vino suggeltato, e non è dimunitato alli unou' officiali, quello debbia avere dinontiato loro, tra oggi e dimane per tutto die, a pena lb. L per ciascheduna persona che con- 'trafacesse, e di perdere lo vino che trovato li fosse. 120 27 Agosto 1341.

## Bandisce da parte del maggiore Officiale della Gabella;

Che alcuna persona, di qualunque conditione sia, non possa nè debbia vendere o fare vendere nella cittade di Lucca, borghi o sobborghi, alcuna quantitade di vino a minuto in barili, se non in delle bocti scripte e suggellate per li officiali a ciò deputati, a pena di Lib. cento per ciascheduno e ciascheduna volta chi contrafacesse.

121 30 Agosto 1341.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco e della Gabella;

Che ciascheduno fornaio e pisternaio, e ogni altra persona di qualunque conditione sia, possa fare e far fare, vendere e far vendere pane di grano a minuto in nella ciclà di Lucca, e in e'borghi, senza pagare alcuna gabella; facciendo lo pane bene cocto e bene stagionato e di peso d'oncie vi e mezzo necto, per ciascheduno pane di iti denari; e di minore peso fare non si possa, a quella pena che si contiene nello statuto del Fondaco; sappliendo che s'andrà cercando.

122 31 Agosto 1341.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che alcuna persona, di qualunqua conditione sia, non ardisca nè presuma, di dì o di nocte, intrare in alcuna casa, orto, o giardino altrui, nè schiavare nè tollere alcuna taula, legname o fructi, o altra cosa altrui, a pena di libre x a chi contrafacesse e per ciascuna volta, e "l' padre serà tenuto per lo figliuolo, e l'uno fratello per l'autro; e a ciascuno sia licito d'acusare et dinonctiare chi contrafacesse, et arà la metà del bando, et seràti tenuto credentia.

31 Agosto 1341.

## Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuno casciatiolo o venditore d'olio, o vero altra persona di qualunqua conditione sia, non possa ne debbia vendere ne l'are vendere olio, se non a pregio di soldi xvi per libra e a ragione di libbra, e non più, e da inde in giù, a pena di lib. x per ogni libbra che più si vendesse, e più e meno ad arbitrio del decto officiale; c ciascheduno possa aocusare chi contrafacesse e arà la quarta parte della condanagione che di ciò si facesse. Sappiendo che s'andrà cercando, e ciò s'intederà di buono e puro olio.

124

5 Settembre 1341.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che neuno pissicaiolo u pissicaiola, u triccolo u triccolo non possa nè debbia comprare nè far comprare, nè vendere nè far vendere, in nella città di Lucca e borghi, uva in canestre u vero altro modo, a pena di lib. x per ciaschiduno che contrafacesse. Et sia licito a ciaschiduna persona di accusare, et arà la quarta parte del bando e fili tenuto credentia.

125

10 Settembre 1341.

# Bandisce da parte de'Luogotenenti de'nostri signori de la Scala;

Che ciascuno banchieri, et altra persona di qualunqua conditione sia, debbia cambiare et ricevere lo florino ducato di buono oro e di peso, per tanto pregio per quanto si cambia e si riceve lo fiorino forte, a quella pena che a loro piacesse di tollere. 126 11 Settembre 1341.

#### Bandisce da parte de' Luogotenenti de'nostri signori de la Scala:

Che neuna persona, maschio, o femina di qualunqua conditione sia, ardisca o presuma portare alcuna cosa fuore delle porte della cictà di Lucca, con poliza o senza poliza, a pena di perdere le dicte cose. E a ciascuna persona sia licito di potere pigliare le dicte cose, e rapresentarte dinnansi a' dicti luogotonenti, et avrà la metà delle dicte cose, e l'autra metà fl del comme.

#### 127 12 Settembre 1341.

## Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che ciascuno consolo delle contradi et de bracci della cictà e de borghi, debbiano, infra tre dil proximi, dare per scripto in cancellaria delli Antiani, tucti li omini presenti delle loro contrade e bracci, per nome e sopra nome; cioè li cictadini che sono ora presenti per sè, e forestieri presenti per sè, e contadini presenti per sè, e contadini presenti per sè, e unde sono, a quella pena che li piacesse di tollere.

## 128 15 Settembre 1341.

# Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciaschiduna persona possa ire fore della città di Lucca per regare e conducere alla dicia città tutta victuallia, legna e grassa; e le decte victuallia, legna e grassa regare e conducere alla dicta città, si delle suoi cose come dell'atrui, liberamente e seguramente in avere et in persona. Et che neuna persona ardisca alcuna cosa tollere di quelle che così si conducesseno alla dicta città, o alcuno conductore di victuaglia impedire, inquietare o vero molestare, andando o vegnendo, a quella pena e bando di lib. xxv chi contrafacesse.

129 17 Settembre 1341.

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che alcuna persona, di qualunqua conditione sia, non ardisca nè debbia, in tempo d'alcuna novità di romore, montare in sulle mura della cictà, senza arme di balestro, e non con altra arme, a pena di libre xxv o del piede a chi contrafacesse.

Anco che alcuna persona non ardisca nè presuma in tempo di romore montare in sulle hertesche, nè acostarsi alli spicciati de'borghi senza arme; e se alcuno disarmato vi fusse a quel tempo di romore, si debbia partire alla dicta pena.

Et a clascuno sia lícito d'accusare chi contrafacesse in alcuno de'dicti casi, e arà la metà del bando e seràli tenuto credenza.

130 18 Settembre 1341.

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che alcuna persona non ardisca nè debbia recare in cictà, o ne borghi alcuno legname lavorato, se non quella persona di cui cotale legname fusse, o a sua posta, a pena di libre xxv a chi contrafacesse.



#### 131 18 Settembre 1341.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona di qualunqua conditione sia non possa nè debbia comprare nè far comprare, vendere o far vendere, donare o prestare, o in alcuno modo alienare o in altrui trasferire nè tramutare, nè far tramutare da una casa a una altra, nè da uno luogo ad uno altro, al-cuna partita di grano, senza expressa licentia del decto offitiale, a pena di libre v per ogni staio, et di perdere lo decto grano; e più e meno ad arbitrio del decto officiale. Et che sia licito a ciaschiduna persona di accusare et dinontiare chi contrafacesse, et arà la quarta parte della condepnagione che di ciò si facesse, et seràli tenuta credentia. Et qualunca persona volesse vendere grano, possa in su la loggia del Fondaco vendere, avuta la licentia, a cui vendere vorrà, dal decto officiale. E che neuno portatore contrafaccia alle predecte cose, sotto alla detta pena.

# 132 21 Settembre 1341.

# Bandisce da parte de'Luogotenenti de'nostri signori de la Scala;

Che ciascuna persona la quale cambiasse alcuno florino, ne debbia dare libre tre, soldi xij dell' uno; e chi lo vollesse comprare dal banchieri, ne debbia dare più denari due, et ciascuno debbia prendere lo florino in pagamento, quin u' pagamento intrasse, di mezo florino o da inde in su, per libre iji soldi xij denari vji ' uno. Et in ciascuno de' dieti casi si debbia cambiare, comprare, et ricevere lo ducato di peso per denari xij meno, a pena di libre xxv a chi contrafacesse; e a ciascuno sia licito d'acusare e dinonsiare chi contrafacesse, e arà la metà del bando, e serbil tenuto credentia,

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco:

Che alcuna persona non possa ne debbia cambiare o far cambiare, vendere o comprare alcuno florino, se noe in su li banchi ordinati. Sapendo che in su li dicti banchi poteranno cambiare, et serà loro dato del florino forte libre tre e soldi xII, et se vorranno florino dando moneta, si conterà dicre tre, soldi xII e denari II. E lo ducato buono si conterà denari XII meno. El che alcuna persona non debbia contrafare, a pena di soldi xI., per ciaschiduno che contrafacesse per ciaschiduna vota et per ugua florino; e ciaschiduna persona possa accusare chi contrafacesse, e arà la metà della condennagione e seràli tenuto credentia.

Anco che qualunca persona ae alcuna moneta, quella debbia ponere in su li dicti banchi, tra oggi e dimane per tutto die, et seràli incontenente dati fiorini per la dicta moneta, e ciò si debbia observare a pena arbitraria. Sapiendo che s'andrà cercando.

134

#### 7 Ottobre 1341.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona di qualunca conditione sia, non possa nè debbia menare, conducere o vero guidare, nè menare, conducere overo guidare fare, fuore della città di Luca alcuna bestia da macello per pascere o per altra cagione, se imprima noe la fae scrivere al notaro diputato sopra ciòe, alla porta di sancto Donato, con promissione et pagaria di rimettere la bestia che così conducesse, a pena di perdere la bestia che scripta non fusse, che così si conducesse contro la forma di questo bando, e più arbitrio del decto officiale.

135 7 Ottobre 1341.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco ;

Che alcuna persona non debbia tramutare nè far tramutare da uno luogo a uno altro, nè da una casa a una altra, alcuna biada, legumi vino, oglio o altra vectiuvaglia, senza licentia del magiore Officiale del Fondaco, a pena di perdere quello che tramutasse, et più arbitrio del dicto officiale.

136 9 Ottobre 1341.

## Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che tutti li artefici, cioè venditori di pane et di vino, olio, carne fresca, et insalata, formaggio, speziali, tavernarii, caciaiuoli, calsorarii, calsaroli, biadaioli, maliscalchi, e venditori di mangiari cotti, et banchieri, et cambiatori, et ogni altra persona la quale tene a vendere victualia e altre cose, debbia incontenente portare et portare fare delle predicte victuallie, mercadantie et cose, in de' borghi della città di Luca, e quelle in de' dicti borghi tenere o far tenere a vendere a chi comprare vuole in de' dicti borghi, secondo l'uzanza del vendere in della città di Luca, a pena di libre L per ciascuno che contrafacesse, e più e meno ad arbitrio del dicto officiale. E ciascheduno possa accusare chi contrafacesse. dinansi al dicto officiale del Fondaco, e arà la quarta parte della condennagione che però si facesse, et seràli tenuto credentia. Sapendo che dicte arti e mestieri si richiedono in de' dicti borghi.

197 10 Ottobre 1341.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco della città di Lucca:

Che ciascheduna persona, di qualunca conditione sia, la quale vende a peso o a mizura, debbia vendere con diricti pesi et mizure suggellate del suggello ordinato, a quella pena che si contiene in nel statuto del Fondaco.

Anco che alcuna persona non debbia nè possa uzare, in comprare o in vendere, alcuno barile, se in prima non è suggellato del suggello ordinato, lo quale dimora a santa Maria Corteorlandinghi, a pena di libbre X per ciascuno che contrafacesse et per ciascuna volta.

138 10 Ottobre 1341.

## Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco et della Gabella:

Che alcuna persona, di qualunca conditione sia, non possa nè debba fare, nè far fare alcuno pane per vendere a menuto in della città di Luca, nè in de' borghi, lo quale non sia sugellato, et del peso ordinato, secondo la forma delli statuti della Gabella et del Fondaco, a quella pena et bando, che in de'dicti statuti si contiene.

Anco che ciascheduna persona, che farà alcuno pane per vendere a minuto, lo debbia fare scrivere, et dinontiare alli officiali a ciò deputati, anti che lo pane fia cotto, a pena di libre X per ciascuno che contrafacesse, et per ciaschiduna volta. Et che neuna persona non possa nè debbia vendere nè far vendere alcuno pane in della città di Luca nè in de'borghi, se in prima noe l'avesse facto scrivere alli officiali a ciò deputati, a quello medesmo bando,

Anco che ciascuna persona, la quale fae o intende di

fare pane da vendere, di qui al terzo die si debbia avere facto scrivere alla Corte del Fondaco, a pena di libre  $\mathbf X$  a ciaschiduno.

Anco che ciaschiduno fornaio et pisternaio, et ogni altra persona, la quale fae et è usata di fare pane a vendere, debbia continuamente fare pane per lo modo usato; e quelli che sono deputati a portallo in de' borphi, quello pane debbiano continuamente mandare, et li autri che sono deputati a mandare alla piassa del Fondaco, continuino mandario, et farlo scrivere agli officiali del Fondaco, a pena di libre X a ciassiciduno et per ogni volta.

139 10 Ottobre 1341.

## Bandisce da parte del maggiore Officiale della Gabella;

Che qualunca persona non ae pagato la galella delle pioni et de livelli, da kalende Lullio proximo ch' è passato in qua, per vt mesi, quella debbia avere pagato di qui a v die proximi che verranno, a pena del quarto più, alla torre do' Dombellinglit, in mane del camarlingo a ciòe diputato. Et qualunca persona ae alcuno pegno alla dicta gabella, quello debbia avere riscosso al dicto termine inanti, si venderebbeno et non ne sare' loro facta ragione veruna.

140 15 Ottobre 1341.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco et della Gabella;

Che ciaschiduna persona possa venire alla città di Lucca, conducendo bestiame et ogni altra victuvaglia, e quinde partirsi seguramente in avere et in persona, senza pagare alcuna gabella in della intrata, e senza pagare alcuna gabella di macello, et di neuna altra victuvaglia, di quello che così si mectesse o conducesse, ne in comprare ne in vendere, ne à minuto nè in grosso, nè dal compratore nè dal venditore delle predicte cose, facendo scrivere alla porta ogni bestiame et victuvaglia che così conducesse, et metesse in della città di Luca, e facendo di ciò fede al dicto officiale: con ciò sia cosa che così è preveduto per messer lo Lucocotenente.

Anco che tutti ii consoli delle contrade et de'bracci della città di Luca e de'borghi, incontenente debbiano comparire dinanti al dicto officiale; sapendo che da oggi inanti chi non serà comparito, file sommariamente costrecto a pagare la dicta condepnagione.

141 16 Ottobre 1341.

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Gabella e del Fondaco;

Che qualunca persona che fae pane o che far vorrà per vendere a minuto, quello non possa fare so noe in de'caudani usati, a quella pena che si contiene in nelli statuti della Gabella et del Fondaco: et quello cotale pane che farà, sia tenuto di dinontare alli offitiali a ciò deputati, alla ditta pena.

142

16 Ottobre 1341..

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona non possa në debbia vendere le candelle del sevo più che soldi ij et denari vj la libra, e "l sevo più che denari xviij la libbra, e la bambace filata bianca più che soldi xiiij la libbra, e l'uovo più che denari iji l'uno: a pena di soldi cento per ciascuno che contrafacese et ciascuna volta.

Et che alcuno fornaio non possa nè debbia tollere, per cocitura del pane, più che denari xiiij per staro, alla dicta pena; e che lo dicto pane debbiano fare bene cocto, et bene stagionato.

18 Ottobre 1341. 143

## Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona non possa vendere nè comprare nè tramutare alcuna quantità di biada o di legume, vino, nè oglio, nè alcuna altra victuvaglia, senza licentia del dicto Officiale, et allora non possano comprare nè vendere oltra l'infrascripti pregi, a quella pena et bando, che al dicto magiore Officiale piacesse di tollere a chi contrafacesse: Cioè

Grano, per staio, soldi xv. Saggina, per staio, soldi vii. Miglio, per staio, soldi xi. Orzo, per staio, soldi xij. Panico, per staio, soldi viiij. Fagioli, per staio, soldi xv. Fabarum, per staio, soldi xiij. Oglio, per staio, soldi xx.

Anco che alcuna persona non possa nè debbia vendere nè far vendere olio ad minuto, se non quelle botteche et quelli luoghi che ordinati sono per lo dicto officiale: e ancora in delle dicte botteche ordinate, non si possa vendere nè comperare lo dicto oglio per magiore pregio di denari xvj per meytadella, a quella pena et bando che al dicto officiale piacesse di tollere a chi contrafacesse.

Anco che alcuna persona non possa nè debbia fare alcuno pane da vendere, se non per pregio di denari iii per ciaschiduno, e quello debbia essere segnato e di peso ordinato, alla dicta pena. Et se alcuna persona volesse fare pane fiorito a pregio di denari illi per ciascheduno, inanti che 'l faccia, si faccia scrivere alla Corte del Fondaco, e quello far non possa senza licentia del dicto officiale, e allora lo debbia far suggellato e del peso ordinato.

18 Ottobre 1341.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco, per spetiale concessione in lui facta;

Che qualunca persona ae pagato, e dato, o promesso in pubblico u in secreto, ad alcuno camarlingo, o factore de symori, li quali sono stati in fine a die che la città di Luca venne alla sygnoria del Comune di Fiorenza, u del Comune di Luca, o altra persona, alcuna quantità di biada, denari o altre cose, o che a lui sianno state tolte o perdute, o se alna persona delle predicte cose, à alcuna notitia, debbia, di quie al terso die, comparire dinanti al dicto officiale, e quine fare scrivere gni coss che tolto li fusse, o vero perduta, o che pagato avesse o promesso, o vero di che notitia avesse, a pena di libre cento per ciascheduno che contrafacesse.

Anco che tutti il consoli delle contrate, et de bracci della città di Luca, et de borghi debbiano delle predicte cose fare investicazione in nelle loro contrade e braccij, e notificare et dare per riscripto al dicto officiale, ogni investicagione che faranno delle predicte cose, in del dicto termino, alla dicta pena, e queste cose s' intendano da Ogosto in que.

145 30 Ottobre 1341.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco della città di Luca;

Che alcuno muniaio, o altra persono che macini o faccia macinare, non possa nel debliai domandare ne è prendere o prendere fare, o vero dimandare per macinatura dello staio del grano, overo di altra biada più che soldi ili, et a quella ragione, a pena di soldi cento, per ciascuma volta et per ongni staio, di ungna persona che contrafacesse. E che non possa ad alcuna persona vietare lo macinare, ne irifutare, ne irifutare, ne irifutare, ne irifutare,

ma tenuto sia di macinare a ciascuna persona per lo ditto pregio, a quello medesimo bando.

Anco che alcuna persona non possa vendere nè comprare semmola a maggiore pregio di soldi ili per staio, et a quella ragione, a pena di soldi xx per ogni staio a ciascuno che contrafacesse, et per ongni volta.

Anco che alcuna persona non possa vendere ne fare vendere castagne arrostite, ne ballocciori in della città di Lucca ne in de borghi, a pena di soldi xx per ogni volta che contrafacessa.

E delle predicte cose sia licito a ciascuna persona d'acusare et dinonsiare, et seràli tenuto credensia, et arà la terza parte della condanagione.

### 146 4 Novembre 1341.

Town .

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco e della Gabella;

Che neuna persona, di qualunca conditione sia, ardisca overo presuma vendero o far vendere a minuto alcuna partita di vino, se quello vino in prima non fa gabellare et suggellare alli officiali a ciò deputati, a pena di libre xxv per ciascuna e toli che contrafacesse. Et a ciascuna persona sia licito di potere accusare chi contrafacesse, e arà la terza parte della condepaggione, e fili (tenuto credentia.

Anco che qualunca persona vendesse alcuna partita di vino in grosso ad alcuna persona, a quella cotal persona a cui si vendesse, lo vendesse o facesse vendere a minuto, che lo venditore promaio sia tenuto pagare la gabella di quello cotal vino che si vendesse a minuto, in quanto lo compratore non pagasse la dicita gabella.

### Bandisce da parte del magiore Officiale della Gabella;

Che ciascuna persona, lo quale ricoglie u rende pigione u livello in della città di Luca, et in de' borghi, infra v die proximi che vegnano, debbia avere pagata la gabella usata et debita, secondo la forma dello statuto, per li sei mesi presenti, li quali incominciono in kalende Luglio proximo ch' è nassato.

Anco debbia avere pagata infra 'l dicto termine la dicta gabella, per li vj mesi proximi che vegnano, li quali incominciano in kalende Genaio proximo che viene, a pena ad arbitrio del dicto officiale.

#### 148 13 Novembre 1341.

### Bandisce da parte del magiore Officiale della Gabella et del Fondaco;

Che ciascuna persona, lo quate ae molino in della cittade u borghi, infra lo terso die, debbia avere pagata la gabella del dicto molino, a ragione di denari xij per staio, secondo la taxagione che facta è, a pena del quarto. E la quale gabella debbano pagare allo officiale a ciò diputato, che stae in corte Roscienpeli, per die xviij incominciando oggi, e sia licito a ciascuno potere prendere soldi ilij per ciascuno staio di biada che arà mecinato, e to non oltre.

Anco che ciascuna persona, lo quale ae alcuno molino, lo quale non fusse taxato, infra lo terso die lo debbia avere facto scrivere et taxare, et pagare la dicta gabella a pena di libre xxv e sia licito a ciascuno dinonsiare, et arà la iliji parte del bando.

Anco che ciascuna persona, la quale ae in della cità o in de'borghi terra da orto, infra viij die, quella debbia fare conciare a orto et orto quine fare, a pena di libre x per ciascuno. E che nulla persona di qualunca condictione sia, possa nè debbia fare alcuno dapno in nelli dicti orti, a pena di libre x, u della mano.

### 149 16 Novembre 1341.

### Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che alcuna persona non possa nè debbia comprare nè vendere alcuna quantità di oglio, nè strame, nè alcuna altra biada, nè legumi, nè vino, nè oglio, nè strame, nè alcuna altra victuaglia d'alcuno ribello, o asente sospecto vel confinato del Comune di Luca, u vero d'alcuna altra persona la quale fusse di loro, vel d'alcuno di loro famiglia, o altra persona, la quale sia statuta licentiata di doversi partire, u vero che sia statuta accugniatata che si debba partire della città di Luca. Et se alcuna persona ae, u avesse, u avesse avuto alcuna quantità delle predicte victuaglie, che le debba dinuntiare di quie al terzo die, alto officiale del Fondaco e alla sua corte, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere a chi contrafacesse, considerata la qualità del facto, e la quantità e la persona, così in membro come in persona.

Anco che alcuna persona non possa nè debbia comprare nè vendere nè trasmutare alcuna quantità delle dicte vettuaglie da una casa a una altra, senza licentia del dicto officiale del Fondaco, a pena di perderla, e oltre quella a pena et lando che a lui piacesse di tollere a chi contrafacesse. E a ciascheduna persona possa et sia lecito di acuzare e denuntiare a chi contrafacesse, e seràli tenuta credentia, e arà la quarta parte della condepnagione.

-

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del exattore delli beni de'ribelli;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, la quale avesse in alcuno suo luogo proprio u vero conducto, u sapesse alcuna parte delli beni delli ribelli del Comune di Fiorensa in della città di Lucca, u d'alcuna altra persona, la quale fusse, stesse u abilasse in delle terre inimiche dello decto Comune di Firense et della ciptà di Lucca, la debbia dinonziare dinansi al decto officiale et della sua corte, in III die proximi, a pena del doppio, e più e meno ad albitrio del detto officiale;

Anco che a ciascuna persona possa e sia licito di dinonsia e accusare dinanti al decto officiale e alla sua corte, dal detto termine innanti, qualunqua persona avesse, sapesse u tenesse de'heni de'decti ribelli e inimici del decto Comune di Firenze e della città di Lucca, e arà lo quarto di quello che venisse in comune, e seralli tenuto recdensia.

Anco che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca u presuma di tramutare u portare, u fare tramutare alcuna cosa da uno luogo ad uno altro, ad pena di libr. xxv a chi contrafacesse e di perdere le cose che si tramutasse.

Anco che li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca e de borghi debbiano comparire dinanti al decto officiale e della sua corte, in 11 die, a pena di libr. x per ciascheduno.

151

22 Gennaio 1342.

### Bandisce da parte del magiore Officiale del Fondaco;

Che ciascuna persona, la quale ae alcuno molino in della città di Lucca et in de' borghi, che la gabella di quelle molina debbia avere pagata per vl die, incominciando a die xi Decembre proximo passato, di qui a v die proximi che vegnono, in mano del camarlingo a cióe diputato in della corte de Rosciompeli, a pena del quarto più.

Anco che ciascuna persona, la quale avesse orzo, soggina, semola, et quasci di fave, che la debbia dare per lo pregio ordinato alli officiali a ciòe diputati, a ogni loro richiesta, ad pena di libre xxv a ciascuno lo quale contrafacesse, e di perdere le dette biade et semola. E che neuno non possa soccelare nè dinegare alcuna delle ditte biade o semola alla dimanda de detti officiali, al ditto bando.

### 152 23 Gennaio 1342.

### Bandisce da parte del magiore Officiale del Fondaco;

Che a ciascuna persona, alla quale è posta semola per il nuovi cercatori, quella il a delbiano avere portata a sancta Maria corte Orlandinga, alli officiali a cióe diputati, di qui a otto die per uno mese, a pena di libre xvv a ciascuno che contrafacesse, sappiendo che sarà loro pagala.

### 153 3 Febraio 1342.

### Bandiscasi da parte di messer lo Capitano della guerra della città di Luca per lo Comune di Fiorenza;

Che qualunca persona, così cittadino come forestieri, et così religioso come seculare, lo quale avesse alcuna quantità di biada u di legume, farina e olio, la quale non fusse dinontiata e scritta in nel Fondaco della città di Luca, u in me libri della cerca fatta del mese di Octobre proximo passato, quella biada et legumi et oglio et farina debbia dinontiare e fare scrivere dinansi a langioro Officiale del Fondaco, di quie a tre die proximi che vegnano, a pena di perdaco, di quie a tre die proximi che vegnano, a pena di per-

dere quella biada, e legumi, oglio, et farina; e oltra, per ciascuno staio, soldi cinque, e per ciascuna libra di oglio chi contrafacesse. E che a ciascheduna persona, dal dicto termine passato inanti, sia licito di poterra accusare e dinontiare chi contrafacesse, e arà la quarta parte di ciò che accussase et dinontiase della dicta biada, farina, legumi et oglio, che così non fusse dinontiata e scrita in nel dicto Fondaco, e servili tenuta credentia. Sappiendo anco, che passato lo dicto termine, di ciò si farà sallene investicazione e avaniuatione e cerca.

154 5 Febraio 1342.

### Bandisce da parte di messer lo Iudici del Fondaco;

Che tutti il cittadinl li quali denno mettere la semola in del Fondaco per lo mese di Ferraio, quella debbiano avere messa di quie a iij die, a pena di soldi x per ciascuno staio, lo quale cessasseno di mettere, et piùe et meno a suo arbitrio.

155 17 Febraio 1342.

## Bandisce da parte di messer lo Conservatore;

Che qualunca persona, cittadino o forestiera, ecclesiastico o regolare, e di qualunca condizione sia, la quale avesse soccelato, overo obmesso di mostrare, dire, o dinonsiare et fare scrivere in nella cerea presenzialmente facta del presente mese di Febraio, a 'cereatori o officiali a ciò diputati, alcuna biada, e quantità di biada, o legume, farina, ollio, o vero sale, quella cosa cosa soccelata, o vero non dinonsiata et non scritta o non mostrata, possa et debbia dinontiare, dichiarare, mostrare et fare scrivere alla sua posta, di quie a tre die promismi per terme perentiorio, alla Corte del Fondaco magiore, alli officiali a ciò diputati, a pena di perdere tutto quello che così non fusse dinonsiato o facto scrivere, o che

fusse soccelato, et a pena etiamdio di soldi xx di denari per ciascuno staio di quella cosa così soccelata et non dinonsiata et per ciascuna libra d'oglio. Et chi così dinontierae et farae infra 'l ditto terme, serae et intendasi infine ora libero et absoluto da ogni pena, bando, et difetto, in del quale fosse incorso per quelle cose, o alcuna di quelle soccelate o obmesse di dinontiare, o dare per scripto per lo tempo passato, o in della cerca predicta. Et questo beneficio non si intenda, nè abbia luogo in coloro et a quelle persone le quali per alcuno di dicti difetti, sono accusati o dinonsiati, o contra' quali è proceduto, o si procede alla ditta Corte del Fondaco, o li quali per la ditta cerca sono scritti avere soccelato o obmesso di dinonsiare, et dimostrare le predicte cose, o alcuna di quelle cose, cioè in quelle, et per quelle cose, et quantitade, le quali sono accusate et scritte, o per le quali si procede per alcuna delle ditte cagione.

E a ciascuna persona di qualunca condictione, passato ditto termine, sia licito et possa dinonptiare et acuzare chiunca contrafacesse, o avesse contrafacto, et non obedito segondo la forma di questo bando, o delli altri già mandati per la cittade di Lucca. Et avrae la metade di cio che dinontierae et acuserà, et che così si trovasse soccelato, et non dinoniato, et facto scrivere come dicto è, et seràli tenuto credenza al suo volere.

156

### 6 Luglio 1342.

### Bandiscasi da parte di Scherlacto conservatore et officiale della città di Luca, distretto e forza;

Che tucti delle sey miglia et contrade di fore della cictà di Luca, dimactina per tempo, colle loro vanghe e marrelle, compariscano dinanti allo Officiale delle vie, in nel prato di Luca, alla pena di Lb. x per cescheuno.

Anco che tucti li consoli delle contrade e bracci di Luca, debbiano, dimane per tutto di vii Luglio, dare per scripto al dicto Officiale delle Vie, tucti quelli delle sey miglia e contrade di fore, li quali abitano in nella cictà di Luca, e in casa di cui abitano.

157 8 Luglio 1342.

### Bandiscasi da parte dello Officiale delle vie;

Che tucti quelli delle sey miglia et contrade di fore della cictà di Luca, li quali abitano in nella cictà di Luca, incontenente, colle loro vangho e marrelle, siano in nel prato di Luca, per ispianare e disfare li fossi d'intorno alla cictà, a pena di ilbr. x per cessuno non vi fusse.

158 11 Luglio 1342.

### Bandiscasi da parte dello Officiale delle vie;

Che ogni persona à in nella cictà di Luca, in nelle vie, chiassi, u pubblici di comune, u altro, occupamento d'alcuna cosa putrida, u letame, u altro, lo debbia avere portato fore della cictà, infra tre di, a pena di Lib. x per cescheuno che contrafacesse.

Hem, che tucti li consoli delle contrade e bracci di Luca, debbiano comparire alla dicta corte a udire e a intendere lo dicto officiale di fare loro secondo la forma dello statuto del comune, alla pena che si contiene in nello statuto della dicta corte et del Comune di Luca.

159 12 Luglio 1342.

### Bandiscasi da parte del magiore Officiale delle vie;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca nè presuma di disfare alcuno broccato u parata, la quale sia



in sulla argine del fiume, a pena di Lb. L; et cescheuna persona che contrafacesse possa essere dinontiata, et cui dinontiasse li dicti contrafacenti, arà la quarta parte del bando.

160 12 Gennaio 1343.

Bandisce da parte di messer le Vicario e delli signori Antiani del Comune di Lucca;

Che, conció sia cosa che li statuti del Comune di Lucca e delle corti della città di Lucca, e le costituzioni del contado, distrecto e forsa di Lucca, et li statuti sopra li ornamenti delle donne et altri costumi, et tuti altri statuti, siano nuova mente correcti, amendati et confermati per certi siavu uomini acciò diputati; Tucti et singoli officiati, iudici et notari, et ciascuna altra persona di qualunqua stato o conditione sia, quelli statuti et costitutioni cos unova mente correcti et emendati, debbiano interamente observare in ogni caso, a quella pena e bando che a loro piacesse di tollere, et che in quelli statuti si contene.

Salvo che contra quelle persone, che li ordinamenti sopra li costumi delle donne e li autri non observasseno, non si possa precedere di quie a quindici die, acciò che ciascheduno possa quelli ordinamenti vedere. E nullo possa pretendere a cagion d'ignoranza: si veramente che contra li predicti ordinamenti, neuna cosa di nuovo farsi possa.

Et che ciascheduna persona debbia aver facto marchiare li suoi panni, e l'autre cose che marchiare si denno, secondo la forma delli decti ordinamenti, alla bottega di Simonello orafo, per tucto lo mese di Gennaio.

Et che ciascheduno che vuole vedere li decti ordinamenti sopra li costumi delle donne et altro, vada in palagio di san Michele, e vedràli aperta mente. Bandisce da parte di messer lo Capitano e Conservatore della guardia della città di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, artlisca o presuma regare alla città di Lucca, contado u distrecto, o tenere o spendere alcuno crociato o altra moneta, la qual sia falsa u non buona et di buono ariento, come esser de', a pena che si contene in delli statuti di Lucca, e di perder la moneta, e oltra ad arbitrio del decto Capitano.

Anno che ciascuna persona debbia e possa spendere li dicti crociati et ciascuna altra muneta, li quali et la quale fusseno buoni e non fatsi, secondo lo corso uzato, et quella nullo possa rifiutare, alla pena che al decto Capitano piacesse di tollere.

162 10 Marzo 1343.

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona delle sei miglia o del contado, distrecto e forsa di Lucca, e ogni altro lavoratore e tenitore che quine abiti, lo quale tiene in logagione o in altro modo alcune terre, possessioni o vigne a lavorare; quelle terre, possessioni e vigne debbiano lavorare a'tempi debiti et uzati: altramenti non godano nè possano godere alcuno beneficio, gratie o immunità, la quale a loro o alcuno di loro, fine a qui fusse stata conceduta.



163 15 Marzo 1343.

### Per parte di messer Vicevicario etc.

Bandisce per la cictà di Lucca che ciascuno officiale et notato, li quali feceno alcuna exactione d'alcuni beni de' ribelli cittadini vel contadini di Lucca, facte vel exacte in delle sei millia et in del contado di Lucca, facte vel exacte in delle sei millia et in del contado di Lucca, che tutti et singuili libri et scripture delle decte exactioni, facte in del decto tempo del citto assedio per li dicti officiali et notari, debbiano avere regati et consegnati infra octo die, a' notari deputati alla guardia delli libri et scripture della Camera del Comune di Lucca; cio ogni officiale e notaio di Lucca e del contado, delli docti notari della camera del Comune di Lucca; et ogni officiale vel notato di Pisa vel suo contado, deputato al dicto ufficio, debbia avere rappresentati e consignati li dicti libri e scripture, infra 'l decto tempo, alla camera del Comune di Pisa, sotto pena di Litre cento.

164 7 Maggio 1343.

# Bandisce da parte del Capitano della Guardia della cictà di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca o presuma regare alla cictà di Lucca, contado o distretto, uè tenere ne spendere alcuno crociato o altra moneta, la quale sia falsa, o non buona e di buono ariento, come de' essere; e che chiunque ne avesse, la debbia tagliare, o mandare o portare fuore della cictà di Lucca e del contado. Sapiendo che lo officiale sopra ciò diputato anderà cercando. A pena che si contene in delli statut di Lucca, e di perdere la moneta, e oltra ad arbitrio del decto Capitiano.

### 13 Maggio 1343.

### Bandisce da parte del Capitano de la Guardia e Conservatore della cictà di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, debbia o possa, da questa ora inansi, spendere, dare o ricevere alcuno aquilino crociato nella cietà di Lucca, borghi e soborghi et suo contado, distrecto e forza, a niuno pregio; se non per rocto, talliato et per bolzone, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere.

### 166 17 Maggio 1343.

### Bandisce da narte del Capitano e Conservatore de la cictà di Lucca;

Che ciascune citadine di Lucca, borghi e sobborghi, del distrecto, contado e forza di Lucca, li quali erano exitici, shanditi o ribelli del Comune di Lucca a di nove d'Octobre dell'anno prossimo passato, e li quali non sono ancora tornati alla cictà di Lucca e suo contado, distrecto e forza, si debbia, per sè o per suo legiptimo procuratore, appresentarsi dinnasi al dicto messer lo Capitano: cioè quelli fo quale è in delle attre parti del mondo, di qui a uno anno prossimo che verrà. E quelli chec è sia privato e per privato si intenda di tucti li suoi beni, i quali ae in della città di Lucca, contado, distrecto forza di quella, et quelli beni siano publicati, et per publicati s'abiano e confiscati al Commen di Lucca, di dicto termine inanti.

Anco che ciascuno, lo quale infra li dicti tempi ritornerà, debbia dimandare la ristitutione de suoi beni, secondo la forma de capitoli e de pacti della pace facta intra lo Comune di Pisa e di Lucca dall'una parte, e messer lo Duga d'Atena dall'autra parte, o vero secondo la forma delli stattuti e delli stantiamenti facti in della città di Lucca, infra sei mesi proximi che seguiteranno, contando dal die della sua tornata. E ciascuno lo quale è tornato, debbia dimandare la san restitutione, do oggi a sei mesi proximi che verranno. E da quinde inanti non possano usare lo benefitio de' dicti stantiamenti e pacti. Salvi et reservati a loro ogni altre loro ragioni.

167

### 24 Maggio 1343.

### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascuna persona di qualunqua conditione sia , la quale consegnerà et appresenterà alla Camera di Lucca alcuno lupo o lupa vivo o morto, arà incontenente dal camarlingo della decta camera tre livre di piccioli, se serà lupo grande et atto a nocore; e se fusse delli altri lupi piccioli, di ciascuno vivo, arà soldi xL, et di ciascuno morto, soldi xx di piccioli. Et che quelli delle sey miglia et del contado siano tenuti di cacciare e prendere co loro cani et reti de'decti lupi, a quella pena che a lui piacesse di tollere.

168

### 7 Giugno 1343.

### Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che neuna persona di qualunqua conditione sia, ardisca u vero presuma dare nè fare alcuno danno in alcuno campo di fave, a pena di dieci lb. a ciascuno, et al soldato di dieci lb. et esser casso. Et che ciascuna persona possa accusare et dinontiare cli ciò contrafaciesse, et arà la metà della condannagione, et saràli tenuto credensa. 169

Nos collegium Antianorum Lucani Comunis, numero decem, stantes simul ad consilium in aula minori palatii ecclesie sameti Michaelis in foro, faeto et misso inter nos partito et secreto scruptinio ad pissides et palloctas ut moris est, comuni concordia stantiamus providemus et ordinanes, quod nove monete fiende, secundum infrascriptum modum et cum infrascriptis paetis, tenoribus et promissionibus, concedentur feri et feri facere per Princem Pieri et Tomazinum Cagnuoli lucanos cires, et utrumque ipsorum, cum paetis modis et tenoribus infrascriptis, cidélicet;

Concessero ai dicti maestri piena e libera auctorità, licentia e bailia di fare e cugnare e di far fare e cugnare, nella città di Lucca, moneta d'argento bianca grossa, la quale abbia corso e spendasi per denari xxnu piccioli lucchesi per ciascheuno, e sia di tenere o di lega d'oncie nove, quarre tre d'argento fino per ciascuna libra; e sia di numero di soldi venti uno per ciascuna libra di Lucca, a quella libra alla quale s' usa in nella città di Lucca di vendere et comprare l'argento. Et moneta nera, la quale abbia corso e spendasi per denari sei per ciascuno denaio, e sia di tenere o di lega d'oncie due e quarra una d'oncia d'argento fino per ciascuna libra, e sia di numero di soldi ventidue per ciascuna libra di Lucca, delle dicte libre di sopra. E le dicte monete, tanto nomero, cioè la bianca di soldi ventiuno, e la nera di soldi ventidue ciascuna libra di Lucca, pilli e contegna, e non più o meno, se no come di socto in della dilivranza delle dicte monete si dirà, facendo saggio delle dicte monete per l'asaggiatore che fle a ciò deputato per li dicti concessori. E per la dilivransa e spaccio delle dicte monete, che far si denno della secca, si debbia observare lo infrascripto modo e ordine, come di socto si contiene, cioè. Ch'e' predicti maestri debbiano avere e tenere una guardia e uno asaggiatore, li quali si debbiano elegere e deputare a ciò per li dicti concessori, con modo e uzo salario nella città di Lucca, lo quale salario

1

si debbia pagare della pecania de' dicti maestri. La quale quardia avere e tenere debbia uno scrigno overo capsa in camera di quelli maestri, la quale camera maestria è uzata d' appellare; lo quale scrigno overo capsa, avere debbia tenere la diverse chiavature, delle quali una chiave debbia tenere la dicta guardia, e l'autra chiave tegnano li dicti maestri, e uel quale scrigno overo capsa si debbia ponere e guardare ogni die tutti li denari li quali fusseno monetati, in fine che fusseno dilivrati.

Anco che la dicta guardia debbia avere e tenere nella dicta cassa, nella quale fare si denno le dicte monete, un altro scrigno, overo capsa, nel quale tenere debbia li ferramenti de'monetieri, coi quali le dicte monete si cugnano, e ogni die darli ai monetieri, da loro torrerli e riceverli, del quale scrigno la chiave tener debbia la dicta guardia.

Anco che la dicta guardia sia tenuta e debbia fare dilivranza delle dicte monete, tutte quelle volte, e quandumque dai dicti maestri, overo dall'uno di loro, fusse richiesto, in questo modo cioè. Che la dicta guardia avere debbia uno drappo di tela lina grossa, nel quale e sopra 'l quale si mettano e bene si meschino li denari monetati, e di quelli faccia prima levata, e pilli e pesi libre tre, a peso de'dicti denari, l'una libra di no l'autra successivamente, e debbia la dicta guardia quinde cayare lo denaro, lo quale inanzi pingesse in ciascuna libra; intendasi lo denaro pingente alla moneta nera, e non alla bianca. E possa debbia li dicti denari dirictamente e veramente innomerare; e se quelli troverà diricti, e in numero debito, si debbiano dilivrare, e se nella dicta prima levata e pilliamento non si trova lo debito numero, debbia segonda mente de'dicti denari levare e fare segonda levata. e quelli pesare, e fare per lo modo predicto. E se in della dicta segonda levata overo pilliamento, non trovasse lo debito numero, debbia di quelli terza volta levare, e fare terza levata, e quella pesare e fare, siccome di sopra è dicto. E se quelli troverà a debito numero, si debbiano dilivrare: e se avenisse che fusseno più o meno di denaio uno per ciascuna libra, si possano e debbiano licita mente dilivrare, ma

in delle sequenti dilivranze si faccia emendatione overo restaulo, se fusseno trovati o più o meno di denaio uno per ciascuna libra: sicchè ciascuna libra de' dicti denari bianchi torni a soldi ventiuno. E se caso avenisse, che a grossi fusse alcuna volta scarso, cioè piccola cosa di peso, li debbia dilivrare per buoni e di peso, e questo stia alla conoscenza della guardia. Et ciascuna libra de' dicti denari neri, torni a soldi ventidue, per lo dicto restaulo e emendatione, in delle subsequenti dilivranze; con questo intendimento, che se oltra la dicta somma si trovasseno più debili, overo più forti in numero li dicti denari, dilivrare non si debbiano, ma debbiansi reponere e guardare per la dicta guardia in dello scrigno o capsa predicta, infine a tanto che per li dicti maestri, delli autri denari che si faranno, sia facta emendatione e ristauro. Lo quale ristauro facto, li dicti denari dilivrare si possano e debbiano per li modi predicti, come dilivrare si ponno,

E per fare lo saggio, probatione o examinatione, si pillino, delle dicte libre tre dilivrate, soldo uno e denari sei per ciascuna delle dicte monete, per l'assaggiatore predicto, e tallinsi per mezo, e la metà si lassi ai dicti maestri o all'uno di loro, e dell'autra metà lo dicto asaggiatore debbia saggio, examinatione, o probatione fare. E se quelli troverà esser diricti in della dicta lega o tenere, siccome esser denno, si dilivrino e spaccinsi; e se avenisse quelli esser defectivi, o larghi o scarsi due denari per libra di lega, alla lega predicta dell'argento, si possano e debbiano dilivrare facendo emenda o ristauro in delle subsequenti dilivranze. E debbia la dicta guardia ciascuno die pesare oncie due di flaoni, li quali fusseno facti ongni die ner ciascuno ovrieri, et debbia quelli trabuccare, pesare, e vedere se sono bene talliati, siccome esser denno. E se non fusseno bene talliati si debbiano rendere alli ovrieri, li quali li debbiano rifare per lo modo condecente o ramendare.

Li predicti veramente saggi, examinationi, e probationi, delidet monete, fare si debbiano con optimo piombo del quale sia cavata la tenuta dell'argento. E debbia lo dicto asaggiatore rinonsare alla dicta guardia e a' maestri, o all'uno di

loro per juramento di lui , come troverà li saggi predicti: e la predicta guardia debbia scrivere ciascuna dilivranza per se, e 'l di lo quale delivrate fusseno le dicte monete, e in che modo delivrate saranno in peso e in lega, e 'l numero delle livre le quali delivrate fusseno. E quando le dicte delivranze, facte per li dicti guardia e saggiatore, saranno trovate diricte in peso, nomero e lega, siccome dilivrare si possono e denno per li pacti e modi predicti; delle quali dilivranze fare si debbia scriptura, per mano della dicta guardia overo d'altro, lo quale quine diputasse o tenesse, overo in del libro della dicta guardia, o per publico instrumento.

Se veramente advenisse che nel saggio, probatione, o examinatione delle dicte monete, non si trovasseno tali che dilivrare si potesseno segondo la forma de'dicti pacti, si debbiano un'altra volta rifare alle spese de'dicti maestri. La diffinitione veramente del facto, in quanto non passi oltra la somma de' pacti predicti mezo grano per ciascuno quartieri. sia e rimagna in arbitrio della dicta guardia, in quanto advenisse in molte dilivranze facte, cioè di dieci volte una vel quasi, si possa fare, faccendo lo maestro ristaulo in della prima dilivranza apresso in tanta somma. E sia tenuto la dicta guardia, di ciascuna dilivranza che si farà delle dicte monete. dare a' dicti maestri, o all'uno di loro, scripta per mano propria della dicta guardia, incontenente facta la dilivranza. Et acció che 'l vero appaia, e a quelli che machinare volesseno, la materia del mal parlare si chiuda, la dicta guardia avere debbia una buita con due diverse e varie chiavature, delle quali una chiave tegna la dicta guardia, e l'altra tegnano li dicti maestri. E la dicta guardia per ciascuna somma di libre venti a peso, pilli denari quatro di quelle libre tre, per le quali le dicte monete si dilivrano, e fusseno dilivrate, e quelli quatro denari pogna in della dicta buita.

Anco lo saggio facto di ciascuna dilivranza col residuo dei 'denari talliati, de' quali facto è saggio, la dicta guradia pogna in una pessa lina suggelalan del suo suggello, e quine pogna una polizza, nella quale seriva quanta sia stata ciascuna diivranza, ciò la prima e la segonda, o la terza e cos del- l' autre, e quelle pogna nella dicta buita. La quale buita tenere, e guardare si debbia per la dicta guardia nella dicta capsa in della predicta camera, la quale maestria s'appella.

Auco che a predicti maestri e loro famillio, overieri, e monetieri, che a quella moneta lavoreranno, durantei di eto lavoro s'osservino, e observare si debbiano tucte franchigie, immunitadi, et exemptioni di carditi personali tanto, concedute a'maestri, overieri e monetieri in Italia, per la felice e dive memoria messer Arrigo, in qua dirieto Imperadore de'romani, et sempre augusto, e le quali franchigie immunitadi et exemptioni, li predicti godano et uzino in de'carichi personali tanto, e non in altro durantei il dicto lavoro.

Anco che argento, bolsone e rame, di qualunque condictione sia, e' crusuoli, li quali s' arecassero alla città di Lucca per cagione delle dicte monete, si possuo recare, e mettere nella città di Lucca, senza alcuno pagamento di gabella fare alla Gabella di Lucca.

Anco che tutti stivilli e massaritie necessarie per le diete monete, si possano recare e mettere nella città di Lucca: et compiuto lo nomero delle dicte monete, cavare et portare si possano quine unde fusseno recate, liberamente senza alcuno pagamento di gabella fare alla Gabella di Lucca.

Anco che se alcuno aregherà ai dicti maestri alcuna quantità d'argento, lo quale sia di lega della moneta bianca soprascripta, ch' e' dicti maestri siano tenuti e debbiano pagare lo pregio di quello argento della soprascripta moneta bianca, a ragione di soldi cinquanta di piccioli l'uncia dell'argento fino. Et se fusse di minore lega che la dicta moneta bianca, ii dicti maestri non siano tenuti di pagare il pregio del dicto argento, se non della moneta nera. Salvo che, se l'apportatore di quello argento minore di lega della soprascripta moneta bianca volesse pagare le spese della raffinatura di quello argento ch' elli apportasse, sicché torni alla lega di quella moneta bianca, che' dicti maestri siano tenuti, debbiano pagare il pregio di quello argento della dicta moneta bianca.

Anco che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, la quale recasse alla città di Lucca, argento, o rame di valuta di libre cento di denari, o da inde in su, possa in avere o in persona venire e stare, e partirsi liberamente senza alcuno



impedimento, alcuna cosa non obstante, excepto sbanditi per maleficio, nimici e ribelli del Comune di Pisa e di Lucca, e quelli contra li quali si procedesse per maleficio.

Anco che' dicti monetieri e overieri siano tenuti e debbiano ubidire ai dicti maestri, in quello cose le quali spectasseno alle dicte monete; e per pregio convenevole e uzato, lavorare e servire, et non fare alcuna legga, a pena di tutto ciò che' dicti maestri per ciò danno incoresseno, e oltra, da arbitrio de' dicti copceditori. Nelle quali cose di facto, debbiano essere condennati e a pagamento costrecti, et niente meno delle dicte franchigie, immunitadi et exemptioni siano privati.

Anco che' dicti maestri possano e debbiano fare, e cugnare, e far fare e cugnare delle dicte monete, infine insomma di libre diecimila a peso, cioè libre quatromila de' grossi, cioè della moneta bianca: e libre seimila della moneta nera, e più della bianca, come piacesse a' dicti maestri; non passando la dicta somma di libre diecimila a peso tra l'nna moneta e l'autra, faccendo e far facendo le dicte monete lealmente, in buona fede, senza frande e sollicitamente, come mellio potranno, segondo li patti suprascripti. E che la somma, infine in delle dicte libre diecimila a peso, tra l'una moneta e l'autra, per lo modo che dicto è di sopra, debbia esser compiuta e fornita infra sedici mesi, dal di della prima dilivranza. Salvo che, se l'argento montasse in pregio di più di soldi cinquanta di piccoli lucchesi l'uncia, per lo quale li dicti maestri potesseno seguitare danno e non utile, che possano e debbiano restare senza lavorare, infine a tanto che l'argento serà in pregio comodo che lavorare si possa senza danno. Anco se advenisse alcuna novitade infra 'l dicto tempo.

o d'oste, o d'altra novitade novitadi, per la quale o quali potesseno impedire o impedisseno lo dicto lavoro delle dicte monete, o che argento avere non si potesse per le dicte ca-gioni, o d'ogne altra che incorrere potesseno infra 'l dicto tempo del sedici mesi, siano tenuti, e debbiano li dicti concediori di prolungare per potungare fare lo tempo del lavorare la dicta moneta, a ciò che la quantità si possa per li dicti maestri compiere, acciò che' dieti maestri danno non ricevano. E li antiani del Comune di Lucca, che seranno per li tempi.

debbiano cognoscere e dichiarare le dicte cagioni, e altre che avvenisseno, per le quali lo dicto lavoro s'impedisse di fare; et ciò debbiano fare quando fusseno loro denunptiate, o notificate per li dicti maestri, o per alcuno di loro.

Anco che la prima dilivranza, che si farà delle dicte monete biance e nera, debbia essere e sia, tra l'una moneta e l'autra, di valuta di fiorini mille d'oro. Et che dal die che la prima dilivranza, per lo modo che dicto è, serà facta, ai dieci die proximamente sequenti, li dicti maestri siano tenuti e debbiano avere facta la segonda dilivranza di valuta di fiorini mille d'oro, tra l'una moneta e l'autra.

Anco che, fatta la prima delivranza, cioè quel die che la dicta dilivranza serà facta, si debbia mandare uno bando per la città di Lucca, borghi e sobhorghi, che tutte munete, da quel die a octo die, e minore termine, se parrà alli aniani che fino in quel tempo, si debbiano spicciare e che da termine inanti neuna se ne debbia spendere a pena di libre.... salvo che le monete facte in della città di Pisa e di Lucca. Sappiendo che, dal termine inanti, anderà cercando l'officiale a ciò deputato, e tallierà le dicte monete, e condannerà coloro a cui fusseno trovate.

Anco che' dicti concessori sieno tenuti e debbiano di dare aluto e favore ai dicti maestri, in tutte quelle cose delle quali li dicti maestri li richiolerranno in de' tempi che le dicte monete si faranno, segondo la discretione delli antiani che seranno per li tempi, acció che 'l pregio del florino non sia in più di libre tre e soldi tredici, e meno di libre tre, e soldi dodici di niccioli ucchesi.

Anco che tanti bandi si manderanno a petissione de'dicti maestri, in de'tempi che le dicte monete si lavoreranno, quanti a loro piacerà e vorranno, in favore delle dicte nuove monete.

Anco che sopra ciò si debbia deputare l'officiale del Fondaco, a ecreare le dicte monete divietate e quelle talliare, e condennare denaio uno piccolo per ciascuno denaio divietato, acciò che la condamagione non monti per persona, nè per vota, più di solti dieci. Delle quali condamagioni la metà sia del Comune di Lucca, e l'autra metà del dicto officiale, e della sua famiglia. Anco che' dicti maestri siano tenuti e debbiano dare e pare, di ciascuna libra a peso delle dicte monete bianca e e nera, dilivrate per la dicta guardia, soldi due et denari sei di piccoli lucchesi a Lemmo Catrignella, camarlingo di quelli mercadanti che prestôno al Comune di Lucca florini dumitia cinquecento d'oro, per dare et restituire al Comune di Pisa della somma de'cinquemila florini d'oro, dati al Duga d'Actene del mese di Giugno proximamente passato, per quelli mercadanti ricevente, o a quella persona o persone, che quelli mercadanti, che quello presto feceno, dichiarasseno e volesseno. Anco che' dicti maestri, e ciascuno di toro, possano por-

Ance che uter intestri, e ciustino un rox possuno protare arme, cioè spada, coltello e rotella, di die e di nocte, con lume, e due loro familli, uno per ciascuno di loro, con poliza dello officiale della Guardia, o d'altro officiale, come piacerà ai dicti concessori.

Anco che tucti li operanti delle dicte monete possano andare e venire di nocte con lume, avendo la poliza del dicto officiale della Guardia.

Anco che' dicti maestri siano tenuti e debbiano dare del florino libre tre , soldi dodici , denari sei di piccoli lucchesi di quella moneta.

Anco che' dicti maestri debbiano avere case, arbiturii e luoghi che abizognano alle dicte monete fare, con quelle masseritie le quali bizognano alle dicte monete fare, a tucte loro spese de' dicti maestri.

Anco che, in fine delle dicte monete facte, si debbia rilevare e fare conto delle dilivranze delle dicte monete bianca e nera, e quine vedere come si trovano in lega in peso. E se advenisse che si trovasseno larghi di lega, e scarsi di peso overo forti di peso e scarsi di lega sche ritrato i limeno del più in valuta o di peso o di lega, rimanesseno larghi o in peso o in lega, di questo lo maestro o' maestri neuno ristauro dimandare possano. Et in quanto advenisse che fusseno meno e di lega e di peso oltra l'ordine, che' maestri debiano pagare at camartingo de' soprascriti mercadanti, che feceno lo soprascripto presto, la dicta quantità che montasse; e questo rimagna in della coscentia de'ragionieri, che faramo la dicta ragione.

# 1343. Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che li comuni et singulari persone della città di Lucca, contado distrecto e forza, contra li quali si trovano facte assignagioni, donagioni, concessioni o delegagioni per servigi
d' oste, o di cavaleata o andate, overo per salario d'alcuno 
officio o per cavallata o per provigione ad alcuna persona 
della città di Lucca, contado, distrecto e forza; overo d'altronde, da Signori della Scala o loro Vicarii o luogetenenti, 
overo d'alcuno di loro, non possano essere molestati o gravati in avere o in persona in alcuno modo, per le decta assignagioni, delegagioni, concessioni o donagioni, overo per alcuna di quelle, in alcuna corte della città di Lucca o di fuore, 
di qui a kaleude Novembre proximo cle verrà.

Nè anco, per alcuni pagamenti facti, per qualunqua persona juogo, collegio o università della città di Lucca, distrecto e forza o d'altronde, per li predecti comuni et singulari persone, da kal. Ogosto di M.G.C.C.L.I in qua a Daniello da Verona in qua dirieto camartingo del Comune di Lucca, overo a Giovanni Maconi in qua dirieto camartingo della Dovana del sale, o a Nicolao Frammi in qua dirieto camartingo della tallia delle lire settemila, o delle paghe de pedoni, per animo di riavere et di dimandare a' soprascritti comuni et omini de' comuni, ovvero a singulari persone, per li quali li decti pagamenti essere state facte si trovassero.

Et cost si intenda, et a executione si debbia mandare lo stantiamento facto per li signori Antiani del Comune di Lucca, adi xxx di Gennaio del presente anno.

E lo beneficio del presente ordine si extenda et luogo abbia solamente in de' comuni et persone subiecti alla iurisdictione et comandamenti del Comune di Lucca.

Et lo predecto ordine tucto abbia luogo et intendasi in delle questioni pendenti.

Salvi et riservati li altri privilegi et immunitadi conce-



dute a' predecti comuni et singulari persone, alle quali privilegi et immunitadi per lo presente ordine non si derogbi.

### 171 A Gennaio 1344.

### Bandiscasi da parte di messer Guglielmo Savarigi vicario della Vicaria di Valderiana et del pivieri di Villa Basilica, che

Nessuna persona, di qualunqua conditione sia, non possa nè debbia biastimare nè Dio, nè Santi, nè la sua benedecta madre, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere,

Anco che nessuna persona di qualunque conditione sia, non ardisca nè presuma andare di nocte dipo lo terzo suono delle campane, a quella pena che si contiene in delle costituzioni della decta Vicaria.

Anco che nessuna persona, di qualunque conditione sia, non ardisca portare alcuna arme offendevile nè difendevile, a quella pena che a lui piacesse di tollere.

Anco che nessuna persona di qualunqua conditione sia, ardisca iocare ad alcuno giuoco di dadi, nè ricectare alcuno che giocasse a dadi in sua casa propria vel conducta, a quella pena e bando che si contiene in delle costitutioni della decta Vicaria.

Anco che ciascuna persona, la quale vende a peso o a misure, debbia vendere con giusti pesi e misure, a quella pena e bando che in delle decte costitutioni si contengono.

### 172 22 Gennaio 1344.

### Bandiscasi da parte di messer lo Vicerio di Valdriana e del pivieri di Villa Basilica;

Che nessuna persona, di qualunque conditione sia, ardisca vel presuma portare, vel fare portare in verso parte guelfa alcuno ferro lavorato e non lavorato, o vero alcuna altra mercadantia, senza licentia del detto messer lo Vicario: a pena di perdere lo decto ferro e mercadantia, e di libre L per ciascuno e ciascuna volta.

#### 173 12 Febbraio 1344.

### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che neuna persona, di qualunque conditione sia, possa no debbia molestare in avere o in persona alcuno Comune o singulare persona del contado, distrecto o forza di Lucca, per alcuno debito, in qualunqua modo contracto, da sei die di Luglio dell'anno di MCCXLII indirieto di qui a kalende Gennaio proximo che vene, excepto che per afficto, rendite, pigloni, collale, soccite e livelli, e debiti facti per mercadantia, per ll quali puonno e debbeno essere convenuti in della Corte de' mercadanti. Sappiendo che di ciò è facto solenne stantiamento.

### 174 22 Aprile 1344.

### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che neuna persona, ultramontano nè talliano, da cavallo o da piede, o di qualunca conditione sia, ardisca, overo presuma, dare nè far dare, consentire per sè o per altrui alcuno danno in casa, capanna, campo, vigna o selva, overo orto, d'alcuno legname, massarisie, o di neuna altra cosa o di victuallia d'orto, a quella pena e bando che allo decto messer lo Vicario piacesse di toltere allo suo abbitrio, così in avere come in persona, allo cavalieri u allo pedone, u a qualunca altra persona contrafacesse in nelle predicte cose; salvo che a quelle persone le quali portasseno victuallia in nello campo dei nemici.

175

176

### 22 Maggio 1344.

### Da parte di messer lo Vicario bandisce;

Che neuna persona, di qualunca conditione sia, ardisca, over o presuma recare in nella cità di Lucca, borghi o soborghi, o in nello contado di Lucca, distrecto o forza, alcuna moneta falsa per spendere, a pena d'essere bollito a chi in ciò contrafacesse. E che neuna persona, di qualunca conditione sia, si ardisca overo presuma, ritenere o ricettasse in sua casa propria overo conducta, u vero arbitrio, in nella decta città, borghi o soborghi, contado, distrecto e forza alcuna persona, la quale recasse avesse o tenesse la decta falsa moneta; ma in mantenente debbia ricevere la decta moneta e tenere la decta persona, e rapresentarla, la persona e la moneta, dinanti dal decto messer lo Vicario, a pena di esser bollioneta, dinanti dal decto messer lo Vicario, a pena di esser bollione.

### 20 Marzo 1345.

### Bandisce da parte di messer la Podestà;

A'eavalieri e a' donzelli, judici, notari e mereadanti, c a tucta altra buona gente della cicità di Lucca, Dimattina per tempo serete in della ecclesia maggiore di san Martino, a udire la messa e celebrare lo divino officio e del beato messer sancto Benedetto, che ci sia in aiuto. E che ciascheluna persona debbla festare e tenere serrate le suoi botteghe, a pena di Lbr. x per ciaschiduno, e da parte di messer lo Vescovo a pena di scomunicatione. Sappiendo che le famiglie anderanno cercando.

E che ciaschiduna persona debbia stare alla decta festa di san Benedecto, fine a tanto che serà sacrificata la cappella e l'autare del heato sancto Benedecto, et arà di perdono, qualunqua persona starà alla decta festa, die quaranta da parte di messer Io Vescovo.





111

AD ONORE E REVERENTIA DELLO ONIPOTENTE DIO E DELLA SUA MADRE MADONNA SANCTA MARIA, E DI TUCTA LA SANCTA VERACE CORTE DI PARADISO.

### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona della cictà di Lucca, e del suo contado, distrecto e forza, possa andare alle parti di Versiglia e alle terre di messer Lucchino Vesconte da Melano, e dalle terre del dicto messer Lucchino possa venire alle parti di Versiglia e alla città di Lucca e al suo contado, distrecto e forza, e quino stare, e quinde partirsi sani, salvi e siguri in avere e in persona. E che neuna persona, di qualunque conditione sia, ardisca nè presuma offendere in avere nè in persona alcuna delle predecte persone, la quale andasse, venisse o stesse alle decte parti, o dalle predecte parti si partisse, a pena dell'avere e della persona.

Al nome di Dio e d'allegressa, di pace e di riposo e di buono stato del Comune di Pisa e del Comune di Lucca, e di tutti loro amici e seguaci; conciosia cosa che infra lo decto messer Luchino, e lo Comune di Pisa e lo Comune di Lucca, è facta buona, ferma e perpetua pace.

178

2 Gennaio 1346.

### Bandisce da parte de'signori Rectori e Castellani del castello d'Agusta;

A ciascheduna persona la quale avesse a ricovere alcuna cosa da loro o da 'loro notari o da loro famiglia, di qui a tre die debbia comparire dinansi da loro, in del dicto castello, a dimandare ciò che ànno a ricevere, et saranno ben pagati.

#### 179 3 Gennaio 1346.

### Bandisce da parte di messer Luogotenente del maggiore Sindico di Lucca;

A ciascheduno officiale nuovamente electo in alcuno officio, in alcuna parte del distrecto di Lucca, di qui a tre di debbiano essere andati alli loro offici, et di qui a cinque die debbiano avere mandato poliza plublica della loro rapresentagione a'dicti poto offitti, dinanti al dicto Luogotenente, u revo al dicto maggiore Sindico, a quella pena e bando, che in delli statuti del Sindico si contene, e che a lui piacesse di tollere al suo arbitirio.

### 180 5 Gennaio 1346.

### Bandisce da parte di messer lo Iudici et maggiore Officiale della Gabella;

A ciascuna persona, la quale regherà a vendere o che fast vendere paglia, fleno, panicale, lino o stoppa in della città di Lucea, quella cotal paglia, fleno, panicale, lino o stoppa non possa nè debbia vendere, se non alla piassa a ciò diputata, a pena di soldi xx a ciascuno che contrafacesse, c per ciascuna volta. E sia licito a ciascuna persona di accusare quelli cotali che contrafacesseno, e arà la tersa parte della condennagione, e serali tenuto credenza. E in delle decte piasse fare pesare lo dicto fleno, paglia o panicale e stoppa o lino allo pastori in delle dicte piasse a ciò diputati, e a loro pagare la debita gabella, a quel medesuno bando.

# 5 Gennaio 1846 Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che tucti li sensali maschi o femine della città di Lucca, o de'borghi o de' soborghi, debbiano comparire dinanti a'consoli della Corte de' mercadanti, di qui a x di proximi a obedire li loro comandamenti, e a dare li loro pagatori, secondo che sono uzati; e che neuno faccia sensarla, dal dicto termo inanti, se prima non comparisce come dicto è, a quella pena che in delli statuti della dicta Corte de' mercadanti si contene.

Anco che ciascuna persona che ae filatojo o torcitojo. con quello non debbia lavorare nè fare lavorare infine che non ae dato pagatore alla dicta corte, secondo il modo uzato, E quello pagatore debbiano avere dato di qui a viij di proximi, a pena di xxv libre, e che neuno mercadante debbia a quel cotal filatore dare alcuna seta a filare infine che non à dato lo pagatore; e chi pur la desse, sia a suo rischio e sua ventura. E ciò non s'intenda a quello che anno dati pagatori da kalende Novembre proximo passato in qua.

Anco che alcuna testrice non pogna alcuno ordito lieve, contro la forma dello statuto, nè alcuna altra persona la faccia ponere, a quella pena che in dello statuto si contiene,

Anco che neuna testrice, u altra persona, metta nè faccia mectere bozima u lactata in alcuno testoio, se non solamente aqua chiara.

Anco che neuna testrice, u altra persona, possa tagliare alcuno telo di sendado per lo tessuto, se non in presentia di cui fusseno o di sua volontade; e se quello mercadante non v'andasse, o non volesse o non potesse, sia tenuta la testrice di portare lo telo con liccio e col pectine alla boctega del mercadante, per tagliare presente lui, a quella pena che in dello statuto si contiene.

Anco che neuna testrice non debbia tenere la tempia in canto se non piana, e sia sugellata del sugello della dicta Corte de'mercadanti in quatro canti della tempia, e non debbia tenere lo pectine torto, nè voito da nessuno lato, e non sia di meno di volte xxxviij, e sugellato del sugello della corte.

Anco che ciascuna testrice e testore, e loro famiglie debbiano lassare intrare li proveditori liberamente in delle loro case, quando anderanno cercando alli loro telari e a' loro empitoi a vedere li cannelli se sono pieni con lactata.

Anco che coloro tucti che fanno fare sendadi non facciano celendrare se non pessi stracciati.

Anco che neuna persona debbia celendrare, nè fare celendrare alcuno telo di sendado in del subbio, quine u' fusseno tessute le sendada.

Anco che nessuno mercadante u tintoresso possa piegare, u fare piegare, alcuno sendado ampio tinto a modo di strecto.

Anco che nessuna persona, che vende o fa vendere sendada, debbia apiactare o rimectere alcuna falda u falsecto, nè alcuno sensalo lo debbia portare a vendere cotal sendado.

Anco che tucii li filatori debbiano fare li loro guindali a uno modo, cioè per sè quelli da fregio e soriana, e per sè quelli da orsolo e da testoio; e tucii li altri maestri che fanno guindali, li debbiano fare a modo che sono alla Corte de mercadanti.

Anco che ciascuno mercadante, a cui fle renduta seta, o testoio, o orsoio, o seta da fregio, o soriana, voitata ad altri guindali, sia tenuta d'accusare la faccitrice a'consoli de'mercadanti, a quella pena che loro piacesse di tollere.

Anco che ciascuno orpellaio debia conservare lo modo delli orpelli, argimpelli ch' è descricto e ordinato in della Corte de' mercadanti.

Anco che tucti li orditori della cictà di Lucca e del contado debbiano essere da ordire pessi sei et non più, e tornino pessi viiij et messo di tessute, du' braccia di più e du' braccia meno.

E quelli orditoi abbiano, da l'uno lato a l'altro delle caviglie, braccia viiij et quari j, alla dicta canna sugellata del sugello della Corte de mercadanti, nè più nè meno. E abbiano solamente cavillie xv del lato della croce, e dall'altro lato, cavillie xij et non più; e non abbiano più fori che cavillie, et siano suggellati del sugello della Corte de'mercadanti, e nessuna persona faccia ordire ad altro orditoio. E chi à orditoio si faccia scrivere alla corte, a quella pena che si contiene in delli statuti.

Anco che qualunqua persona ae orditoio di sendada, quello debbia fare scrivere alla corte, per tucto lo mese di Gennaio, al notaro de la Corte de'mercadanti, a quelle pene che in dello statuto si contiene.

Anco che nessuna persona tenuta della Corte de'mercadanti, non compri nè venda zaffarano in grosso, se prima non è proveduto per li proveditori della corte: e che ciascuno albergatore e osle sia tenuto e debbia dinontiare al suo oste forestieri, lo quale avesse a vendere zaffarano, che quello non venda, se prima non è proveduto dalli proveditori; nè alcuno sensale lo debbia fare vendere in mercato, se prima non è proveduto, a quella pena che in dello statuto si conticone. E a ciascuno sia licito accusare e dinontiare chi controfacesse, e arà la meità del bando, e seràli tenuto credonza. Anco che alcuni mercadanti, maschio o femina della città

di Lucca, possa fare compagnia, o mercadantia con alcuno forestieri d'alcuna altra provincia, ove li cittadini di Lucca non possano stare, o mercadantia fare. E se alcuno l'avesse facta, sia tenuto infra du'mesi di po 'l bando andato, partirsi, a pena di libre cinquecento: e chi l'accusasse arà lb. c.

Anco che alcuno vectorale non faccia alcuna setta, overo ordinamento di non portare e di non levare le some e le mercantie, se non liberamente come sono uzati.

Anco che ciascuna persona, di qualunqua condissione sia, ardisca nè presuma nè consenta di furare, nè fare furare alcuna quantità di seta. È che alcuno non compri nè venda seta, se non fusse pubblico mercadante; e a ciaschiuno sia licito accusare e dinontiare, e arà la sua parte del bando, e seràli tenuto credentia.

Anco che nessuna persona possa nè debbia impegnare alcuna altra cosa devietata per lo statuto, ad alcuno prestatore; nè alcuno prestatore la debbia ricevere, nè prestarvi su, a quella pena che in dello statuto si contene. E che tucti li prestatori debbiano dare li loro pagatori alla Corte de' mercadanti secondo che sono uzati , di qui a v dì, alla dicta pena.

Anco che nessuna persona, maschio o femina, ardisca ne presuma faro alcuna mercadantia di seta. o di sendada, see non publicamente. E che ciascuno, che cotal mercantia facesse, sia tenuto di dare per scricto sè e' suoi compagni e' fattori alla dicta corte. Sapiendo, che chi contrafacesse serc' punito, come se quella mercantia avesse furata.

Anco che nessuna persona maschio o femina, ardisco ne presuma andare per la città di Lucca, borghi o soborghi, vendendo, ne dicendo fregi vecchi ne buratelli, ne altre merci, a quella pena che si contene in dello statuto.

Anco che nessuna persona possa, nè debbia eon sacco o canestro, andare per la città o borghi, vendendo bende o treccioli o simili mercantie, a quella pena che in dello statuto si contiene.

Anco che nessuna persona, la quale dimori in della città di Lucca o in del suo distrecto, tessa sendada, nè seta faccia, nè testoio, orsoio, overo ordito faccia, nè seta cotta ad alcuno forestieri, overo ad altra persona per lui, a quella pena che si contene in dello statuto.

Anco che tueti li tenuti della Corte de'mercadanti debbiano tenere li loro pesi e bilancie diricti e leali, segondo la forma dello statuto, a quella pena che in dello statuto si contene.

Auco che tucti li vectorali, li quali levasseno balle, o seno, o mercantie d'alcuna parte presso alla città di Lucca, e xv miglia, siano tenuto di darle e assegurarle a quello mercadante di eui fusseno, o a cui accomandate li fusseno, quel di medesmo, overo lo segondo, a quella pena che si contiene in dello statuto.

Anco che alcuna persona tenuta della corte, debba tenere alcuno verrocchio, o altro edificio simile a quello, per tirare alcuni panni albagij, o taccolini, a quella pena che si contene in dello statuto. E a ciascuno sia licito accusare e dinontiare chi contrafacesse, e arà la meità del bando, e seràli tenuto credenza. Ance che neuna persona faccia, o far faccia alcuno panno in del quale sia pelo d'asino, di cavallo o di bue o di bue fola o di borra, nè taccolini filiata a molinello, nè d'uno filo in dente, nè di minore ordine di quattrocento licci. E neuna persona debbia tenere in sua boctega alcuno de dicti panni, e neuno testore cotali panni possa tessere, e neuno tinore tingere, e neuno tinore tirare, e neuno conciatore conciare li debbia a quella pena che in dello statuto si contene.

Anco che neuna persona la quale faccia panni di garbo, debbia quelli fare di meno di votte xxviij; e con lana di garbo non debbia meschiare aleuna attra lana, se non fasse migliore. E che neuna persona la quale faccia panni di lana di garbo, meschi alcuna lana di Marborica nè francesa nè di Pianiza, e che per alcun modo con panno di garbo si meschi, a quella pena che si contene in dello statuto.

Anco che nessuna persona della città di Lucca o del contado, debbia regare alla città di Lucca o contado alcuna lana pectinata, o bactuta di fore di Lucca. Nè alcuna persona riceva nè tegna apo sè, nè in casa nè altroe, alcuna lana pectinata o bactuta, nè altra lana per filare o per dare a filare, se non fusse sua, o d'alcuna altra persona di Lucca o del contado, la quale faccia l'arte della lana o de panni, a quella pena et bando che si contiene in dello statuto.

Anco che alcuno panno albagio, taccolino, o bianco, che si faccia in Garfagnana, non si possa fare di meno di poste xxiiij, et fila xi per posta, a quella pena che si contene in dello statuto.

Anco che li mercadonti tucti, e li altri tenuti della corte, che non ànno facto sugellare le loro canne del sugello della corte, quelle debbiano avere facte sugellare al modo uzato, per tucto lo mese di Gennaio, a quella pena che si conteue in dello statuto.

Anco che tucti il mercadanti di Lucca, e tucti il altri tenuti della corte, debbiano dare per scripto alla dicta corte, tucti il loro compagni, factori ed adoperatori, per nome e sopranome, di qui a x dl proximi, a quella pena che in dello statuto si contene.



Anno che ciascuno de tenuti de la Corte de mercadanti debbia guardare tucte le feste, secondo che in dello statuto si contene, e li di di quelle tenere serate loro botteghe, e in quelle non vendere nè comprare, a quella pena clie in dello statuto si contene.

Anco che neuna persona, cittadino o forestieri, di qualunqua condisione sia, ardisca nè pressuma regare nè fare regare, conducere, nè guidare alla città di Lucca alcuna quantità di sendada bianche per tingere, nè per vendere, nè per altra ragione, se non di quelle proprie che facte fusseno in della città di Lucca o in del contado, a pena di libre cinquecento a chi contrafacesse.

Anco che tucti li mercadanti, e li altri tenuti della corte, debbiano observare tucti li statuti della Corte de mercadanti, come in quelli si contene, a quella pena che in delli statuti si contene.

### 182

### 7 Gennaio 1346

### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che neuna persona porti, guidi, vero conduca, con bestia overo senza bestia, alcuna victualia o strame, overo porti, se non verso la città di Lucca; e che della città di Lucca, borghi e soborghi cavar non si possa alcuna biada, victuallia overo grassa, sensa polizza del Fondaco di Lucca, pagando quinde la gabella che ordinata è, a quella pena e bando che in dello statuto del Fondaco si contiene.

E che tucti li artefici della città di Lucca, borghi e soborghi, cioè vinactieri, biadainoli, tavernari, caciainoli, pisci-ciuloi e tucte altre persone che vendeno a misura, overo a peso cose da mangiare overo da bere, debbiano comprare e vendere con justi e diricti pesi e misure suggellate, e ciasuno de predicti avere e tenere in della bottega, in della quale elli sta a fare la sua arte, pesi e misure tucte, che

alla sua arte apartegonon. Gioè ciascuno tavernaio, statea sugellata; e ciascuno caciaiuolo una statea sugellata overo bilarcie, con peso d'una libra, mezza libra, et una uncia sugellata; e ciascuno vinactieri della città di Lucca abioa, et avere debbia mezzo quarto, meitadella, mezzetta e derratali sugellati, e le dicte misure de'vinactieri sieno larghe in del fondo, et streete in bocca, secondo la forma che si darà per lo dicto officiale. E che lo officiale diputato sopra a sugellare le dicte misure, debbia sugellare solanente le misure predicte, secondo la dicta forma, e non l'altre, a pena di soldi xx per ciama misura altramente sugellata; e che ciascuno biadaiuolo avere debbia staio, mezzo staio, quarra, mezza quarra, et uno saggiuolo sugellati, a pena di soldi xx per ciascuna delle dicte misure.

E che neuna persona, di qualtunqua condissione sia, faccia fondaco, overo incanoxi alcuna generatione di bioda, in alcuno modo, fuor della città di Lucca, oltra ch'a lui bisogni per sua vita, e della sua famiglia, pana di perdreer la dicta biada la quale incanovasse. E a ciascuno sia licito di accusare dic contrafacesse, e arà la quarta parte del dicto biado, e sersili tenuto credenza, e non s'intenda biado infondacato, overo incanovato, quello lo quale alcuna persona ricollie overo ricere di sua ricollo.

E chianqua avesse incanovata biada, overo facesse fondaco in della città di Luca, horpin vero soborpii, oltra quello che a lui bisogna per sè e per la sua famillia, debbia quello aver dinontiato all'officiale del Fondaco, infra octo di proximi dal di del presente bando, a pena di perdere la dicta biada infondacata. È a ciscuno sia licito accusare chi contrafesse, e e arà la quarta parte della dicta biada: e non s'intenda infondacata quella biada, la quale altri riccoglie overo rieve di suo riccollo.

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, possa aluno arboro di oliva, nè legna delle dicte olive vendere, senza expressa licentia dello officiale del Fondaco, a pena di soddi xl a chi contrafacesse per ciascuna voita. E che ii consoli delle comunanse del distrecto di Lucca siano tenuti e debbiano dimuniare chi ciò contrafacesse, a pena di soldi c per ciascuno consolo e ciascuna volta. E a ciascuna persona sia licito di accusare e dinontiare chi contrafacesse, e e arà la metita del bando u della condennagione.

Anco che neuna persona della città di Lucca e delle sei millia ardisca overo vendere, overo comprare, o in alcuno modo dare alcuna quantità di biada o di legume di qualunqua maniera sia in alcuno luogo, se non in sulla piassa del Fondaco, a pena di libre xvv per ciascuno, e clascuna volta.

Anco che neuna persona della città di Lucca e de'borghi e soborghi, ardisca nè presuma portare nè far portare alcuna quantità di biada o di legume da una casa a un'altra, senza licentia del maggiore Officiale del Pondaco, a pena di libre xxv per ciascuno e ciascuna volta, e di perdere la dicta biada overo legume. Et a ciascuno sia licito accusare e dinonsiare, a rà la quarta parte del bando e della biado overo legume, ad abbitrio del dicto officiale e de'consillieri del Pondaco.
Che neuno biadaiuloo overo muranolo, ardisca, overo.

presuma, comprare in della piassa, overo informo alla piassa del Fondaco ordinata, overo altroe in della città di Lucca, overo presso per tre millia, grano overo orzo, senza licentia del iudico del Fondaco a pena di soldi c chi contrafacesse per ciascuna volta, e ciascuno lo possa dinuntiare e accusare, e arà la metità del bando.

E che neuna persona delle sei milia ardisca nè presuma portare da uno comune a uno altro, quantità di biada e legume, o vino, o olio, o altra victualia, senza licentia del maggiore Officiale del Fondaco, a quella medesima pena, e più e meno ad suo albitrio.

E che ogni artefici della città di Lucca, borghi e soborghi, o ogni altra persona, la quale è tentta allo officio della Corte del Fondaco, debbia observare per sè et sua famillia ogni statuto e capitulo del Fondaco, siccome in quello pienamente si contiene, a quella pena e bando che in quelli statuti et capituli sono dichiarati, e più et meno ad albitrio del dicto officiale.

Anco che tueti li mugnai del contado di Lucca, distrecto e forsa, siano tenuti e debbiano dare le loro pagarie per tucto lo presente mese di Gennaio a quella pena e bando che in delli statuti del Fondaco di Lucca si contiene.

183 7 Gennaio 1346.

### Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri;

Che tucti i consoli e sindachi delle commanase delle sei millia ed e lorado, distrecto e forsa di Lucca, debbiano comparire dinansi al decto messer lo Vicario ad obedire li suoi comandamenti; cioè quelli delle commanze delle sei millia e del contado, di qui a xx dl proximi che vene, e quelli del distrecto e forza, di qui a xx dl proximi che vene, e quelli del distrecto e forza, di qui a xx dl proximi che vene, quella pena et bando che a lui piacesse di tollere. E a ciascuna persona della città di Lucca e del suo contado, distrecto e forsa, la quale si trova gravato e ingiuliato da alcuna persona, o d'al-cuno officiale, comparisca ogni Vernardl in del palagio di sancto Michele, di po la nonz, al suono della campana di sancto Michele a disteso, dinansi al decto messer lo Vicario, lo quale terrà audientia in del dicto palagio, e intende isgravare chi fusse gravato.

184 7 Gennaio 1346.

### Bandisce da parte di messer lo Iudice e Maggiore Officiale della Gabella;

A ciascuna persona della città di Lucca, lorghi e sobborghi e del disrrecto delle sei millia, cittadino o forestieri, di qualunqua coudissione sia, ae o ver tene arà o ver terrà aleuno cavallo o cavalla, ronsino o ronsina, mulo o mula per prestare a vectura, quello o quella non debbia nè possa prestare nê ritenere nê prendere alcuna vectura, se în prima non fa scrivere sê, lo suo nome e sopranome, e la quantità delle decte bestie per pelo e per segno, e la contrada o braccio o vero comune la n'abita o sta, a'proventuali del decto provento, li quali dimorano a san Casciano in Poggio, a pena di soldi xx per cascuna bestia e del quinto più di quello che pagare devesse di gabella, e più e meno ad albitrio del decto officiale.

E a ciascuna persona, la quale ae o vero fa in alcuna parte della città di Lucca, borghi o soborghi e in nel distrecto delle sei milita, o in del contado, distrecto e forza di Lucca alcuna fornacie o fornello, harche o nocole, serre da acqua o gualchiere, di qui a xv di proximi che vene, le debia aver facte scrivere in del decto luogo a'decti proventuali, a quella pena e bando che in delli statuti della Galella si contiene, e che al decto messer lo indice piacesse di tollero.

E che tucti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi e soborghi, dobbiano comparire, di qui a tre di proxini che vene, dinansi a'decti proventuali, in del decto luogo, e quine dinontiare ciascuna persona la quale tene alcuna delle decte bestie per prestare a vectura in delle loro contrade e bracci, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere.

185

## 7 Gennaio 1346.

### Bandisce da parte del Maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ciascuna persona, la quale vende o compra a peso o a misura in della città di Lucca, borghi o soborghi, o in del distrecto delle sei millia; quelli pesi e mizure debbia aver facto suggellare del nuovo suggella a'graventanti del dicto provento, li quali dimorano a sancto Casciano in Poggio; cioè quelli della città di Lucca, borghi o soborghi, di qui a x di proximi che vene; e quelli delle sei millia di qui a x vi di proximi che vene. E debbiano avere e tenere, per la loro arte fare, tucti pesi e misure li quali sono tenuti e denno avere secondo la forma delli statuti del Fondaco a quella pena e bando che in delli statuti del Fondaco, si contene.

E che neuno portatore nè carratore nè vectorale ardisca nè presuma portare, carreggiare nè vectoreggiare con alcuna bocte carrareccia, nè con alcuno barile, se prima non è suggellata del decto nuovo suggello, a quel medesmo bando.

186 10 Gennaio 1346.

#### Bandisce da parte di ser Scherlacto;

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, ardisca he presuma, da istasera linansi, andare fuora del suo albergo per la città di Lucca, a pena di libre xxv a ciascuno il quale contrafacesse. E a ciascuna persona la quale aressea avuta acuna poliza o licentia, per tucto di dimane la debbia rapresentare allo officiale del decto ser Scherlacto, ad quel medesmo bando.

187 12 Gennaio 1346

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ciascuna persona, così maschio come femmina, della città di Lucca, borghi e soborghi, contado, distrecto e forsa di Lucca, et ciascuna altra persona, di qualunqua condissione sia, debbia observare il capitoli dello statuto facto sopra li ornamenti delle donne, e li altri buoni costumi, in ciascuna parte di quelli, a quelle pene e bandi che in quello statuto si contegnono.

Anco che neuna femmina, pulcella o maritata, di qua-



lunque parte sia, o di Lucca o d'altronde, la quale dimori a Lucca, non possa nè debbia andare a cavallo per la città di Lucca, borghi o solorghi, se non lo primo di che ella n'andasse a marito, e quando ricorteasse, e quando andasse in villa o ad altro luogo fuore della città per dimorare, e quando tornasse de'dicti luoghi, a pena di libre x per ciascuna volta; e simile pena sostegna colui che le accompagnasse. E sia tenuto lo marito per la moglie, lo padre per lo figliuolo, el tutore per lo por pillo e pupilla, e 'fratelli per la suora, e ciascuna persona le possa dinuntiare e accusare, e arà la metade della pena e servili tenuto credeuzia.

Anco che neuno sarto, overo costore, nè orafo possa nè debbia fare alcuna robba, nè fornimento d'oro nè d'ariento contra la forma de' dicti statuti; e ciascuna persona possa accusare e dinontiare chi contrafacesse e arà la quarta parte della condennagione o bando che di ciò si facesse.

Anco che qualunqua persona trovasse o preudesse alcune bestia, sia tenuta, overo lo di seguente la dicta bestia menare fare alla Corte del Fondaco di Lucca, e quella quine scrivere fare per lo officiale di quella corte, acció che quelli, di cui quella fusse, possa quella riavere e ricoverare; e chi contrafacesse possa essere punito per lo maggiore Officiale del Fondaco in libre xxy, e ad albitrio del dicto officiale.

Anco che neuna persona, maschio nè femina, di qualunqua condissione sia, ardisca nè presuma possre alla bottega nè a casa di alcuno biadaiuolo della città di Lucra, borghi o soborghi, alcuna biada nè legume, di qualunque maniera sia; nè dicti biadaiuoli, nè loro fanti nè familie, possano quelle ricevere, a pena e bando di soldi xx per ciascuno che contrafacesse, di perdere la dicta biada, e più o meno alla volontà del dicto officiale.

#### 19 Gennaio 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Judice della ragione di messer la Podestà, e di messer lo Judice maggiore Officiale della Gabella;

Che nessuna persona, di qualunqua condissione sia, ardisca di fare nè di far fare alcuna preda per lo ufficio della
corte di messer la Podestà, se prima quella licentia di predare non è suggellata, e pagata datia, secondo il modo uzato,
al camarlingo della decta corte movamente a ciò diputato,
a pena lib. xxv al quale contrafacesse.

Che neuna persona possa fare predare, nè fare predare, in più somma se non in della somma che arà pagata la decta dazia, a quel medesmo bando.

#### 189

#### 21 Gennaio 1346.

#### Bandisce da parte del luogo tenente del maggiore Sindico del Comune di Lucca;

Che tutti li officiali del anno proximo passato debbiano avere apresentati li libri loro al guardiano de' libri della Camera del Comune di Lucca, di qui a kalende Ferraio, a pena di libr. L a ciascuno che così non avesse apresentato.

Ano che qualunqua persona avesse avuto alcuno officio per alcuno tempo, lo quale avesse alcuno libro, lo quale apartenesse alla soprascritta Camera, quelli cotali libri debiano avere apresentati al soprascritto guardiano, infra 'l soprascritto terme, et alla soprascritto pena. 190 26 Gennaio 1346.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale delle Vie della città di Lucca:

Che tucti li consoli delle contrade e de' bracci della città di Lucca, horghi o soborghi, debbiano comparire dinansi da lui, et alla sua corte, a obedire li suoi comandamenti, infra tre di proximi che aranno venire, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

#### 191 A Febbraio 1346.

#### Bandisce da parte di messer la Podestade;

Che, con ció sia cosa che Done quondam Petri Allumiati di Lucca facesse e costitueses suoi procuratori generali Fedocchino figliuolo di Guidera di mess. Colao di Poggio, e Petro quondam Carducci Pagani da Lucca, insieme con alcuna altra persona, come si contiene per qualunqua carta per mano di qualunqua notaio facta, spetialmente per carta pubblica per mano di ser Iscopo Bindacci da Pistoia notaio; e non voglia che li dicti Fedocchino e Petro siano più suoi procuratori, en che pri procurino per lui, imperò fa dinonsiare e noticarare a ciascuna persona che lo dicto Done ae rivocato e rivoca li decti Fedocchino e Petro procuratori, e ciascuno di Joro, per lui conceduta e data in fine a oggi per qualunqua carta, e spetialemente per la decta carta per mano del so-prascripto ser Jacopo.

#### Bandisce da parte del luogo tenente di messer lo maggior Sindico del Comune di Lucca;

Che ciascuno messo o familliale della città di Lucca debiai ogni pegno, lo quale prederanno manesco, consegnare lo di medesmo lo quale lo prederanno, a Vaggio Maulini camarlingo delle pegnora del Comune di Lucca, alla Dovana, lo di medesmo lo quale lo prederanno; ciò in città, borghi o soborghi; e quelle pegnora che prederanno in nelle vicarie, distrecto e forza, infra il terzo di ; a pena di sodi cento per ciaschiduno messo e familliale e per ciascuna volta. Sappiendo che di ciò si farà generale inquisitione contro di roo, e a ciascuna persona sia licito di accusare e dinontiare.

11 Febbraio 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo Conte Raynieri;

Che ciascuna persona sbandita o condennata, la quale non a facto cassare il suoi handi o condennagioni, et pagata la sega de'decti bandi e condennagioni, secondo la forma dello stantiamento sopra ció facto a di viti di septembre del·l'anno proximo passato, quelli bandi e condennagioni debbia e possa fare cassare di qui a uno mese proximo che vene, e pagare la sega secondo la forma del dicto stantiamento. Sappiendo che lo decto stantiamento è di nuovo per lo decto messer lo Vicario e signori Antiani riformato.

13 Febbraio 1346.

194

Bandisce da parte di messer Luogotenente del maggiore Sindico, et Iudice delle appellagioni del Comune di Lucca:

Che ciascuua persona la quale volesse domandare sua ragione in della Corte della appellagione, e del maggiore Sindico, comparisca dinansi al dicto messer Luogotenente alla dicta corte, Però che elli serà ogni di alla dicta corte a rendere et fare ragione a chi la dimanderà, sl in appellagione come in sindicato.

17 Febbraio 1346.

Bandisce da parte di messer lo Iudice e maggiore Officiale della Gabella:

Che ciaschiduna persona, la quale avesse alcuno pegno alla dicta corte, predato per qualunqua cagione e per li proventi non venduti per l'anno proximamente passato, di qui a cinque di ciò quelli della città, et viij di quelli del contado, le debbiano avere ricolte. Sapiendo che, dal termine innausi, farenno vendere et impegnare, e non darenno alcuna ragione.

196 91 Febbraio 1346

Fa bandire e dinonsiare lo Iudice della ragione di messer la Potestade:

Conciosia cosa che Viviano Manni della Tomba ae preso la ereditade di Masseo Painesi della contrada di sancto Lunardo capo di borgo, e però a ciascuno legatario e a ciascuna

altra persona la quale avesse a ricevere, o che volesse dimandare alcuna cosa, con carta o sensa carta, sopra la dicta reditade e beni, comparisca mezzedima proxima che vene in dell'ora del vespro in della chieza di saneta Maria Filiporta a vedere compiere, consumare e distribiuri e la dicta erdettada e beni, con forma e cautela e beneficio di inventario. Sappiendo, se vi sarete e se non vi serete, si farà ciò che comanda e vuode ragione, la loro exentia non obstante.

#### 197 25 Febbraio 1346.

Bandisce da parte di ser Bandino vicario di ser Scherlacto conservatore del buono e pacifico stato del Comune di Pisa e di Lucca:

Che qualunqua persona volesse dimandare o dire, overo opponere, o avesse a ricevere alcuna cosa da ser Ioanni dal Borgo, notaio della guardia alla corte del dicto ser Scherla-cto, di qui a v di proximi che vene, compariscano dinnansi al dicto Vicario e alla sua corte, a dire, dimandare overo opponere ciò che loro piace di ragione, e seranno ben intesi, e a ciaschiduno sarà facto piena et sommaria ragione, e parati e satisfacti interamente.

#### 25 Febbraio 1346.

198

# Da parte di messer la Podestà bandisce;

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, possa nò debbia mectere a pascere, nò fare alcuno danno a alcuna bestia grossa nè minuta et porco, nè lassare intrare in del prato di san Donato, nè in del Comune di Lucca, a pena di co soldi per ciascuna bestia e per ciaschiduna volta. E a ciaschiduna persona sia licito di accusare e dinontiare chi contrafacesse, e arà la parte della condennagione, e seràli tenuto credensa.

199 25 Febbraio 1346.

#### Bandisce e dinontia da parte di messer la Podestà di Lucca:

Che qualunqua persona, cittadino o forestieri, di qualunqua parte sia, la quale avesse a ricevere per sè o per altrui, per qualunqua cagione, ragione overo modo, alcuna quantità di pecunia da Piero Ioanni in qua dirico cittadino e mercadante di Lucca, della contrada di sancto Alessandro maggiore, uvero da suoi eredi, uvero da Bartolomeo filliuolo che fu del dicto Piero; di qui a uno mese proximo che vene, debbia comparire alla Corte de mercadanti, e farsi scrivere al notaio della dicta corte. Conciosia cosa che 1 dicto Bartolomeo intenda di tornare a Lucca e suisfare a cui de dare di ragione. Sapiendo che, dal termine innanti, quelli che così non si facesseno scrivere non sarenno intesi, nè lenuto loro ragione de lor crediti, in alcuna corte della città di Lucca.

#### 25 Febbraio 1346.

Da parte di ser Scherlacto conservatore del buono e pacifico stato del Comune di Pisa e di Lucca, bandisce;

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, ardisca nè presumma fare a neuno giuco di pugno nè di pietre, nè di massascudo, nè a neuno altro giuco dizordinato, lo quale sia contra la forma delli statuti del Comune di Lucca, a quella pena e bando che a lui piacesse di toltere. Sappiendo che serà tenuto lo padre per lo filliuolo, e l'uno fratello, per l'altro, e lo sio per lo nipote, e 'l manovaldo per lo pupillo, e 'l signore per lo fante.

#### 1 Marzo 1346.

#### Bandisce da parte del Iudice della ragione di messer la Potestade;

Conció sia cosa che madonna Francesca moglie di maestro Tomuccio Marrachi di Lucca abbia presa la ereditade di Coluccio di messer Vanni Franchi suo padre, e peretò a ciaschiduno legatario, e a ciaschiduna altra persona, la quale avesse a ricevere, overo che volesse dimandare alcuna cosa sopra la dicta ereditade et beni, con carta e senza carta, o per qualunqua altra ragione o modo, comparisca vernardi proximo che vene, in dell'ora del vespro, in della chieza di sancto Seusio, a vedere compiere e distribuire, e consumar la dicta ereditade e beni, con forma e cautela e benefici di inventario. Sappiendo che, se vi sarete o se non vi serete, si farà ciò che comanda e vuole ragione, non obstante la loro essentia.

202

# 1 Marzo 1346.

Bandisce da parte del Vicario di ser Scherlacto conservatore del buono e pacifico stato del Comune di Pisa e di Lucca;

Che ciaschiduna persona, la quale avesse a ricevere o che volesse dire, domandare overo opponere alcuna cosa di ragione a ser Bandino vicario del dicto ser Scherlacto, o a ser Federigo o a ser Puccio officiali della dicta corte, di qui a tre di compariscano dinanti al nuovo vicario alla dicta corte, e dire, dimandare, overo opponere ciò che li piace di ragione, e seranno ben intesi. E a ciaschiduno serà facto piena et sommaria ragione, e pagati e satisfacti interamente di ciò che avesseno a ricevere dal dicto vicario o dalli dicti officiali. 203 2 Marzo 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Iudice, et maggiore Officiale della Gabella di Lucca;

Che alcuna persona, di qualunqua condissione sia, non ardisca o presuma di cavare u fare cavare della città di Lucca, nè del suo distrecto, alcuno sendado bianco, orsoio, nè testoio, seta cruda, soriana o da fregi, nè alcuno lavoro di seta, nè facto e compiuto, nè alcune massartite da tessere alcuno lavorio di seta, nè alcuno lavorio da tingere o da celendrare o da bactere oro o ariento, u vero orpelli: nè alcuna altra cosa acconcia a lavorlo di seta o d'oro e d'ariento lavorare, a quella pena che in delli statuti della Gabella di Lucca si contiene. E ciascuno possa delle predicto cose accusare e dinorsiare, e arà parte della condennagione, secondo la forma dello statuto, e seràli tenuto credensa. Anco che alcuna persona, di qualunqua condissione sia.

non ardisca o presumma di fraudare o fare fraudare la Gabella di Lucca, in mettere o far mettere in della città di Lucca, o de' borghi o soborghi, o in alcuna terra delle sei miglia, alcuna cosa della quale si debbia pagare la gabella, la quale non faccia scrivere per li officiali di quella gabella diputati, cosl alle porti come in de' borghi o soborghi, overo altro alla dicta gabella riccogliere; inanti che la mercadantia, o cosa, della quale si dee pagare la gabella, si pogna in alcuno luogo. E che alcuna persona, di qualunqua condissione sia, non ardisca nè presumma fraudare la dicta gabella o far fraudare, portando o facciendo portare alcuna mercantia o cosa di fuore della città di Lucca, o de la forza, o per lo distrecto di Lucca, a quella pena e bando che si contiene in delli statuti della dicta gabella. E che a ciascuno sia licito denuntiare et accusare chi contrafacesse, e seràli tenuto credentia, e arà parte della condennagione, secondo la forma delli statuti della dicta gabella.

Anco che tucti e singoli consoli e officiali delle comu-

nanse delle sei millia e delle vicarie del contado e distrecto di Lucca, e delle contrade di funore, deblaiano venire, et comparire dinansi al dicto judice e alla sua corte, e obedire li suoi comandamenti, e a udire e intendere quello che l' dicto judice vorrà loro imponere e comandare, di qui a x dl proximi che verranno, a quella pena e bando che al dicto messer lo judice piacerà di tollere.

204

2 Marzo 1346.

Bandisce da parte del Vicario di ser Scherlacto conservatore del buono et pacifico stato del Comune di Pisa et di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, debbia nè possa andare fore del suo albergo per la città di Lucca, di po I terso suono della campana, con polize o senza poliza; e chi avesse alcuna licentia o poliza di potere andare di nocte di po 'I terzo suono, con quella non debbian è possa più andare di nocte, e la dicta poliza debbiano inprezentare alla corte del dicto vicino, oggi linanti vespro, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere.

205

9 ilarzo 1346.

Bandisce da parte delli consoli della Corte nuova della cictà di Lucca;

Che monna Aguilia, chiamata monna Guiltuiccia, figliuola che fue inqua dirieto di ser Guido Raineri) ellale contrada di sancto Piero maggiore di Lucca, et moglie di Nello Recca-fava della contrada di sancto Autonio et Paulino, a domandare intende, et diamanda in nella dicta corte la sua dota dal dicto suo marrio, et dalii suoi fratelli che sono con lui oldigati, diamana ilali dicti ossoi. Con cio sia cosa che lo dicto

suo martio abbia incominciato a usare male la sua substantia, venendo a povertà, et a povertà sia venuto, secondo oppinione et fama comune. E perciò ciascheduna persona, che volesse a quello contradire et a quello opponersi, comparisona et se rapresenti diannia illi dicti consoli e alla loro corte, irro otto di proximi che verranno; et a contradire et opponere co dieno, cutatire et opponere vogliano, et a vedere ricevere et jurare li testimoni, li quali il dicti consoli, sopra la dimanda della dicta monna Guilliuccia, intendeno examinare. Altramente si procederebbe in nelle predicte cose secondo ordine di ragione, e la forma delli statuti della città di Lucca, la loro absentia non obstanti con successi con contradire di ragione, e la forma delli statuti della città di Lucca, la loro absentia non obstanti non obstanti con contradire di proporti di contradire di contra

206

#### 11 Marzo 1346.

# Bandisce da parte del vicario di ser Scherlacto conservatore etc.

Che tucti et singuli maestri di legname et di pietre della cictà di Lucca siano tenuti et debbiano, saputo et udito il romore al luogo 've s'apigliasse lo fuoco, andare et traggere, con la cervigliera et con la scure tanto, sanza alcuna altra arme, e quine operare ciò che l' caso di quello cotale romore richiodesse, socto pena a lor tollere ad albitrio del dicto vicaro.

Anco che tucti et singuli cictadini di Lucca, di quella porta in de la quale lo dicto fuco s'apprendesse, possano licitamente et senza pena occorrere et andare allo dicto romore, con cervigliera et seura tanto per ciascheduno di loro, per dare aiuto a spegnare lo dicto fucoc.

Anco che tucti quelli cittadini lucchesi, li quali avesseno alcuna boetega d'alcuno mistieri in della contrada del dicto fuoco, possano licitamente e senza pena occorrere allo dicto fuoco, con la cervilliera et scura tanto per ciascheduno, senza alcuna altra arme.

Anco nulla altra persona ardisca over presumma occorre-

re, uvero andare allo dicto romore dello fuoco uvero altro, se alcuno levasse, nè di casa sua scire, nè sè armare, alla pena dell'avere et della persona al quale contrafacesse.

E che neuno delli predicti, li quali possano licitamente traggere overo occorrere, ardisca di traggere overo occorrere con alcuna altra arme, overo in altro modo, se non si come di sopra si fa mentione. alla dicta pena.

Anco che tucti ii consoli delle contrade debbiano et siano tenuti a porre alli possi delle loro contrade tucte et singule massaritie, le quali sono tenuti et debbiano avere, per dare aiuto a spegnare lo fuoco, socto pena che si debbia tollere ad albitrio del dicto officiale.

207 22 Marzo 1346.

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Rainieri capitano di Lucca et conte;

Che ogni persona della cictà di Lucca o del suo contado, distrecto et forsa, che avesse alcuna sigurità dal dicto mescolo conte, per qualunqua cagione, quella sigurtà, da kalende Aprile proximo che viene innanzi, s'intende esser cassa et cancellata, e di neuno valore. Sappiendo che, dal termine inanzi, si procederebbe contra di loro, none stante la dicta sigurtà e licetatia conceduta per lo dicto messer lo conte

208 22 Marzo 1346.

Fa bandire et notificare lo conte Bertalocto figliuolo che fu del conte Brandeligij;

A ciascuna persona della cietà di Lucca e del contado, ciadino o forestieri, chierico o layco, che fusse bastardo o avesse alcuno figliuolo bastardo, che vollesse sè o suoi figlinoli o figliuolo fare legiptimi, comparisca dinansi al dicto

messer lo conte Bertalocto, a fare sè et suoi figliuoli legiptimare da lui, si come persona che fare lo puote per li privilegi a lui conceduti degnamente per lo Imperio.

E a ciascheduna persona, la quale si volesse dichiarare et vedere, vada a lui allo albergo di Vanni Abatelli posto in corte Malizardi in della cictà di Lucca, et elli è apparecchiato a dichiarare ciascuno, et mostrarli diligentemente.

209

#### 24 Marzo 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo Vescovo di Lucca:

A ciascuna persona la quale ae promesso e descripto di devere andare in su lo nuovo legno al presente facto, lo quale è in della cictà di Pisa per andare incontra ai perfidi cani nemici della cristianità, domenica proxima che vene, debbiate essere alla ecclesia di sancto Giorgio di Lucca per fare la mostra.

E a clascheuna persona, la quale non sia scripla, et non abhia promesso di andare al dicto santo passaggio, et ciò voglia promettere et farsi scrivere, di qui a sabato proximo che vene per tucto die, si debbia fare scrivere a don Tedice monaco del dicto messer son Giorgio.

E a ciascuna persona la quale volesse dare alcuna armadura, denari o cose ad aiuto del dicto santo passaggio, quelle debbia portare et dare a don Tedice alla dicta ecclesia di san Giorgio. A laude et reverentia dell'onipotente Dio e della beata Vergine Madonna sancta Maria, et di tucta la corte di paradiso, et accrescimento della fede cristiana, a male et a morte et strugimento di tucti li saracini et turchi, et inimici della fede cristiana.

#### 26 Marzo 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Giudici de la Gabella;

Che alcuna persona, di qualunqua conditione sia, non ardisca o presumma di portare fuore del contado di Lucca ad estrance parti, nè in delle parti di Pisa alcuna quantitade di corere, a pena di fibre x a chi contrafacesse, et più et meno, ad arbitrio del dicto messer lo fiudici, et di perdere la cenere che si portasse. E che a ciascuno sia ficito di dinontiare, et prendere et rappresentare al dicto Giudici chi contrafacesse, e arà la tersa parte della condannagione.

#### 211

#### 2 Aprile 1346.

#### Bandisce et denonsia da parte di messer la Potestade;

Che qualunqua persona, cictadino o forestieri, di qualunqua parte sia, la quale avesse a ricevere, per sò o per altrui, per qualunqua cagione, ragione overo modo, alcuna quantità di pecunia da Piero Ioanni in qua diricto eletadino e mercadante di Lucca, della contrada di s. Alexandro maggiore, overo da'suoi credi, overo da Bartolomeo figliuolo che fue del dicto Piero; di qui a uno mese proximo che vene, debbia comparire alla Corte de' mercadanti e farsi scrivere al notario della dicta corte. Conciosiacosa che '1 dicto Bartolomeo intenda di tornare a Lucca, e sodisfare a cui de' dare di ragione, et per lo secondo bando. Sapiendo che quelli che così non si facesseno scrivere, che dal termine inanti non serenno intesi, nè tenuto loro ragione de' loro crediti in alqua corte della cictà di Lucca.

212 5 Aprile 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri, capitano etc.;

Che tucti li consoli della città di Lucca, borghi et soborghi, domane per tucto die, debbiano comparire dinansi al dicto messer lo Vicario in della sua corte, a udire e intendere quello che vorrà loro comandare, a quella pena che loro torre volesse. Anco che tucti i consoli et sindichi e officiali delle sei miglia, distrecto e forza della dicta cictà di Lucca, di qui a sabbato proximo che vene, debbiano venire et comparire alla dicta corte, dinanzi al dicto messer lo Vicario, e recare, dire, et notificare tutti coloro che fussero in delle loro comunanse, che avessero alcuna inimistà, briga, overo odio, cost terrieri come forestieri, a quella pena che al dicto messer lo Vicario loro piaccia di torre.

> 7 Aprile 1346. Bandisce da parte di messer lo Vicario:

Che ciascheduna persona, di qualunqua conditione sia, possa stare e venire, e stare alla cictà di Lucca e suo contado, distrecto et forsa, e quinde partirsi liberamente, e siguramente a sua volontà, octo die inanti la pasqua del Sorrexio proxima che vene, e lo di della dicta pasqua, e octo di di po la dicta pasqua: non obstante alcuno debito di comune o di spetiali persone, per lo quale in del venire o in dello stare, o in dello andare, a niuno possa essere impedito nè molestato, in avere e in persona, in del dicto tempo, per alcuni delle dicte cagioni; asciecto che pemici et ribelli del Comune di Pisa et di Lucca, et sbanditi per maleficio, e quelli contra li quali per maleficio si procedesse.

16 Aprile 1346.

Bandisce da parte di messer lo Vicario, di messer lo conte Raynieri;

Che tucti i consoli e sindichi et officiali delle comunanse delle sei miglia e del contado, distrecto et forsa di Lucca, di qui a martedi proximo che vene, debbiano comparire diunansi al dicto messer lo Vicario, overo alla sua corte, e regare et dare per scripto oggi persona, la quale tusse in delle loro comunanse, la quale avesse alcuna briga, guerra, odio o nimistade, così terrassano come forestieri, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

215

16 Aprile 1346.

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che neuna persona, cictadino o forestieri, debbia giocare ad alcuno giuoco di dado vietato per forma di statuto di Lucca, in cictà di Lucca, borghi o soborghi, contado o suo distrecto, se non in delli huoghi et casi conceduti per forma di statuti della dicta cicta di Lucca, e in delli casi e luoghi conceduti per li pacti facti con li proventuali, a quella pena che si contene in delli dicti statuti. Soppiendo che la famiglia anderà cercando, e di ci o si farà solenne inquisition.

216

24 Aprile 1346.

Bandisce e notifica da parte di messer lo Giudici della ragione di messer la Podestà;

Che Ioanni, quondam Lemmi Frammi cictadino di Lucca ae rivocato ogni mandato et procurarla, per lui dato, facto,



et conceduto a Ciomeo quondam Lemmi Frammi predicto, infine a oggi a qualunque acto fusse, e per mano di qualunqua notaio et in qualunqua tempo facta fusse. Conció sia cosa che 'l dicto Ioauni non vuole che 'l dicto Ciomeo sia più suo procuratore.

#### 217 1 Maggio 1346.

#### Bandiscasi da parte del Vicario di messer la Podestà di Lucca;

Che neuna persona, di qualunco conditione sia, possa nè debbia giucare ad alcuno giuoco di dado, nè tenere giucore, nè stare a vedere giucare in alcuna parte della città di Lucca, borghi e sobborghi, contra la forma e pacti che si contiene ne la carta del provento della baratatria, ascetto che in su le gradi di s. Michele in mercato, là ove è conceduto di poter giucare per li patti della dicta carta, a pena di Lb. x a chi giucasse, e Lb. xx a chi ritenesse lo giucoc, et Lb. n a chi stasse a vedere giucare. E a ciascuna persona sia licito d'acusare e deunuziare chi in ciò contrafacesse, e arà la quarta parte della condennagione et seràlli tenuto credenza.

Anco fa comandare che neuna persona, di qualunco conditione sia, possa nè debbia prestare alcuna quantità di denari a giuoco, nè stare pagatore nè mallevadore a neuna persona per alcuna quantità di pecunia, od altre cose, per cagion di giuoco, a quella pena e banno che in delli statuti del Comune di Lucca si contiene. E ciascuna persona possa accusare chi in ciò contra facesse, e arà la terza parte della condannagione e seràlli tenuto credenza.

Nè giuocare a righinetta nè a brincolo nè a frullare, nè a bianco nero o giallo, a la ditta pena.

E che neuna persona, di qualunco conditione sia, possa nè debbia portare alcuna arme da offendere nè da difendere per la città di Lucca, borghi o soborghi, nè per neuna altra parte, divietata per la forma delli statuti del Comune di Lucca, a quella pena e banno che nei dicti statuti si contiene. E chi avesse alcuna poliza o licenzia dal dicto messer la Potestà o lo suo Vicaro di portare alcuna arme, quella poliza e licentia debbia dare et denuntiare al iudice del maleficio, overo allo officiali de la decta corte, di qui a di cinque proximi. Sappiendo che, dal dicto termine innanzi, si intendano essere rivocate, casse et vanc e di neuno valore; e se a loro fosse trovata alcuna altra arme, sarebbono puniti e condannati, secondo la forma delli dicti statuti di Lucca.

E ciascuna persona la quale volesse dimandare in della sua corte alcuna ragione, o in neuna altra corte posta sotto lo titolo di messer la Potestà, comparisca alle dicte corti a' tocchi della campana di s. Michele che suonano inanasi terza, e se viene per lo vespro, a'tocchi che suonano innanzi vespro. Sappiendo che a' detti tocchi e ora, li giudici, officiali e notaro seranno a' banchi de le diete corti a dare aldienza e fare ragione a chi volesse domandare o difendere sua ragione, e leverannosi dalla dicta aldienza al suono della terza e di vespro.

#### 218 3 Maggio 1346.

## Bandisce e dinonsia da parte di messer la Podestà;

Che qualunqua persona, cictadino o forestieri, di qualunqua parte sia, la quale avesse a ricevere per sè o per altrui, per qualunqua cagione, ragione overo modo, alcuna quantità di pecunia da Piero Ioanni in qua direto cictadino et mercadante di Lucca della contrada di s. Alexandro maggiore, overo da'suoi eredi, overo da Bartolomeo figliuolo che fue del dicto Piero; di qui a uno mese proximo che vene, debbia comparire alla Corte de' mercadanti, et farsi serivere al notaio della dicta corte. Conciosia cosa che 'l dieto Bartolomeo intenda di tornare a Lucca, e sodisfare a cui dare de' di ragione, e per lo terzo bando, et terme perentorio. Sappiendo che dal terme iuanti, non serenno intesi, nè tenuto loro ragione de'loro crediti in alcuna corte della cietà di Lucca.



219 3 Maggio 1346.

#### Bandisce da parte del Vicario di ser Scherlacto etc.;

A cisscuna persona la quale avesse alcura poliza o licentia di potere andare di nocte di po 'I terzo suono, e fusse ispirato lo terme, quelle polize debbia rappresentare dinnansi da hii o al suo officiale alta dicta corte, dimane per tucto die, e quelle polize così spirate, uno debbia potere usare, nè andare con esse di nocte, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere.

220 3 Maggio 1346.

### Bandisce da parte del Vicario di messer la Potestade, et del Giudici del maleficio;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia possa giocare ad alcuno gioco di dadi, nè stare a vedere giocare, nè ricenere giuochi di dadi in alcuna parte della cirtà di Lucca, borghi o soborghi, contra la forma de pacti che si contegnono in della carta del provento della baractoria, ascietto che in su le gradi di san Michele in foro, là u'è conceduto per li pacti della dicta carta, e non altrée, a pena di libre dieci a chi giocasse, et di libre venticinque a chi ritenesse lo dicto giuoco, et di soldi xì a chi stesse a vedere giocare. Ea ciascuna persona sià licito accusare e dinonsiare chi in ciò contrafacesse e arà la quarta parte della condannagione, e seràli tenuto credentia.

Anco fa comandare che neuna persona possa nè delbhia prestare denari a giucoc, nè stare pagatore, nè malevatore per alcuna persona, per alcuna quantità di moneta, nè d'altre cose, per cagione di giucoc, nè giocare a brincolo, nè furlare, nè a righinecta, nè a giallo e bianco, o, . . . . . . a quella pena et bando che in delli statuti del Comune di Lucca si contiene.

E ciascuna persona possa accusare et dinonsiare chi in ciò contrafacesse, e arà la tersa parte della condannagione, e seràli tenuto credenza.

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, possa né debbia portare alcuna arme da offendere ne da difendere per la cictà di Lucca, borghi o soborghi, nè per neuna altra parte, vietato per forma delli statuti del Comune di Lucca, a quella pena et bando che in de dicti statuti si contiene. E chi avesse alcuna poliza o licentia dal dicto messer Podestade, o da suo vicario, di potere portare alcuna arme, quella poliza debbia rappresentare, e dare alla corte del dicto messer Podestade. di qui a cinque di proximi che vene. Sapplendo che dal termine inanti, le dicte polize e licentie si intendono rivocate, casse et vane, et di neuno valore. E chi fusse trovato portare alcune arme, serebbe punito et condennato secondo la forma de' dicti statuti; et questo non si intenda a'soldati da cavallo e da piede del Comune di Pisa, e del Comune di Lucca.

Ed a ciascheduna persona la quale volesse dimandare ragione in della dicta corte, o in neuna altra corte della cictà di Lucca, poste socto lo litolo della corte del dicto messer Potestade, in dimandare o in difendere, o per alcuno modo. comparisca alle dicte corti al suono dei tocchi che suonano innansi terza, chi fusse per la terza; et chi fusse per lo vespro, a' tocchi che suonano innanzi vespro. Sappiendo che li giudici et ofliciali delle dicte corti si porranno a dare audienza alli dicti tocchi, alle dicte ore, e leveranosi al suono di terza et di vespro.

221

12 Maggio 1346.

Bandisce et dinonsia da parte del Giudici della ragione di messer la Podestade;

Conciosia cosa che monna Francesca moglie di Ioanni, figliuolo di Chelluccio Trenta coste, cictadino di Lucca, et



figliuola che fue di Cionellino Sornachi di Lucca, ae preso la ereditade di Torello fratello suo, et figliuolo che fue del dicto Gionellino; e però a ciascheduno legatario, et a ciascheduna altra persona la quale avesse a ricevere, o che volesse dimandare alcuna cosa, con carta o senza carta, o per qualunqua altra cagione, ragione, via o modo, sopra la dicta ereditade et beni, comparisca lunedi proximo che vene, in nell'ora del vespro in nella ecclesia di sancto Paulino a vedere compiere, consumare, et distribuire la dicta ereditade et beni, con forma et cautela et beneficio di inventario. Sappiendo, se vi sarete o se non vi srette, si farae ciò che ciò che comanda et vuole ragione, la loro absentia non obstante.

222 13 Maggio 1346.

Bandisce da parte di messer lo Giudice della Gabella;

Che alcuna persona della città di Lucca, et del suo contado, distrecto et forza, overo di qualunqua altra parte sia, non ardisca o presuma di vendere in del mercato di Lucca, overo in alcuna altra parte del contado et distrecto di Lucca, alcuna bestia grossa o minuta, se in prima et inanti che si dia la bestia al compratore, lo venditore non la dinontia alti officiali del provento del magello di Lucca, a pena di libre xxv et meno, ad arbitrio del dicto messer lo giudici. Et che a ciascuna persona sia licito d'accusare et dinontiare, et aros la terza parte della condanasgione, et seràli tenuto credentia.

223 18 Maggio 1346.

# Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca overo presuma giucare in su le gradi di san Michele, a neuno giuoco di dado, a pena di soldi cento per ciascuno et ciascuna volta.

Bandisce et notifica da parte di maestro Francesco, et di maestro Bonagratia delli Scolli da Parma maestri cieruzichi:

A ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, la quale fusse infermo, o difectuoso d'esser rocto, crepato, o di male di pietra e sè voglia fare curare delle dicte infermitadi o malatie, o di qualunqua altra malatia la quale curare si potesse per l'arte della cierusla, comparisca dinansi da loro allo albergo di Ugolino da Beverino, posto in porta san Donati. Sappiendo che 'dicti maestri intendeno di curare ciascheduno che a loro anderà, delle decte infermitadi et malatie, alle loro proprie spese, senza alcuno pagamento ricevere, fine a tanto che non sono liberi et guariti. Attenedo i pacti intra loro promessi e facti; e al ricco per denari secondo la sua infermitade et facultade, et al povero per gratia et per l'amore di Dio.

225

9 Giugno 1346.

Bandisce da parte di ser Scherlacto etc.;

Che neuna persona, cictadino nè forestieri, di qualunqua conditione sia, ardisca nè presumma di portare nè far portare fuore del distrecto di Lucca alcune quantitude di legna da ardere, e che neuna persona debbia incanovare legna in della cictà di Lucca, nè in del suo contado, distrecto, se non solamente quanto bisogna per sè e sua famiglia. E qualunqua persona avesse facto o incanovato alcuna quantità delle dicte legna, quelle debbia avere vendute o facte vendere di qui a octo di proximi che vene. A quella pena e bando che al dicto ser Scherlacto piacesse di tollere, secondo l'ordine del nuovo stantiamento facto per li signori Antiani del Comune di Lucca.

145

10 Giugno 1346.

#### Bandisce da parte del maggiore Sindico del Comune di Lucca:

A ciascheduna persona la quale volesse dire, dimandare, overo opponere alcuna cosa ad alcuno officiale della cictà di Lucca, borghi o soborghi, contado, distrecto et forza, da Gennaio proximo passato in qua, di qui a cinque di proximi che vene, debbia comparire dinansi da lui alla sua corte, a dire, dimandare overo opponere ció ele loro piace di ragione, e a ciascuno serà facto piena ragione.

227

10 Giugno 1346.

### Bandisce da parte del maggiore Sindico del Comune di Pisa;

A ciascheduna persona, di qualunqua conditione, la quale volesse dire, dimandare, overo opponere alcuna cosa a' Rectori, et castellani in qua dirieto del castello d'Agusta, o a' giudici o notari, camarlinghi o portonari, o a qualunqua altro officiale, lo quale avesse avuto alcuno officio per lo Comune di Pisa in della cietà di Lucca, borghi, o soborghi, o in del contado, distrecto, o forza, da kalende Luglio proximo passato, infine a kalende Geunaio proximo passato; mifine a kalende Geunaio proximo passato; comparisca, di qui a tre di proximi che vengono, dimansi da lui a san Fridiano, a dire, dimandare, overo opponere ciò che loro piace di ragione. E seranno bene intesi, e a ciascheduno serà facto sommaria ragione, e serà tenuto credensia a chi la domandera.

#### Bandisce da parte di messer Luogotenente del maggiore Sindico del Comune di Lucca;

A ciascuna persona di qualunqua conditione sia, la quale volesse dire, dimandare overo opponere alcuna cosa di razigione in contra al Vicario di messer la Podestà, o suoi giadici o compagnoni, o a sua famiglia, comparisca dinanti al dicto messer lo Sundico, alla sua corte, di qui a tre di proximi che vene, a dire, dimandare, overo opponere ciò che loro piacesse di ragione, e seranno bene intesi, e a ciascuno serà facto piena ragione.

229 13 Giugno 1346.

#### Bandisce da parte del maggiore Sindico del Comune di Pisa;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, la quale volesse dire, dimandare overo opponere alcuna cosa di ragione ad alcuno officiale, lo quale sia stato in alcuno offitio per lo Comune di Pisa in della cietà di Lucca, borghi, o soborghi, contado, distrecto o forza, da kalende Gennaio proximo passato in dereto, comparisca dinanuti al dicto messer lo Sindico in della ecclesia di sancto Fredinon, a dire, dinandrer, overo opponere ciò che loro piacesse di ragione, a parole overo con petitione, e se non vi vuole ponere lo suo nome non de sia tenuto, segreto overo palese, infra oggi e dimane per tucto die. E seranno bene intesi et ricevute le loro petitioni et dimande, e risposto loro diligentemente, e a ciascuno serà facto piena et sommaria ragione.

230 19 Giugno 1346.

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che nulla persona, di qualunqua conditione sia, della cictà di cucca, borghi, o solorghi, o del contado, distrecto e forza, o d'altra parte, ardisca o presumma incanovare alcuna quantità di grano, o d'altra generatione di biado in della cictà di Lucca, overo nel contado, distrecto, o forza, oltra quello ch'elli riccoglic di suo riccolto, o che li bisogna per suo vivere et della sua famiglia; nè debbia comprare o far comprare alcuna quantità di biado o di grano in altra parte che in su la piassa del Fondaco, presente la mercantia del biado comprato, a pena di perdere cotal biado o grano. E ciascuna persona possa dennutiare et accusare, et averà la quarta parte del dicto grano o biado.

Item, che qualunqua persona avesse incanovato grano e biado oltra quello che li bisogni per suo vivere, lo debbia dinuntiare et notificare al dicto officiale, infra octo di, dal di del bando, a pena di perderlo.

Item, che neuna persona de'dicti luoghi debbia vendere grano o biado ad alcuna persona fuora della piassa del Fondaco, a quello hando che tollere li volesse a suo arbitrio, insino in libre cento.

Item, che nulla persona ardisca o presumma cozzonegiare, o essere mezzano o sensale in fare vendere o comprare alcuna quantità di grano o di biado fuora della dicta piazza, a bando di libre xxy, et niù ad arbitrio dello officiale.

E ciascuna persona possa accusare et denuntiare, et averà la quarta parte del bando che si trovasse, e saràli tenuto credenza.

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Rayneri Capitano e Conservatore del pacifico et buono stato del Comune di Lucca, et del suo contado, distrecto, et forza.

Che tucti li esciticci del contado e distrecto di Lucca, et etiamdio delle terre le quali tegnono li comuni di Pisa et di Lucca, e tucti quelli della cictade, contado, overo distrecto di Fiorenza, e delle terre e luoghi, le quali tiene lo Comune di Fiorenza, denotati in de'pacti e in delle conventioni della pace facta, la quale ora vige intra' dicti comuni di Pisa e di Lucca da l'una parte, e 'l Comune di Fiorenza dall'aultra, facta in dell'anno della incarnatione del nostro Signore Gesù Cristo MCCCXliiij del mese di Novembre, li quali anno poderi, case, possessioni e cose, posti et poste infra' confini e tenitorii delle terre predicte, le quali li dicti comuni di Pisa et di Lucca tegnono, li quali poderi, case, possessioni e cose, si tegnono per alcuni occupati et occupate. Che quelli cotali. de quali li dicti beni fusseno, compariscano dinanti da ser Ianni da Ricanata officiale et sindico de' dicti comuni di Pisa e di Lucca, a queste cose per li dicti comuni diputato, in del castello di Montecarlo, a ricevere la ristitutione pienamente de'dicti beni, segondo la forma delle conventioni, e de' pacti della dicta pace di ciò parlanti.

232

23 Giugno 1346.

Bandisce da parte di messer lo Giudici della Gabella;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca, o presumma d'uccidere, o fare uccidere alcuna besia grossa, o in minuta in delle sei miglia, per fare taverna, uvero taverna fare, u a minuto carne fresca vendere, a pena di libre dieci



per ciascuno che contrafacesse. Salvo che della carne di bestie salvatiche, o di porco, e allora con la poliza del Giudici de la Gabella, et pagando prima la gabella che pagare si de' per le diete carni.

233

30 Giugno 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario etc.

A ciascuna persona, cictadino o contadino o forestieri, o qualunqua altra persona, lo quale de'essere rimesso in delli suoi beni per li pacti della pace, vada a Pescia dinansi allo officiale quine sopra ciò deputato, a ricevere la restitutione de'suoi beni. Sapiendo che a ciascheduno serà restituiti li suoi beni secondo li tenori e pacti della dicta pace.

#### 234

1 Luglio 1346.

# Bandisce da parte di messer lo Giudici della Gabella;

Che alcuna persona della cictà di Lucca e del suo contado, distrecto et forza, overo di qualunqua altra parte sia, non ardisca o presumma di vendere in del mercato di Lucca, overo in alcuna altra parte del contado et distrecto di Lucca, alcuna bestia grossa o niniuta, se in prima et in anti che si dia la bestia al compratore, lo venditore non la dinontia allo officiale a ciò deputato, lo quale starara in del mercato di Lucca do die che fi mercato, et li altri di alla boctega quine u'elli dimora in del braccio di Sansanzio incontra a la corte di ser Scherlacto, a pena di libre xav et meno ad arbitrio del di-cto messer lo Giudici. E che a ciascuna persona sia licito d'acusare e dinontiare, e arae la terza parte de la condannagione, et serdii tenuto credenza.

Bandisce et dinontia da parte et comandamento de Consoli della Corte nuova della iustitia della cictà di Lucca, publicamente per la cictà di Lucca, borghi e soborghi, in de luoghi usati;

Che conciosia cosa che Dato Pacini del Cerruglio dicto Montecarlo, in qua dirieto di Vivinaia, sia sbandito del Comune di Lucca e del Cerruglio, et abbia incominciato, e incominci a uzare male la sua substantia, e sia incominciato a venire e vegna a povertà; e Turina sua moglie et figliuola che fu di Ingherramo Aldini da Capannore abbia adimandato et dimandi in della dicta corte essere sodisfacta della sua dote, e dimandi però che si proceda contra lo suo marito e contra li suoi beni, e dimandi di pronuntiare la carta della sua dote contra lo dicto Dato in libre quindici di denari della maggiore somma della dicta dote, sicome in delli acti della dicta corte si contiene. Imperò li dicti consoli statuiscono, terme octo di, che infra lo dicto terme tucti et singuli creditori del dicto Dato marito della dicta Turina, o altre persone per loro, che contradire volesseno alle predicte cose, e alla dimanda già facta contra lo dicto Dato per la dicta Turina, si come in delli acti della corte soprascripta si contiene, vegnano et rappresentinosi dinansi a'dicti consoli, a dire et opponere et contradire ciò che vogliano contra le dicte cose et dimanda, se in alcuno modo, o per alcuna ragione contradire vogliano in alcuna cosa. Sappiendo che seranno bene intesi secondo la forma dello statuto. Altramente, dal terme inanti, li dicti consoli procederanno sopra la dimanda della dicta Turina e altre cose, secondo la forma della ragione, e delli statuti della dicta corte, e secondo li altri statuti della città di Lucca, segondo che abisognerà e la ragione comanda, none ostante l'assentia d'alcuno de'dicti creditori.



236 3 Luglio 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario etc.

Che tucti 'sindichi overo consoli del contado e distrecto di Lucca, debbiano comparire dinnausi al dicto messer lo Vicario et la sua corte, a obedire il suoi comandamenti; cioè quelli delle sei miglia, infra dieci die; e quelli del contado, distrecto, infra xx di proximi.

Item, che ' consoli della cictà di Lucca, borghi et soborghi compariscano dinansi al dicto messer lo Vicario e la sua corte, infra tre di proximi che vegnono, a obedire li suoi comandamenti, a quella pena che a lui piacesse di tollere.

237 6 Luglio 1346.

#### Bandisce da parte di messer Luogotenente del magiore Sindico del Comune di Lucca;

Che ogni officiale del Comune di Lucca, lo quale è electo da dicano officio per li ultimi sei mesi dell'anno presente, debbia a quello officio andare, e quinde non partirsi senza espressa licentia del dicto messer Luogodenente, di qui a tre di proximi che verranno, e di qui a tre di avere mandata poliza publica della loro rappresentagione, a pena di libre L per ciascuno.

Anco che alcuno officiale del Comune di Lucca, messo famigliale, o berrovieri, o qualunque altra persona, non ardisca overo presumma fare alcuno officio, o imbasciata, preda, o altra cosa, in cictà o in contado, overo d'alcuna corte orianzia o extraordinaria, o di vicaria o di proventi, se prima quel cotale officio nella corte del dicto messer Luogotenente non à giurato et acceptato, et data buona pagaria, secondo 'I modo usato, a pena di libre L per ciascuno.

Anco che tucti li officiali del Comune di Lucca, li quali

ano facto alcuno officio nelli primi sei mesi dell'anno presente, cicè notari, camaringhi, o qualunqua altro, debiàsi avere rapresentati di loro libri al guardiano della Camera del Comune di Lucca o dinansi al Ragionieri del Comune di Lucca a chi deputati, infra 1 terme loro assegnato per la forma de lo statuto della corte di messer lo Sindico, a pena di libre L per ciascuno.

E che tucti 'camartinghi, o qualunqua altra persona alle cui mani fusse pervenuta alcuna quantità di pecunia, o dell'avere del Comune di Lucca, quella quantità debbia avere data, rappresentate e pagata al maggiore camartingo de la Camera di Lucca o altra persona a ciò deputata, di qui a dicci die proximi che verranno, e pena di libre L per ciassuno.

#### 6 Luglio 1346.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri etc.

Che qualunqua persona volesse dire o opponere alcuna cosa contra Panino Gratinia, e Migliore Vanni famigliali della Carte delli sbanditi di Lucca, per cagione d'alcuna baractaria, o d'alcuna ditra cost, per loro o per alcuno di loro facia per o dicto officio, contra la forma delli statuti del Comune di Lucca, di qui a tre di compariscano dinanti allo officiale della dicta corte, e saranno bene intesi, et facta ragione.

# 239 8 Luglio 1346.

238

# Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri etc.

Che qualunqua persona vuole dire o opponere alcuna cosa contra Paulino Gratiani, e Migliore Vanni, et Martino Monti, e Cecio Stefani, famigliali della Corte delli sbanditi di Lucza, per cagione d'alcuna baractaria, o d'alcuna altra cosa, per loro o per alcuno di loro facta, o commessa per lo dicto officio, contra la forma delli statuti della cictà di Lucza, di qui a tre di compariscano dinnanti alto officiale della dicta corte, e seranno bene lineis, et facta sommaria ragione.

240

#### 8 Luglio 1346.

#### Da parte del maggiore Officiale della Dovana di Lucca, bandisce;

Che tucte le comunanse delle sei miglia e delle vicarie, e del contado, distrecto e forsa di Lucca, di qui a octo di proximi che verrauno, debbiano avere mandato alla Dovana di Lucca, per la seconda imposta del sale delli ultimi sei mesi del presente anno, a loro dare usata. E che per quello cotale sale debbiano avere pagato in mano del camarlingo della Dovana, a ragione di soldi xxxij per ciascheduno stato di sale, di qui a di venti del presente mese di Luglio, a pena del quarto più.

211

### 8 Luglio 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che tucti 's indichi, overo consoli del contado et distrecto di Lucca, che non sono compariti, debbiano comparire dinansi al dicto messer lo Vicario e la sua corte, a ubedire li suoi comandamenti: cioè quelli delle sei miglia, infra dicci die proximi; e quelli del contado, infra venti die proximi, a quella pena e bando che li piacesse di tollere.

Item, che' consoli della cictà di Lucca borghi, e soborghi compariscano dinansi al dicto messer lo Vicario e la sua corte infra tre di proximi a ubedire li suoi comandamenti, a quella pena che volesse torre.

#### 8 Luglio 1346.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaço di Lucca;

Che ciascheduna persona della cictà di Lucca, borghi o soborghi, cictadino o forestieri, o di qualunqua conditione sia, lo quale lavora o fa lavorare alcuna quantitade di terra a suoi spese o a sua mano, della quale riccoglie, o riccogliere o ricevere debbia alcuna quantitade di grano, orso, segale, o fave, quelle hiade o biada debbia avere bactute, e messe in della cictà di Lucca, o facto mectere, e renduto l'afficto delle dicte biade in della cictà di Lucca, a qualunqua persona rendere le de', per tucto lo presente messe di Luglio, a quella perua e harado che al dicto officiale piacesse di tollere.

E che ciascheduna persona, cicladino o contadino o forrestieri, di qualunqua conditione sia, lo quale riccoglie o rireve per cagione di afficto, o per qualunqua altro modo, alcuna quantitade delle dicte biade in alcuna porte del distrecto di Lucca, da alcuna persona, quella biada o biade debbia avere facto mectere, o messe in della dicta cictà di Lucca, al dicto terme, alla dicta pena e bando.

E che ciascheduna persona delle sei miglia e suburbani, e d'altro contado, distrecto e forsa di Lucca, lo quale lavora o fa lavorare per sè, o per altrui alcuna quantità di terra, della quale si riccoglia o riceva le dicte biade, o alcuna di quelle, quella, o quelle biade debbia avere bactute, o facte bactere, e messe o facte meetre in della dicta cictà di Lucca, e renduto l'afficto in della cictà di Lucca, a qualunqua persona rendere lo de', per tucto lo dicto presente mese di Luglio, a quel medesmo bando.

11 Luglio 1346.

#### Bandisce da parte di ser Paulo maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che alcuna persona, di qualunqua conditione sia, non ardisca overo presumma mectere in ne la cictà di Lucca agresta in nessuno modo, a pena di soldi cento a chi contrafacesse, per ciascheduna volta.

244

24 Luglio 1346.

### Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona che volesse andare al perdono di san Pellegrino dell'alpe, quel possa andare, sano et salvo in avere et persona, sappiendo che 'l perdono è cosl grande come quello di san Francesco a Sisi.

245

29 Luglio 1346.

# Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che nulla bestia, sopra la quale si conducesse biada alla cictà di Lucca, e quella biada che con quella bestia si conducesse alla dicia cictà, per alcuno debito di comune, e di spetial persona, non possa esser quella bestia o biada presa o ditenuta in alcuno modo, vegenedo, stando e ritorrando alle loro abitationi, di qui a kalende Septembre proximo, excepto che per afficti, pigioni, collaie e livelli della como proximo passato e del presente, per li quali anni ciascuno possa esser convento, secondo la forma delli statuti del Comune di Lucca, però che così è ordinato et stantiato.

246

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Ranieri etc.

Che ciascuna persona la quale volesse dare o dinandare alcuna cosa ad alcuna persona in audienza, quella debbia far citare la contraparte dinansi al dicto messer lo Vicario in audienza. Sappiendo, che quella che così non facesse citare la dicta contraparte all'ora consueta, non sarebbe intesa a nulla in della dicta audiensa.

247

3 Agosto 1346.

#### Bandisce da parte delli Rectori e Castellani dello castello dell'Agosta di Lucca;

Che nessuno della masnada da piè del dicto castello possa nè debbia giucare a giuco niuno di sara, o altro giuco che denari vi si perdesseno o vincesseno, a quella pena che tollere volesseno.

Anco che nessuno della dicta masnada, overo alcuno altro, faccia o fare presumi alcuna briga ostiaria in nel dicto castello dell'Agosta, a quella pena che tollere volesseno.

Anco che nulla persona, o femina o omo di mala vita, conditione et fama, possa nè debbia stare nel dicto castello dell' Agosta: et se ci fusse o stesse, che incontenente debbia avere disgombero lo dicto castello, pena della scopa, u autra che imponere volesseno. Sappiendo che di ciò intendeno investigare.

Anco che nessuna persona, omo et femina, di qualunqua conditione sia, possa nè debbia stare in alcuno ciglieri, di nocte di po terso suono delle campane, a quella pena che tollere volesseno; e che neuno loro possa ritenere nè acceptare, nè niuno vendere, alla simile pena. Anco che niuno delli soldati da piè dello Comune di Pisa possa, u vero debbia vendere o impegnare alcuna arme offendevile o difendevile, a quella pena che ellino tollere volesseno.

Anco che neuna persona possa comprare, nè in pegno ricevere, alcuna delle dicte arme, nè sopra quella alcuno denaio prestare; sappiendo che nè serà constrecto a rendella, e non li sarà tenuto racione di ciò.

Anco che neuna persona della ciclà di Lucca, o del contado u del suo distrecto, ardisca overo presunmi abitare in del dicto castello dell'Agosta, senza licentia dei dicti castellani e rectori, a pena dell'avere e della persona, et albitrio de li dicti castellani a loro tollenda.

Auco che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca overo presummi d'albergare, overo rieever ei nua casa
propria overo conducta, alcuna persona, di qualunqua conditione sia, di dl, uvero di nocte, in del dicto castello, excepto
li soldati del dicto castello, senza licentia delli dicti signori
rectori e castellani dello castello, a pena dell'avere e della
persona, a loro volotatà delli dicti signori.

## 248 9 Agosto 1346.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale delle vie del Comune di Lucca;

Che nulla persona, di qualunqua conditione sia, ardisca overo presuna tenere, in nella cictà di Lucca nè in de b'orghi murati, alcuno porco, di qualunqua conditione sia, contra la forma delli statuti, a quella pena e bando che nello statuto delle vie si contiene. E che se alcuna persona simigliantemente, di qualunqua conditione sia, avesse o tenesse in nelli dicti inoghi alcuno porco, quello uno o più che siano, debbia avere rimosso dei dicti luoghi, di qui alla proxima festa di sancta Maria mezo Ogosto, a quella pena e lando, che li nelli dicti statuti si contiene. E che dal dicto terme inanzi, a

ciascuna persona sia licito li dicti porci uccidere, prendere, et tenere come sua cosa propria.

249

18 Agosto 1346.

## Bandisce da parte di messer lo maggior Sindico del Comune di Lucca,

A ciascuna persona la quale volesse dire, opponere o dimandare alcuna cosa a messer lo Sindico vecchio, di qui a tre di proximi che vene, delbiano comparire dinansi al dicto messer lo Sindico nuovo, e a ciascuno serà facta piena et sommaria ragione.

250

19 Agosto 1346.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che neuno cictadino, contadino, forestieri, overo alcuna altra persona, di qualunqua conditione o stato sia, possa comprare overo comprare fare, alcuno vino nuovo in del presente riccolto, se non solamente quello ch'è necessario a lui, per sè e per la sua famiglia tanto, a pena di libre dieci per ciascuno carro di vino comprato, o vero che si comprasse contra la dicta forma; asciecto vinactieri della cictà di Lucca, borghi et soborghi, che vendeno quello a minuto. Li quali vinactieri possano comprare vino per vendere, et suggellare a minuto in del loro ciglieri, come a loro parrà, o fusse loro comandato. Salvo che li dicti vinactieri, nè alcun altra persona, di qui a kalende Octobre proximo che arà venire, non possano dare, overo promectere per lo dicto vino, che cosl compreranno, alcuno pregio determinato; se non secondo lo corso della comunal vendita che in quel tempo serà, a quella medesima pena, e per ciascuno carro.



E che alcuna persona, di qualunqua conditione o statosi, non posso avero debita alcuna quantità d'uve meetere overo regare alla cictà di Lucca, nè borghi, di qui al mezo mese di Septembre proximo che verrà, a pena in fine di soldi cento per ciascuno et ciascuna volta. E ciascuno possa accusare e dinontiare, e arà la quarta parte del bando e della condamagione.

251

27 Agosto 1346.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che neuna persona possa ugelare, uvero pigliare qualie, a pena di soldi c per ciascheduno, et ciascheduna volta: et questo non si intenda a coloro che le pigliano con li sparvieri. El a ciascheduna persona sia licito d'accusare et dinonsiare chi contrafacesse, et arà la parte del bando et della condanagione, secondo la forma dello statuto dello Fondaco.

252

2 Settembre 1346.

## Da parte del maggiore Officiale delle vie et de'publici del Comune di Lucca, bandisce;

Che ciascheduna persona, di qualunqua condictione sia, della città di Lucca et delli borphi, debbia avere anconcia la via e l'astraco che fusse innansi alla sua casa, di qui a dieci di proximi che aranuo venire; a quella pena e tsudo che a lui piacesse di tollere. Sappiendo che dal decto termine innansi, là ove facto et acconcio non fusse, meterà operari e meastri alle loro spese.

253

5 Settembre 4336.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ugni persona, di qualunca conditione o stato sia, la quale ae grano fuori della cictà di Lucca et de' borghi murati, quel grano debbia avere messo in della cictà di Lucca: cioè quelli che anno grano in delle sei milia, et in delli comuni suburbani, et fuora de borghi murati, di qui a cinque di proximi che verranno; et quelli che l'anno in delle vicarie, di qui a octo di proximi. Excepto che 'cictadini salvatichi, li quali stanno in contado et in della forsa di Lucca. possano, et a loro sia licito, a loro ritenere del dicto grano, lo quale anno, quanto viene a ragione d'uno staio di grano per bocca della loro familia per mese, di qui al nuovo ricolto del grano. Et cittadini domestichi, per le vendemmie, quanto vene a ragione d'uno staio et mezo di grano per bocca della sua familia per tucto il tempo; a pena di perdere lo dicto grano, e di soldi tre di denari per ciascuno staio, ad albitrio del magiore Officiale et delli consiglieri del Fondaco.

254

6 Settembre 1346.

## Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri;

Che qualunca persona della cietà di Lucca, et del contado, forsa et distrecto volesse adomandare alcuna restitutione de' suoi beni, o d'alcuna altra cosa in delle parti di Valdinievole, per vigore delli capitoli della presente pace, vada o mandi a Pescia suo procuratore; imperò che lo officiale che è là a ciò deputato se promectono di fare piena, ragione a ciascuno.

11



255 6 Settembre 1346.

#### Bandisce da parte di messer lo Conservatore;

Che alcuna persona, cictadina o forestieri, contadino, o di qualunche condictione sia, none ardisca overo presuma per alcuno modo o ingegno, fortivamente, de die o di note, dare nê far dare alcuno danno d'uve o d'altra cosa in nelle terre, campi, vigne, albori o altri orti, posti in nelli soborghi suburhani, distrecto, contado, o forza di Lucca, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere, così in avere come in persona. Et a ciascuna persona sia licito dinonziare et accusare chii cotale damno desse o facesse, et seràli tenuto credentia, sappiendo che in ciascuno comune, luogo et parte, seranno deputati accusatori secreti. Et se quella cotale persona che danno desse o facesse, non potesse pagare it bando, serà costrecto lo padre per lo figliuolo, lo sio per lo nipote, lo fratello per lo fratello, lo tutore per lo pupillo, lo signore per lo fatelle.

256 7 Settembre 1346.

## Bandisce da parte del magiore Offitiale del Fondaco di Lucca;

Che neuno persona, di qualunqua condictione sia, ardisca overo presumma di portare, conducere, overo guidare a Lucca quantità di biada e di legume, vino, overo oglio, overo castagne, o alcuna altra grassa fluore del distrecto di Lucca, ad istrane overo verso strane parti, con licentia o sensa licentia, a quella pena et bando, che lo dicto officiale a lui piacesse di tollere in avere et in persona, et di prendere quello che portasseno, conducessero overo guidasseno, et le bestie, uvero la barra in su che si portasseno, conducesseno overo guidasseno. Et che a ciascuna persona sia licito pigliare, overo guidasseno. Et che a ciascuna persona sia licito pigliare,

et accusare, et dinonsiare chi contrafacesse, portasse o condannagione, overo bando. Siano veramente tenuti quelli pigitatori, le dicte cose et le persone et le bestie rapresentare al dicto officiale del Pondaco; cioè se lo prendessoni delle sei miglia, lo secondo die, et in nelle vicarie infra lo terzo di, altramente s'apporebbe loro per rubbaria.

#### 257 8 Settembre 1346.

## Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona della cictà di Lucca, borghi et sobborghi, da dieci anni in su, et simigliantemente le famiglie delli assenti, et quelli delle comunanze de suburbani, et delle comunanze delle sei miglia, et delle vicarie, et dello altro contado, distrecto et forza, li quali sono usati, et denno portare, overo mandare a loro cieri et candelli alla luminara della verace sancta Croce, che ci sia in aiuto, mesedima proxima che vene, che serà a di xiij del presente mese di Septembre, al suono delle campane di san Fridiano, sarete al porticali di s. Freddiano colli vostri ceri et candelli per andare alla dicta luminaria, a quella pena et bando che in delli statuti del Comune di Lucca si contiene. Et che tucti li consoli delle contrade et delli braccij della cità di Lucca, borghi et sobborghi, siano tenuti et debbiano denuntiare et accusare ciascheduno loro vicino delle loro contrade et braccii, et le famiglie delli absenti, lo quale non portasse o non mandasse lo suo cero o candello alla dicta luminaria, lo dicto die come dicto è , per saramento, et a pena di libre x a ciascheduno consolo, lo quale obmetesse accusare li dicti suoi vicini come dicto è. Sappiendo che lo die della dicta luminaria si farà la richiesta di quelli della città di Lucca, borghi et sobborghi et delle famiglie delli absenti et delle comunanse de'suburbani, et delle sei miglia, et delle vicarie, et dello altro contado, distrecto et forsa di Lucca al porticale di san Frediano, et quello che non vi serà lo dicto die, come dicto è, di ciò si farà solenne inquisictione, et procedràsi a condannagione.

259

258 11 Settembre 1346.

Da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri etc. bandisce per la cictà di Lucca;

Che qualunca persona della cictà di Lucca, borghi o soborghi et contado, avesse o sapesse Becto Lenzi di Pistoia, immantenente lui debbia rappresentare et insegnare, sichè elli in forza di messer lo Vicario vegna, et sia pena di libre v di denari.

12 Settembre 1346.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ugni persona, di qualunca condictione o stato sia, la quale ae da stata cinque di grano in su, fuori della cicità di Lucca et delli borghi murati, in qualunca parte del contado o forza di Lucca, quel grano debbia avere denontiato, et dato per scripto al dicto officiale et alla sua corte, di qui a tre di proximi che vegnano, a pena di perdere lo dicto grano, et di soldi v per stato. Sappiendo che chi infar' dicto terme lo dinontierò, serà libero et absoluto da ogni pena, in della quale fusse caduto per non dinontiare et noe avere messo in Lucca lo dicto grano, et termine perentorio.

260 15 Settembre 1346.

1

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che ugni persona, di qualunca condictione sia overo stato, la quale ae grano di Lucchio in della città di Lucca o borghi, da dieci staia in su, quello debbia denuntiare al dicto officiale et alla sua corte, infra cinque die, a pena di perdere lo dicto grano. Sappiendo che di ciò si farà solenne inquisictione.

261

20 Settembre 1346.

#### Bandisce da parte del Maggiore Officiale del Fondaco di Lucca:

Che ugni persona, di qualunche condictione o stato sia, la quale fa o rende alcuna quantità di milio per rendita, o per afficto, quella debbia avere renduta, per tucto il presente mese di Septembre, a pena del doppio.

Che a ciascheduna persona sia licito di pigliare in su confini chiunche portasse, guidasse, o conducesse alcuna biada fuori del distrecto di Lucca, rapresentando l'omo et le cose al dicto officiale; quelli de le sei miglia, infra il ij.º die, et quelli delle vicarie, infra il jide, a quella pena et bando che nelli statuti si contiene del Fondaco. Et avrà la metà delle condannagioni et delle cose; secondo la forma delli dicti statuti.

262

28 Settembre 1346.

# Bandisce da parte del maggiore Offitiale et Iudice della Gabella;

Che neuna persona cictadina, contadina o forestiera, overo di qualunche condictione sia, ardisca overo presumma tramutare nè fare tramutare alcuna quantità di vino in alcuna parte del contado, distrecto o forza di Lucca, da uno comune ad un altro, con licentia overo senza licentia, nè da una terra ad un altra, d'alcuno offitiale che di quello della maggiore fabella di Lucca, a pena et bando di perdere le bestie con che si portasse lo dicto vino et il vino, et anco a quella pena et bando che al dicto magiore Offitiale piacesse di tollere. Sappieudo che di ciò è così stantiato per li consilieri del Fon-

daco di Lucca; et sia licito a ciascuna persona prendere, denuntiare, et accusare chi contrafacesse, et arà la terza parte della condannagione della pena che di ciò si facesse, et seràli tenuto credentia.

263 29 Settembre 1346.

AL NOME DI DIO ET DELLA SUA SANTA MADRE MADONNA S. MARIA;

Bandisce et notifica, da parte di messer lo Giudici et maggiore Offitiale della Cabella di Lucca,

La nuova flera et mercato delli cavalli che si fa a Pisa di qui a mezo Octobre proximo che viene. Alla quale ciascuna persona, di qualunca condictione sia et di qualunca luogo, possa venire con cavalli, et comprare cavalli, et stare et ritornare tucto il dicto terme che durerà la dicta flera, liberamente et securamente per la cictà di Pisa et di Lucca, et per li loro contadi et distrecti, in persona et in avere; non obstante alcuna ripressglia, o debito di comune, o di singulari persona, scepti slanditi et ribelli del Comune di Pisa.

Anco qualunca persona verrà alla dicta fiera con cavalli, per vendere o per comprare, serà libero et immune, andando, stando et tornando, per tucto lo dicto tempo, da ogni cabella et passaggio delle dicte cictadi et loro contadi, distrecti, per li dicti cavalli. E per tucto quel tempo avrà lo stallaggio in della dicta fiera per li dicti cavalli, senza nullo costo, con ogni favore et franchigia che dare si possa alli dicti mercadanti intorno alle predicte cose. Et queste franchigie durino termine di dicci anni proximi che vegnono, per lo tempo di sopra dichiardo, con guadagno et buona ventura.

### Bandisce da parte del Vicario di messer la Podestà et Iudici della ragione;

Che conciosiacosochè madonna Netta figliuola che fue di Bartolomeo Guinizelli de' Mordecastelli cittadino di Lucca, et moglie che fue di Lemmo Arrighi Casciani cictadino di Lucca. intenda pigliare la eredità del dicto Lemmo, e però ciascuno legatario, overo altra persona che volesse domandare alcuna cosa sonra la dicta eredità et beni, con carta o senza carta. per qualunca ragione, via o modo, giovedì proximo che vene, che serà del presente mese, serete in della chiesa di s. Iusto a vedere compiere lo dicto inventario. Sappiendo, che se vi sarete o non vi sarete, si farà ciò che dimanda et vuole ragione, la loro al sentia non obstante.

265

## 12 Ottobre 1346. Bandisce da parte di ser Paulo maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che tutti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi e sobborghi, dare e denuntiare debbiano, per scritto in forma publica, al dicto officiale e alla sua corte, tutte le bocche che sono in delle loro contrade e bracci, da tre anni in su di qui a octo die proximi che vegnono, a pena di soldi xx di denari per ciascuna volta, più che non devesse,

Anco che ciascuna persona, di qualunqua conditione e stato sia, così cittadino come foretano, chierico o laico o forestieri, la quale ae grano, millio, panico overo fave o segale overo orzo in della città di Lucca, borghi o sobborghi, quella debbiano avere dinontiata, e data per scritto al dicto officiale e alla sua corte, di quie a octo die, a pena di soldi iij di denari per ciascuno staio non denuntiato et dato per scripto. Sappiendo che di ciò si farà solenne investigazione.



266 15 Ottobre 1346.

#### Bandisce et ricorda da parte di ser Scherlacto etc.

A ciascuna persona la quale avesse a ricevere alcuna cosa da lui o da sua famiglia, tra oggi et dimane debbia comparire dinnanzi da lui, et seranno ben pagati.

267 17 Ottobre 1346.

### Bandisce da parte di ser Federigo Capitano della Guardia di Lucca, et Conservatore del buono et pacifico stato della città di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che neuna persona debbia, o vero ardisca di fare, o di tractare alcuno tradimento, o vero tractato, che sia o che essere possa contra lo buono et pacifico stato della città di Lucca, a pena dello avere et della persona al suo arbitrio. Anco che neuna persona non debbia fare alcuno raunamento di gente, o convenicola, o conspiratione, la quale si possa interpetrare o presumere per lo dicto conservadore et capitano, che sia contra lo stato pacifico di Pisa et di Lucca, a pena dello avere et della persona al suo arbitrio.

Anco che neuna persona non delbia ricettare alcuno ribello o shandito, o vero del Comune di Pisa o di Lucca, ne loro dare ainto, consiglio, o favore, nè da loro ricevere lectora, o vero inlusciata, a pena dello avere et della persona allo suo arbitirio. Auco che neuna persona et del no sia soldato del Comune di Pisa o di Lucca, non debbia portare alcuna arme, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

Anco che neuna persona debbia dire alcuna falsa novella overo spartare, la quale sia o pòssassi interpetrare contra il buono stato et pacifico di Pisa et di Lucca, a pena dello avere et della persona, al suo arbitrio. Anco che neuna persona debbia andare, dipo lo terzo suono della campana di nocte infine a quella del die, per la cità di Lucca, horghi et sob-horghi, a quella pena che a lui piacesse di tollere, con lume o senza lume, considerata la persona di colui che andasse. Anco che neuna persona debbia comectere o fare alcuno maleficio o vero delicto, dalla campana che suona a serrare le porte alla campana del die, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere al suo arbitrio dello avere et della persona. Anco che neuna persona debbia gictare aqua, o tenere aperto uscio di nocta, o gictare alcuna cosa putrida, o flatorosa in via, in della cità di Lucca, horghi o sobhorghi, a quella pena et bando, che a lui piacesse di tollere.

Auco che neuna persona debbia fare contra l'officio del Conservatore della Guardia, overo contra li suoi officii in alcuna cosa venire, o vero presumere a pena dello avere, et della persona. al suo arbitrio.

Anco che ciascuna persona di mala condictione et fama, malandrito o vagabondi, debbiano incontenente sgomborare et partirsi della cità di Lucca, o suo distrecto et contado, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

Anco che neuna persona la quale avesse poliza o licentia di potere andare di nocte, quella poliza nè licentia non possa nè debbia usare da stasera innanzi, et intendansi casse, et vane, et di neuno valore dal dicto termine innanzi. Et chi avesse alcuna delle dicte pollize, quella debbia avere rapresentato dinanzi al dicto capitano, et conservadore o suoi officiali, alla sua corte, di qui a tre di proximi che vegnano, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

Anco che ciascuna persona la quale avesse alcuno pegno pedado per lo officio di ser Scherlacto, in qua dirieto Capitano et Conservatore della Guardia di Lucca, quello debbia avere ricolto di qui a tre di proximi che viene. Sappiendo che dal dicto termine innanti, le dicte pegnora si venderanno allo incanto, et non n' arebbeno alcuna ragione.



268

21 Ottobre 1346.

## Bandisce da parte di ser Federigo Conservatore etc.

A ciascuna persona la quale è stata offitiale o famiglia in qua dirielo di ser Schertacto, oggi per tucto die si debbia partire della città di Lucza, et dello suo contado, distrecto et forza, a pena dell'avere et della persona a ciascheduno lo quale contrafacesse.

Et che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca di fare credensia ad alcuno della famiglia dello presente conservatore senza la sua licentia. Sappiendo che chi così non facesse, sarebbe a sua ventura, et non sarebbe inteso a nulla ad alcuna ragione.

269

21 Ottobre 1316.

## Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che ugni persona, cosà citadina come forestiera, chierico a laico, o di qualunqua condictione o stato sia, la quale non à denuntiato, et in scritto dato alla Corte dello Fondaco la biada et legume et la farina, la quale elli ae, secondo la forma del bando altra volta mandato, quella debbia avere denuntiato, et in scritto dato alla dicta corte, di quie a cinque di proximi che vegnano, et termine perentorio, ad pena di soldi ili per ciascuno staio di biada et di farina et legume non denuntiato.

Ance che tucit il consoli delle contrade et braccii della città di Lucca, borghi et sobborghi, la quale non ae denuntiato et inscritto, et in scritto dato le bocche da tre anni in su della sua contrada o braccio, quelle debbia avere denuntiato al dicto officiale et alla sua corte, di qui a cinque di proximi che vegnono, et termine perentorio.

#### 21 Ottobre 1346.

#### Bandisce da parte del magiore Officiale dello Fondaco:

Che neuna persona, pollaiuolo et pissicaiola, biadaiola o tavernaia, o qualunque altra di qualunqua condictione et stato sia, ardisca o presumma comperare alcuno silvaggiume d'ugelli d'animali per rivendere, a quella pena che si contiene in delli ordini facti di ciò, et oltra quella, a arbitrio dello dicto officiale.

274

#### 26 Ottobre 1346.

Bandisce da parte di messer Federigo Capitano della Guardia di Lucca, et Conservatore del buono et pacifico stato della città di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che tucti et singuli maestri dello legname et di pietre della città di Lucca sieno tenuti et debbiano, saputo et udito lo romore et luogo ove s'ajagliasse lo fuoco, andare et trag, gere, colla cervigliera et colla segure tanto, senza alcuna altra arme, et quive operando ciò che lo caso di quello romore richidesse, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere al suo arbitrio.

Anco che tucti et singuli citadini di Lucca, di quella porta in della quale lo dicto fuoco s' apigliasse, possano, licenlialemente et senza pena, occorrere et analare al dicto romore, con cervigliera et segura tanto, per ciascheduno di loro, per dare aiuto a segurare lo dicto fuoco.

Anco che fucti quelli cittalini luchesi, li quali avesseno alcanco abotega d'alcun mestieri in della contrada del dicto fuoco, possano licentialemente et senza pena occorrere al dicto fuoco, colla cervigliera et segure tanto, per ciascuno, senza altra arme. Anco che nulla altra persona ardisca, overo presumma occorrere overo andare dal dicto romore del fuoco overo altro che alcuno levasse, nè di casa sua uscire, nè sè armare, a pena dello avere et della persona al quale contrafacesse.

Anco che neuno delli predicti, li quali possano licentialemente traggere overo occorrere, ardisca di traggere overo occorrere con alcuna altra arme, overo in altro modo, se non come di sopra si fa mentione, alla dicta pena.

Anco che tucti li consoli delle contrade et delli braccij siano tenuti d'avere appo sè alli possi delle loro contrade tucte et singule massaritie, le quali son tenuti et debleno avere a dare aiuto a speguare il fuoco, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere, et al suo arbitrio.

Anco che neuna persona della città di Lucca, borghi o sobborghi o del suo contado, distrecto et forza, cittadino o forestieri, o di quatunque condictione sia, ardisca nè presumma andare personovilmente nè mandare a alcuna terra, overo luogo, lo quale non sia subiecto et obediente al Comune di Pisa o di Lucca, nè mandare nè ricevere alcuna lectora o inbasciata ad alcuno delle diete terre o luogo, sensa expressa licentia del soprascripto messer Conservatore, a pena dell'avere, et della persona, et che a lui piacesse di tollere, al suo arbitirio.

#### 272

## 31 Ottobre 1346.

Bandisce da parte di ser Federigo Conservatore del buono et pacifico stato della Guardia della città di Lucca, per lo Comune di Pisa;

Che tucti li consoli delle contrade et de braccij della cità di Lucca, borghi et sobborghi, et le comunanse delle sei miglia, et dello contado, distrecto et forza, siano tenuti et debbiano comparire dinnansi da lui o dalla sua corte: cioè quelli della cità di Lucca, borghi et sobborghi, di quie a tre die proximi che vertrauno, a dare li loro vicini per scripto in forma

publica, et fare lo loro saramento; et quelle delle comunanse et delle sei miglia et contado, distrecto et forza di Lucca, di quie a viij die proximi che verranno, a fare lo loro salamento, a pena di libre x per ciascheduno.

273 31 Ottobre 1346.

#### Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che alcuna persona la quale abiti in nella città di Lucca, borghi et soborghi et contado, distrecto et forsa di Lucca, la quale lavora et fa lavorio di terra colta sua persona, non possa nè debbia essere preso in persona per alcuno pecuniario debito, di quie a sedici die del mese di Novembre proximo che arà venire. Sappiendo che di riò è facto solepne stantiamento per cazione della semente.

274 1 Novembre 1346.

## Bandisce da parte di messer la Podestà di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca overo presuma biastimare Dio, nè la sua madre madonna sancta Maria, nè sancto nè sancta, nè fare et gitare alcuna cosa sconvenevile nè laida contra alcuna magine o croce, a quella nena et bando, che in delli statui si contiene.

Et che neuno cazoro, nè patarino, traditore, nè assassino, gaglioffa, codomita nè sodomito, standito ni shandita, condepnato nè condepnato, nè alcuna altra persona di mala condictione o fama, ardisca nè presumma dimorare nè stare in della città di Lucca, borghi nè soborghi, nè del coniado, distrecto o forza di Lucca; et se vi fusse, immantenente se ne debia partire, a quella pena et bando, che al dicto messer la Podestà piacesse di tollere, così in persona come in avere, al suo albitrica.



Et che neuna persona, di qualunque condictione sia, ardiseu presumma portare alcuna arma da offendere ne da difendere, contra la forma delli statuti del Comune di Lucca, in alcuno modo; excepto che' soldati da cavallo et da piè del Comune di Pisa et di Lucca, a quella pena et bando che in elli dicti statuti si contiene.

Et che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca di giuocare ad alcuno giuoco di dado contra la forma delli statuti, a quello medesimo bando.

Et che tucii li consoli delle contrade et delli braccii della cità di Lucca, horghi et sobborghi, et delle comunanse delle sei migla, et delle viccarie et dello contado, distrecto et forza di Lucca, siano tenuti et debbiano dinonziare ogni maleficio et excesso commesso et perpetrato, di di od i norte, con sangue o senza sangue, in delle loro contrade o braccij o delle loro comunanse, secondo la forma delli statuti, al terme delli statuti, dinnansi al judici del maleficio, alla corte del dicto messer la Podestà, a quella pena et bando, che in delli dicti statuti si contiene.

Et che tucii li vicini delle contrade et de braccij della città di Lucca, borghi et sobborghi, et delle comunanse delle sei miglia, et delle viccarie, et del contado, distrecto e forza di Lucca, siano et debbiano pigliare ogni malfactore, lo quade commectesse, ordinasse, penssesse, facesse o perpetrasse alcuno maleficio, o vero ecesso in alcuna parte delle loro contrade o braccij, o in delle loro comunanse, infra lo termine delli statuti, et fare sì che al postucto pervegnano in forza del dicto messer la Podestà, o del dicto judici del maleficio alla sua corte, a quello medesmo bando.

Et che tuti li consoli delle contrade et delli braccii della città di Lucca, borghi et sobborghi, et delle comunanse delle sei miglia, et delle vicarie, et dello contado, distrecto et forza di Lucca, siano tenuti et debbiano comparire dinnanzi al judici de' malefici alla corte di messer la Podestà, cioè quelli della città di Lucca, borghi et sobborghi di qui a tre di, et quelli delle sei miglia di quie a cinque di, et quelli delle vicarie et dello altro contado, distrecto et forza di Lucca, di

qui a viij di proximi che vene, a ubidire li suoi comandamenti, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

Et che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca, overo presumma pensare, ordinare, tractare, commectere, perpetrare, ne fare alcuno maleficio, overo excesso, nè neuna altra cosa la quale sia o essere possa contra la forma dellu satutti et delli ordinamenti del Comme di Lucca, in alcuna parte della città di Lucca o dello suo contado, distrecto et forza, a quella pena et bando, che in delli dicti statuti et ordinamenti si contiene.

275

#### 6 Novembre 1346.

#### Bandisce da parte del Giudici et magiore Officiale della Gabella di Lucca;

Che ciascuno notaio della città di Lucca, borghi et sobborghi et suo contado, distrecto et forza, et ciascuno altro notaio lo quale dimorasse ne' dicti luoghi, lo quale avesse facto da kalende Octobre prossimo passato in qua, alcuno rogito o contracto di compre et vendite, doti, donagioni, assignationi, testamenti, judicij o codicilli o ultima volontà, o d'alcune alienazioni, di che pagare si debbia gabella, quello debbia avere dinontiato et dato per scripto alli officiali del provento della compra, di quelli sopra ciò diputati, a quella pena che si contiene in ella carta et pacti della dicta compra. Cioè quelli della città, borghi e sobborghi, in dieci die proximi; et quelli delle sei miglia, contado, distrecto et forza, infra quindici proximi che verranno. Et li contracti, rogiti, testamenti et judicij, o codicilli, o ultime volontà, che per innanzi si facessero per le dicte cagioni, sieno tenuti et debbiano li predicti notari dinontiare et dare per scripto alli dicti officiali, infra quelli termini, et a quelle pene che si contegnano nella dicta carta et pacti. Dichiarando li nomi et soprannomi delli contraenti, et luogo et contrade onde sono li contraenti, con la cosa venduta o qualunque modo, volontaria-



mente alienata, et lo pregio quinde ricevuto o promesso, et similemente per che modo, cagione o tenore, in effecto procedesse intra contraenti quello cotale rogito o contratto, testamento, judicio o codicillo. Et che similemente li dicti contraenti siano tenuti et debbiano dinonziare come dicto è, et anocra dire chi avesse o dovesse avere, non obstante che carta non de fusse facta, et pagare la gabella debita di quelli, in mano del camarlingo sopra ciò deputato, infra quelli termini, et a quelle pene che si dichiarano nella dicta carta et pacti.

Anco che ogni sindico, consolo, o officiale della città di Lucca, borghi et sobborghi, et suo contado, distrecto et forza, sia tenuto et debbia dinonziare, et dare per scripto al dicto officiale ogni persona la quale menasse moglie o andasse in uxorato, o qual giovana e femmina si partisse et andasse a marito in altra parte, in che parte et luogo, et chi vendesse o comprasse, alienasse per alcun modo et titolo permutasse, cambiasse, dividesse o concedesse alcuno bene inmobile posto in elle loro contrade, braccii, luoghi, comuni, et tenitori, Et ancora li predicti consoli della città, borghi, et soborghi siano tenuti et debbiano dinonziare et dare per scripto a' dicti officiali ciascuna persona che morisse in nelle loro contrade et bracci. Et li consoli, sindichi de' comuni et luoghi dello contado, distrecto et forza, debbiano ancora dinonziare et dare per scripto a' dicti officiali ciascuna persona che citadina fusse di Lucca, salvatica o domestica, che morisse nelli loro comuni, tenitori e luoghi; et questo debbiano fare infra quelli termini, et a quelle pene che si contegnono in nella dicta carta, et pacti. Et quelli del tempo passato, ciò da kalende Octobre proximo passato in qua, debbiano avere dinontiato et dato per scripto, come dicto è di sopra; cioè quelli della città, borghi et sobborghi, infra viij di proximi; et quelli dello contado, distrecto et forza, infra xv dl proximi, et a quelle pene che dicte sonno.

Et a ciascuno sia licito di potere dinontiare, et accusare chi contrafacesse, et seràli tenuto credentia, et arà la tertia parte della condannagione. Anco che tucti ii consoli, sindichi et officiali delle contrade et braci della città di Lucca, horgini, et dobrpfii, et del suo contado, distrecto et forza, sia tenuto et debbia comparir alli dicti officiali; cioè quelli della città, borghi et soborghi, infra cinque die proximi; et quelli dello contado, distrecto et forza, infra dieci die proximi, a quella pena che li piacesse di tollere.

276

### 9 Novembre 1346.

Da parte del magiore Officiale del Fondaco, bandisce;

Che alcuno vinatieri, o aţira persona che vendesse o inteudesse per inumazi di vendere ad minuto in nella città di Lucca, borghi o in nelli soborghi, o nello suo contado, distrecto et forza, vino di qualunque factura o condictione sia, non ardisca overo presumma quello cotale vino vendere inaquato, o mescolato con acqua in alcuno modo o vero ingenio, ad pena di libre xxv per cischeduno carro, et a ragione del carro, et di perdere lo dicto vino. Et a ciascuno sia licito di accusare et denuntiare chi contrafacesse, et arà la terza parte del bando et della condannagione, et seràli tenuto credentia.

277

## 19 Novembre 1346.

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Ranieri etc.

Che ogni exiticcio di Valdinievole, li quali vogliano dimandare alcuna restitutione di beni in elle dicte parti di Valdinievole, quella debbia dimandare, o domandare fare, di quie a viij di proximi che vegnono, dinanzi a ser Vando da Montalcino officiale lae a ciò deputato. Imperciò che lo dicto officiale de' stare nello dicto officio infine a kalende Dirembre proximo che viene, et non da inde in là. 278 22 Movembre 1346.

#### Bandisce da parte di ser Federigo conservatore etc.

A ciascu la persona della città di Lucca, grande o piccolo, lo quale avesse alcuna poliza di andare di nocle, tra oggi et dimane innanzi terza, la debbia rapresentare dinansi al dicto ser Federigo, overo alla sua corte, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

279 24 Novembre 1346.

### Da parte di messer lo Judici, et magiore Officiale della Gabella di Lucca, per lo Comune di Pisa;

Bandiscasi che ciascuna persona, di qualunqua condictione sia, la quale avesse messo in nella città di Lucca alcuna cosa overo cose, la quale overo le quali fusseno scripte in dello libro delle porte della città di Lucca, scripto per mano de' portonari alle dicte porte ordjuati, quella overo quelle ricavare fuore dalla dicta cità, da kalende Gennaio di Mccexliji infine a kalende Luglio Mccexlvi, et quella overo quelle non avesse cavate, o facte cavare fuore della dicta cità, di qui a di vi proximi che verranno, debbiano le dicte cose avere cavare, o facto loro difesa dinanti al dicto messer lo Judici et alla sua corte. Sappiendo che da dicto termine innansi, si procederebbe contro di loro, et secondo la forma delli statuti della dicta orte si contiene.

Anco che qualunque persona, come di sopra si contiene, avesse cavalo o facto cavare della dicta città nitura cosa o cose, per quella overo quelle rimectere dentro in della dicta città, la quale fusse scripta overo scripte in dello libro delle porti di sopra nominati, et quella overo quelle cose dentro una vesses rimisse, o facto rimictere, di qui al dicto terme non avesse rimisse, o facto rimictere, di qui al dicto terme

di sopra dichiarato, debbia comparire, come di sopra si contiene. Sappiendo che, dal terme innanti, si procederà contra di loro, et secondo la forma delli statuti della dicta corte si contiene.

Anco che qualunqua persona avesse messo in della ciulà di Lucca, o cavato fore della dicta città, overo cose, da kalende Gennaio di Mccextyi infine a kalende Septembre proximo passato, le quale avesse facto scrivere alla gabella a notari sopra ciò deputati, di quelle cose debbiano avere facto loro difesa o scuza, infra lo dicto termine, a quello medesmo bando.

#### 280 28 Novembre 1346.

Bandisce da parte di messer Galizo da Aucona magiore Sindaco della città di Lucca, per la dicta città di Lucca, per lo modo uzato;

Che ciascuno officiale, lo quale fusse stato chiamato o electo ad alcuno officio della città o dello contado di Lucca, per lo dicto comune, per lo sequente anno che viene, incominciando in kalende Gennaio proximo che vene, debbia venire et comparire dinanti a lui, et della sua corte, di qui a v die proximi che vegnano, a jurare et saldare lo dicto suo officio, al quale fosse electo, et a promectere di fare, et observare in statuit et ordinamenti che parlano delli dicti officii, et a promectere di ubidire li comandamenti del dicto messer lo Sindico, et della corte sua, a quella pena che a lui piacesse di tollere.



Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Ranieri Capitano di Lucca, et di messer la Podestà, et dello Conservatore di Lucca;

Che neuno cittadino di Lucca o forastieri, abitatore in nella cità di Lucca, borghi debbia andare o mandare lectore o anbasciata a alcuna terra non subieta, o che non si riegna per lo Comune di Pisa o di Lucca, senza espressa licentia dello dicto vicario di messer lo conte e del Conservatore di Lucca, a quella pena che a' predicti officiali o a alcuno di loro piacesse di tollere.

Item, che neura persona, cittadina nè forestieri, abitante in Lucca, debbia mandare o ricevere alcuna lectora di fuora di Lucca, excepto cle li officiali che vi sono per lo Comune di Pisa, se prima le dicte lectore non si rapresentano al Capitano della Guardia che è ine per lo Comune di Pisa, a quella pena, che lo dicto capitano torre volesse, considerata la condictione della persona, et della lectora. Et che le dicte lectore si debiano bollare della bolletta ordinata del dicto capitano, innansi che le dicte lectore di Lucca si cavino. Et ciascuno possa accusare et dinontiare chi contrafacesse, et arà la metà della condapnazione, et serà leunto credentia.

Hem, che neuno dipintore, surtore, o alcuno altro possané debbia dipingere, talliare o cucire, o altramente lavorare in alcune handiere, pennoni, sopraveste, pavesi, o alcune altre armadure, se non solamente quelle armi che sono usati di dipingere in nella cità di Pisa, et di Lucca, overo armi proprie d'alcuno citadino o forastieri, et quelle non possano dipingere, tagliare o cucire da una arme in su, senza espressa licentia del dicto messer lo Vicario, a quella pena che torre li volesses.

Item, che nessuna persona della cità di Lucca, o dello suo contado distrecto et forza, o alcuno altro abitante di Lucca. di qualunqua condicione sia, presumma nè debba 'fare o far fare per sè o per altrui alcuna congregatione, coniuratione o conspiratione di gente, da dicci omini in su, sensa expressa licentia del dicto Vicario, et degli Rectori dello castello della Augusta che per li tempi fusseno; excepto consigli, o rauno di gente che si facesseno in dello palagio delli Antiani di Lucca, delli quali neuno se ne faccia che l' Vicario dello conte presente, non vi sia e excepto che in pubblici matrimoni, nosse, et sepulture di morti, le quali fare si possano senza alcuna licentia.

Item, che neuna persona della cità di Lucca o del suo contado, distreto o forza, o altronde, di qualunqua condictione sia, presumma, nè debbia traere o partirsi delle case sue per cagione d'alcuno romore che sussitasce in ella cità di Lucca, o in delli borghi, di die e di nocte, a pena dello avere et delle persone; excepto che a romore di fuoco, allo quale tucti li maestri di pietra et di legname deputati, debbiano traere. Et tucti li mercadanti et artifici, in qualunqua porta della cità di Lucca abitano, li quali avessero boteghe o mercantie in ella contrada dove il fuoco fusse acceso, et tucti li omini di quella porta dove il fuoco fusse accesso, liberamente et senza pena possano traere per spegnare lo dicto fuoco, per cavare et portare via le dicte mercatantie, senza alcuna arme offendevole o defendevole, se non con pavese o rotella, cervigliere o segure, a quella pena che per suo arbitrio torre volesse.

Item, che neuna persona della cità di Lucca o del contado di Lucca, o altronde, di quabunqua condictione sia, presumma nè debbia, di die o di notte, in ella cità di Lucca o in elli borgli, alcuno romore suscitare, o per cagione di acuno romore traere, con arme o senza arme, a casa d'alcuno citadino di Lucca, o d'altra persona, se non in caso di fuoco, come di sopra è dicto, nè gridare o dire viva o moia, se non quello nome solamente, che dal dicto messer to Vicario nococelesse, a pena dello avere et delle persone.

Item, che neuna persona della cità di Lucca, o del contado, o altronde, di qualunqua condictione sia, presumma nè



debbia parlare, trattare et ordinare, o far per sè o per altrui, alcuna cosa contro l'onore et buono et pacifico stato delle dicte cità di Pisa et di Lucca, overo contra lo onore et stato delle dicte cità di Pisa et di Lucca, overo contra lo onore et stato di messer lo conte Raineri, o del suo Vicario, et delli altri rectori della dicta cità, alla soprascripta pena.

Item, che neuna persona della cità o del contado di Lucca o del suo distrecto et forza o altronde, di qualunque condictione sia, presuma nè debbia venire alla cità di Lucca acompagnato da x omini in su, nè con quelli dicei omini possa entrare in nella cità di Lucca o in nelli borghi, con alcuna arme offendevile o diffendevile, sensa expressa licentia dello dicto Vicerio, a quella peua eche ers uso arbitrio torre volesse.

Ilem, che neuna persona della cità di Lucca o altronde, di qualunqua condictione sia, presumma nè debbia menare o conducere o fare conducere, per sè o per altrui, alla cità di Lucca o in delli borgili, alcuna quantità di gente del contado o distrecto di Lucca o altronde, da x omini in su, senza licentia del dicto messer lo Vicario, a pena dello avere et delle persone.

Item, che neuna persona della cità di Lucca o delli borghi o altronde, di qualunqua condictione sia, presuma nè debbia tenere in nella casa della sua abitagione alcuna arma offendevile o diffendevile, se non solamente quelle armi che bisogna per la sua persona o delli suoi coniunti abitanti tion lui in casa, a quella pena, che per suo arbitrio torre volesse. El ogni arme che soperchio avesse, oltra le dicte armi concedute, debbia consignare al dicto capitano, di qui a tre di proximi che verranno, alla soprascripta pena.

Ilem, che ogni persona citadina, è abitante in nella cità di Lucca o in delli borghi, di qualunqua condictione sia, lo quale avesse alcuno balestro, di qui a tre di proximi che verranno, quello debbia dare per scripto et consegnare al Conservatore della cità di Lucca, alla soprascripta pena.

Item, che neuna persona della cità di Lucca o dello suo contado, distrecto et forza o altronde, di qualunqua condictione sia, pressumma nè debbia conducere o fare conducere alla



cità di Lucca o in delli borghi, palezemente o celatamente, socto pretexto di mercadantia, o socto altra cazione o colore, alcuna quantità d'arme offendevole o diffiendevile, se non solamente quelle armi che li bisognano per difesa del suo corpo, sensa licentia del dicto messer lo Vicario, alla soprastribia pena.

Îtem, che nenna persona citadina nê forestieri, abitante in Lucca o in nelli borghi, presumma nê debbia prestare o prestare fare, per sê o per altrui, alcuna quantită di denari sopra armi o cavalli d'alcuno soldato delli comuni di Pisa et di Lucca, overo quelle armi et cavalli in pegno, overo in altro modo ricevere, senza expressa licentia del dicto messer lo Vicario, a quella pena che per suo arbitrio torre volesse. Et chi oltra la dicta pena, serà constreto per lo dicto messer lo Vicario alla restituzione delle dicte armi et cavalli, sensa esserii renduit il denari che su v'avesse prestati.

Item, che neuno soldato da cavallo del Comune di Pisa et lucca, presumma nè debbia prestare a alcuna persona alcuno rontlino, scripto al soldo de d'icti comuni di Pisa et di Lucca, sensa licentia del dicto messer lo Vicario, a pena di libre x di buona moneta per ciascuno che contrafacesse et ciasruna volla:

Item, che neuno soldato da cavallo de'dicti comuni di Pisa et di Lucca presuma, nè delbia per alcuna cagione absentarsi dalla cità di Lucca, sensa licentia del dicto messer lo Vicario, a nena di libre x ner ciascuno et ciascuna volta.

Hem, che neuno soldato da cavallo del Comune di Pisa et di Lucca presumuna nè debita tollere in vendita o per altro modo, pane, vino o alcuna altra victuaglia o cosa d'alcuno citadino o contadino di Lucca, o d'alcuna altra persona, sensa licentia et volonità di coli di cui fusseno le dicte cose, sai-saciendo a lui pienamente dello pregio della cosa che comprasse, a pena di libre xxv per ciascuno et ciascuna volta. El niente meno serà constrecto per lo dicto Vicario alla restitutione della dicta cosa, o al pagamento di quella.

Item, che neuno soldato da cavallo de' dicti comuni di Pisa et di Lucca, deputato alla guardia della dicta cità di Lucca et del castello della Augusta, possa nè debbia cavalcare per la cità di Lucca o per li borghi o altrove, per lo contado et distrecto di Lucca, con alcuno citadino di Lucca, di qualunqua condictione sia, et con li dicti citadini mangiare o bere, a peua di libre x per ciascuno che contrafacesse, et per ciascuna volla.

Item, che neuna persona della cità di Lucca o dello suo contado, distrecto et forsa, o altronde, di qualunque condictione sia, presuma nè debbia portare o regare alcuna arme offendevole o deffendevole, venendo verso la cità di Lucca infra le infrascripte contini, excepto spade, coltelli di lato, rotellini o boccolieri, le quali armi a ciascuno sia licito di poterle recare infine alla porta di Lucca liberamente senza alcuna pena. Et salvo che li soldati da cavallo et da piè del Comune di Pisa et di Lucca, alli quali sia licito, andando et venendo, di potere portare ogni arme che volesseno, excepto li citadini et contadini di Pisa, alli quali sia licito di recare ogni arme che a loro piacesse infine alle porta di Lucca cioè da

Capanore, la Pieve di Camajore, la chiesa di s. Piero a vico, Lunata, la chiesa di s. Caxiano, lo ponte s. Piero, lo ponte s. Quirici,

et da l'Ozore in qua verso la cità di Lucca, a peua di soldi xl di buona moneta, per ciascuno che contrafacesse el per ciascuna arme offendevile, et di soldi xx per ciascuna arme diffendevile et per ciascuna volta. Et che, oltra le dicte pene, perda et perdere debbia tutet l'arme che trovate li fusseno, excepto l'armi concedute di sopra. Et che al citadino di Lucca, quando andasse a cavallo di fuora, sia licito di portare l'armi al lato, avendo lo capello, et lo simile in dello suo tornare infine alla sua casa; li contadini di Lucca debbiano l'assare le dicte loro armi fuora delle porte di Lucca.

Item, che neuno citadino di Lucca o altronde, soldato, forastieri, chierico o laico, di qualunqua condictione sia, presumma nè delbia riceptare o albergare, in nella casa della sua abitagione o altrove, alcuno forestieri, baico o cherico, o alcuno citatinio di Lucca, senza expressa licentia del dicto



Vicario, o vero dello Conservatore della cità di Lucca, a quella pena che per lo dicto Vicario, o per lo dicto Conservatore torre si volesse.

Item, che neuno della cità di Lucca o del suo contado o atronde, di qualunqua condictione sia, in della cità di Lucca o in del suo contado, presumma nei debbia, in publico nei nei privato, chiamare o nominare sè o altrui ducale o maltra-verso, overo nome ducale o maltra-verso, ou alcun modo ricorbare, ad pena di fibre x di buona moneta. El magiore et minore a albitrio del dicto Vicario, considerata la condictione della persona et lo modo di parlare, et ciascuno possa chi contrafacesse accusare, et serà tenuto credentia, et arà la meta della condanasgione.

Item, che i singoli consoli delle contrade et bracci della cità di Lucca et de' borghi, di qui a tre di proximi che verranno, debbiano comparire alla corte dello dicto messer lo Vicario, a ubidire li suoi comandamenti, a quella pena che per suo ablitrio torre volessirio torre volessirio torre volessirio.

Hem, che ciascuna persona citadina o forestieri di quaimoqua condictione sia, presumma nè debia portare alcuna arme offendevole o diffendevole, per la dicta cità di Lucca e borphi, con licentia o sensa licentia, a quella pena che in nelli satutti del Comune di Lucca si contiene: excepto li soldati da cavallo et da piè del Comunue di Pisa, non obstante alcuno privilegio o ordine che in contrario fusses.

Item, che lo camartingo della Dovana del sale di Luca, et ogni altro camartingo che a Lucca fusse di alcuno provento non venduto, ciò che li perverrà alle mani, ogni Domenica, quando s'aprono le casse delle altre intrate del Comune di Duca, debbia consignare et dare in pecunia numerata al Camartingo magiore dello Comune di Pisa, deputato alla cambera di Luca, alla pena del doppio di ciò che riservassa po sè oltre il dicto ordine. El ogni notaio deputato alla intrata della dicta Dovana o altri proventii non venduti, debbià dare per seripto al dicto Camartingo magiore tutta la intrata che al dicto suo camartingo è pervenuta alle mani ogni Domenica.

282

Item, che neuno soldato da cavallo o da piè del Comune di Item, che neuno soldato da cavallo o da piè del Comune di via, possa nè debbia giocare a giuoco di zara, nè a tutle, nè a vino, in cilieri nè altrove, nè a alcuno altro giuco che denari o cosa neuna vi si vincano o perdano, con alcuno citadino nè contadino di Lucca; et similemente neuno citadino nò contadino di Lucca con il dicti soldati, a pena di libre x di buona moneta per ciascuno di loro, et per ciascuna volta. Et che ogni persona possa accusare et denuntiare, et arà la metà della condanagione, et serà tenuto credentia.

Sappiendo che sopra' dicti capitoli et ciascuno di quelli, lo dicto Vicario del conte, la Potestà di Lucca, et lo Capittano della Guardia possano procedere per accuse, denunte, inquisitioni, et per ogni altro modo che a loro paresse più utile, et coloro che trovasseno colpevili punire, et condepnare a loro albitrio, considerata la condictione delle persoue, et la qualità dello peccato, cioè ciascuno de' dicti officiali, secondo che la loro jurisditione è partita, et che a ciascuno di quelli apartenesse di conoscere.

## 23 Dicembre 1346.

## Da parte del magiore Officiale del Fondaco;

Bandiscasi che alcuna persona, di qualunqua condictione sia, non ardisca overo pressuma stare in nella piatla di s. Michele in mercato con bandiera o segno alcuno, nè alcuno altro luogo della cità di Lucca, borghi et sobhorghi, a predicare o sermonare, o a dare brevi, o per cavare denti, o cucinare, nè fare polverella o guaraminella, o altre cose fare, a pena di libre cento a chi contrafacesse.

#### Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo Conte Baineri etc.

A ciascuna persona, la quale avesse alcuno pegno alla casana di Lapino Falchi, lo quale dimora a prestare in nella contrada di s. Masseo di porta s. Donati, quelle pegnora debbiate avere ricolte di quie a xv die proximi che vene. Sapiendo che, dal termine innansi, le dicte pegnora si venderebbeno, et non avesta neuna razione. El ter lo primo bando.

Anco fa bandire a ciascuna persona, di qualunqua condiction sia, la quale avesse cavato, o avesse in presto, overo acomandigio, o per qualunqua cagione o modo, alcune cose della dicta casana, infra viij dl, le debbia dinonziare dinnansi al dicto messer lo Vicario, overo alla sua corte, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

284 30 Marzo 1347.

## Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona della città di Pistoia e del suo contado, distrecto e forza, abiante in delle decte parti o in alcuna di quelle, possa venire et usare alla città di Lucca et
al suo contado, distretto e forza, di qui a kal. Luglio prossimo che vene: non stante alcuna ripresalia conceduta per
lo Comune di Lucca contro lo Comune di Pistoia e suo contado, distrecto e forza. Sappiendo che simile ordine et bando
è facto in nella città di Pistoia, che ciascheduna persona della
città di Lucca e del suo contado, distrecto e forza, abianti
in quelle terre o in alcuna di quelle, possa andare e usare,
in fine al detto termine di kal. Luglio, alla detta città di
Pistoia, o al suo contado, distretto e forza.



285 2 Luglio 1347.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale delle vie e de' pubblici del Comune di Lucca;

Che neuno fornaio della città di Lucca, borghi o sobborghi delbhia nè possa tenere sopra la suo forno, per modo che portasse alcuno pericolo, alcuna quantità di stipa, se non quanta bisogna per una septimana al suo forno; nè etiandio alcuna quantità di mortora seccare, a quella pena che al decto dificiale piacesse di tollere secondo la forma dello statuto.

Che nulla persona possa nè debbia abbeverare alcuna besita sopra a dalcuno pozzo della città di Lucca, borghi o sobborghi, nè lavorare o fare lavorare alcuna cosa presso ai delti possi a quattro braccia, a quella pena la quale si contiene nelli statuti.

Che neuna persona gitti o faccia gittare in della città di Lucca, borghi o sobborghi alcuna cosa morta o bructura per la quale ne possa uscire alcuna puzza, oppure alcuna altra cosa che occupasse alcuna via della città di Lucca, borghi o sobborghi, alla dicta pena.

E che nulla persona guasti, impedisca, stremi o in alcuno modo occupi alcuna via, strada, ponte o chiavita della decta città, borghi, sobborghi, distretto, contado o forza, a quella pena che al decto officiale piacesse di tollere.

E che nulla persona ardisca overo presuma tenere nella città di Lucca, overo borghi, alcuno porco overo troia, contra la forma dello statuto, alla nena che dicta è di sonra.

E che ciaschiduno tractore, tavernaro, pellaio o vero coiaio o stufaiolo, debbiano teuere necto li loro aquaj, e ogai vigilia di festa debbiano quelli rimondare e nectare; e etiandio dinanti alle loro bocteghe tenere senza alcuna bructura, a quella pena che si contiene nella statuto e al suo arbitrio.

E a ciaschiduno sia lecito di accusare e dinonsiare chi contrafacesse, e saràli tenuto credenza e arà parte della condannagione.

189

E che tutti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi e sobborghi, debbiano comparire dinanti al dicto officiale, di qui a octo die proximi che verranno.

E che nulla persona, di qualunqua conditione sia, ardisca overo presuma di fare alcuno danno o guasto in alcuno modo nel prato del comune, a pena delle Libr. xxv per ciaschiduno e ciascuna volta.

Anco che nulla persona possa nè debbia tenere e conducere sopra o per lo prato del comune alcuno carro o carrecta o treggia, alla decta pena.

Anco che nulla persona tegna o conduca alcuna bestia sopia il decto prato, a pascere o in altro modo tenere, alla decta pena.

E a chiaschiduno sia licito di accusare e dinontiare chi contra facesse, et seràli tenuto credenza, e arà parte della condennagione.

286 28 Agosto 1347.

Bandisce da parte del maggiore Officiale delle vie del Comune di Lucca;

Che ogni persona cittadina e forestiera, la quale abiti in della città di Lucca e in de' borghi, la quale abitia in della dicta città casa propria o condutta, faccia conciare e astracare dinansi alle loro case, bene e convenevilemente, in qualunque parte lo detto astraco è sconcio e guasto, di qui a xv die proximi che vengono, a pena di Lb. x a chi contrafacesse. Sappiendo che il decto officiale ne forà fare solenne inquisitione, passato il decto termine, contra qualunque persona non observerà il presente bando. E ciaschiduno sia licito di denonsiare qualunque persona contrafacesse, e arà la terza parte della condannagione e saràli tenuto credenza.

E che ciaschiduna persona, cittadina e forestiera, la quale abiti in della decta città, ogni sabato e vigilia di festa solenne, faccia spazzare e nectare le vie dinanzi alle loro



case, a pena di soldi xx per ciaschiduno che contrafacesse. E ciaschiduno sia licito di dinonziare e arà la metà della condannagione.

É che tucti i consoli delle contrade e bracci della città di Lucca e de' borghi, di qui a tre di proximi che anno a venire, abbiano fatto sgomborare le loro contrade e bracci di tutte pietre, pezzolame e minuzame di matoni e d'ogni altra cosa, la quale fosse occupamento di via pubblica, alle spese delle loro contrade e bracci, a pena di soldi xx per ciaschiduno consolo in suo proprio nome.

287 8 Novembre 1347.

Bandisce da parte del maggiore Officiale delle vie;

Che qualunque persona che pegnorata sia per cagione delle chiavite, che si fanno fare per Nicolao Busdraghi fuor dell'antiporto del molino a porta s. Gervagi, per lo soprascritto officio, di qui a vui di proximi che àno a venire, quelle pegnora abbiano ricolte. Sappiendo che, passato il decto termine, le decte pegnora si venderanno o vero s' impegueranno per quella somma di che anno a pagare, per la cagione soprascritta.

288 2 Gennaio 1348.

Bandisce da parte di messer li signori Vicarij, Castellani et Rettori della cictà di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che tucti li consoli della cietà di Lucca, borghi et soborghi, et quelli delle sei miglia et delle vicario, debbiano comparire alla corte de li dicti messer Vicarij et Rectori, a fare la promissione usata alla dicta corto, per sè et per l'aultre corti della cietà di Lucca, di ubedire alli comandamenti delli dicti messeri Vicarij et Rectori e delli altri officiali. Gioè quelli della cictà et delli borghi e soborghi, debbiano comparire infra tre die; et quelli delle sei miglia, infra cinque die, et quelli delle Vicarie, infra octo die proximi che verranno; a quella pena et bando, che alli dicti messeri Vicarij, et Rectori piacesse di tollere.

289

2 Gennaio 1348.

Bandisce da parte di messer lo Giudice, et maggiore Officiale della Gabella;

A ciascheduna persona, cictadino, contadino o forestieri, o di qualunqua condictione sia, lo quale rendesse pigione o livello, di quella pigione o livello debbia avere pagato denari dodici per ciascheduna livra, per li primi sei mesi di quelli denari che rende allo officiale a ciò deputato, lo quale dimora alla Fracta dentro alla porta. Cioè quelli della cicta di Lucca borghi et soborghi, di qui a octo di proximi che vene; e quelli delle sei miglia et delle vicarie, di qui a quindici die proximi che vene. Sappiendo che, chi così non pagasse infra lo dicto termine, sareble predato senza nessuna difensione.

<del>2</del>90

2 Gennaio 1348.

Bandisce da parte di messer lo Giudici maggiore. Officiale della Gabella;

Che tueti ii usurieri della cictà di Lucca, borghi et soborghi, e del contado, distrecto et forsa, u qualunqua altra persona fusse, la quale prestasse a nominata usura; e che tueti li albergatori li quali tegnono albergaria in della cictà di Lucca, borghi et soborghi et delle sei miglia, debbiano comparire dinansi a messer lo giudici, di qui a tre di proximi che vene, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere. E che tucti li consoli delle contrade et braccij siano tenuti e debbiano dinonsiare le soprascripte persone, infra lo dicto termine, a quel medesmo bando.

291 3 Gennaio 1348.

#### Bandisce da parte di messer lo Giudici et maggiore Officiale della Gabella:

Che qualunqua persona avesse avuto alcuna licentia di mandare alcuna cosa della cictà di Lucca in del suo contado, distrecto et forsa, per remectere le dicte cose in della dicta cictà, quelle cose debbia avere remesse di qui a octo di proximi che vene. Sappiendo cle, se infra 1 dicto termine non le avesse rimesse, serebbe constrecto a pagare la dicta gabella delle predicte cose; e che qualunqua persona l'avesse facto rimectere, et non avesse facto conciare la poliza in su' libri della Gabella, che quella debbia far conciare, fra lo dicto termine, a quella pena et hando che al dicto messer lo judici piacesse di tollere.

Anco che, qualunqua persona avesse messo alcuna altra cosa in ciclà, per quella cavare di ciclà, che infra lo dicto terme ne la debhia avere cavata. Sappieudo che, se poi ne la volesse cavare, sarebbe constrecto a pagare la debita gabella.

292 3 Gennaio 1348.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

A ciascuna persona della cictà di Lucca, horghi, et soborghi, et delle sei miglia, la quale vende o compra a peso o a misura, quelli pesi et misure debbia avere facto suggetlare del mavo suggeto alto officiale a ciò diputato, lo quale dimora alla loggia di sancta Maria l'Hiporta di porta san Cervagi, di qui a quindici di proximi che vene; a quella pena et bando, che in dello statuto del Fondaco si contiene.

E che neuno portatore, vectorale, carratore, ardisca nè presuma portare, vectoreggiare nè carreggiare, con barili nè con botte carrareccia, se in prima non è suggellato del dicto nuovo suggello, infra l' dicto termine, a quel medesmo bando.

293

#### 3 Gennaio 1348.

#### Bandisce da parte di messer lo Giudici, maggiore Officiale della Gabella;

Che tucti li ortorani, e qualunqua persona lavora orto infra uno miglio della citat di Lucca, compariscano dinauti allo officiale del dicto provento a ciò deputato, lo quale dimora in della contrada di sancta Maria corte Ortandinga alla chiavita di san Giorgio, e quine Il loro nomi e la misura dell'orto lo quale lavorano, scrivere facciano, e s'ò proprio orto o conducto, e quanto di quello cotale orto è tenuto di rendere, di qui a dieci die proximi che verranno; a pena di soldi cento per ciascuno che così nou denuntiasse, e di pagare dell'uno cinque di quello che pagare devesse l'anno, per quella codale gabella, e

Anco che predicti ortorani la gabella delli dicti orti debbiano avere pagata per la metade, di qui a dieci die proximi che verranno, alla dicta pena.

294

## 8 Gennaio 1348.

### Bandisce da parte di messer lo Giudici, maggiore Officiale della Gabella;

Che nessuna persona, di qualunqua conditione sia, della cictà di Lucca o del suo contado, distrecto et forza possa nè delhàs prestare ad uzura sopra pegno, u in alcuno modo, se in prima non si fa scrivere in del libro della gabella per ciò ordinato, a pena di libre cento, al quale contra facesse. Et a ciacuna persona sia licito accusare et dinonsiare, e arà la metade del bando, et fili tenuto credenza.

295 13 Gennato 1348.

Bandisce da parte de' signori Rettori et Vicarij della città di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che nulla persona, di qualunqua condizione sia, in della cictà di Lucca o in de' borghi et soborghi o in del contado, forza et distrecto suo, ardisca o vero presuma d'incanovare o comperare, o d'incanovare o comprare fare, per sè o per altrui, in alcuno modo, alcuna quantità di carboni da fabbrica, se non quanto a lui n'abizognasse per suo lavore; salvo et quellino che sono diputati alla canova d'i fabbri della cictà di Lucca et borghi, li quali per fornimento della dicta canova comprare e incanovare possino, come a loro meglio parrà; alla pena di libre xxv ad arbitrio de'soprascripti Rettori e Vicari. E ciascheduna persona possa accusare et dinonsiare coloro che contra facessero.

296

14 Gennaio 1348.

## Bandisce da parte di messer la Potestade;

Che neuno genovese nè catelano, nè neuna altra persona la quale fusse stata in della cictà o in delle parti di Romania, da uno anno in qua, ardisca nè presuma intrare in della cictà di Lucca, nè in delli borphi, ne li ni delli soborghi, a pena dell'avere et della persona a ciascuno che contra facesses. 297

#### 14 Gennaia 1348.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco:

A ciascuna persona la quale arega o vende in della cictà di Lucca alcuna quantità di fieno o paglia o altro strame, e stoppa o lino, ardisca nè presuma vendere nè far vendere, comprare nè far comprare, se non solamente in su la piassa usata, e quine far pesare allo officiale a ciò diputato, a pena di soldi quaranta per ciascuno, et per ciascuna volta, a chi in ciò contrafacesse. E a ciascuna persona sia licito accusare e dinonsiare, e arae la metade della condannagione, et seràli tenuto credenza.

298

#### 15 Gennaio 1348.

## Bandisce da parte de' Vicari, et Rettori;

A ciascheduna persona, la quale avesse a ricevere alcuna cosa da' dieti Vicari et Rettori, o da loro famiglia, compariscano dinauti a' dieti Vicari et Rettori, o vero alla loro corte, di qui a tre di proximi che vene, et seranno bene pagati. Sappiendo che, dal dieto termine in anti, non seranno intesi ad alcuna razione.

299

#### 17 Gennaio 1348.

#### Bandisce et dinonsia da parte del Giudici della ragione di messer la Podestà;

Conciosiacosa che Jacobo el Joanni, fratelli et figliuoli che funno di Vauni Orselli cictadino di Lucca, abbiano presa la ereditade di Bartolomeo loro fratello, e però a ciascuno legatario o a ciascuna altra persona, la quale avesse a rice-



vere, o chi volesse dimandare alcuna cosa, con carta o seuza carta, o per qualunqua cajenoe, via o modo, sopra la dicta creditade et beni, comparisca vernadle in dell'ora della tersa, che serà a di xxv Gennaio, in della chieza di san Michele in mercato a vedere incominciare, compiere, consumare, distribuire la dicta ereditade et beni, con forma et cautela et beneficio di inventario. Sappiendo, che se vi sarete o se non vi sarete, si farae ciò che comanda et vuole ragione, non obstante la loro abssentia.

300 47 Gennaio 1348.

# Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, porti, guidi, overo conduca, con hestia overo senza bestia, alcuna victuallia verso extranee parti, se non verso la cictà di Lucca: e che della cictà di Lucca, borghi et soborghi cavare non si possa alcuna biada o victuallia o grassia, senza poliza del Fondaco di Lucca, pagando quinde la gabella che ordinata è, a quella pena e bando che in dello statuto del Fondaco si contiene.

E che tueti li artelloi della cictà di Lucca, horghi et soborghi, cioè vinactieri, biadainoli, tavernarii, caciainoli, pissicaroli, et tuete altre persone che vendeno, a misura o vero a peso, cose da mangiare, o vero da bere, debiano comprare et vendere con giusti et diricti pesi et misure suggellate. E ciascuno de' predicti avere et tenere debbia in della bottega, in della quale elli sta et farà la sua rate, posi et misure che alla sua arte s' apartegnano. Cioè ciascuno tavernario, statera suggellata, o vero bilancie, con peso d'una libra, meza bibra, d'una uncia, suggellate. E ciascuno vinactieri della cictà di Lucca, borghi e soborghi, distrecto et forza di Lucca, abbia et avere debbia mezzo quarto, meità, et mezetta et metà et derratali suggellati, e le dicte misure delli vinactieri siano larghe in del fondo, et strecte in nella bocca, secondo la forma che si darà per lo dicto officiale. E che lo dicto officiale deputato sopra suggellare le dicte misure, debba suggellare solamente le misure facte secondo la dicta forma et non altre, a pena di sodit venti per ciascuna misura suggellata. E che ciascuno biadniuolo avere debbia staio, mezo staio, quarra et meza quarra, et uno sagpiolo suggelali, a pena di sodit venti per ciascuna delle dicte misure.

E che neuna persona, di qualunqua condictione sia, faccia fondaco, o vero incanovi aleuna generatione di Isuda, in aleuno modo, fuore della cictà di Lucca, oltra che a lui bizogni per la sua viu a ci della sua famiglia, a pena di perdere la Isida la quale incanovasse. E a cisacuno sia licito chi contrafacesse accusare, et arà la quarta parte del bando, e serbil tenuto credenza; e non s' intenda biado incanovato quello lo qualo alcuna persona riccoglie, overo riceve di suo riccolto.

E che chiunque avesse incanovato biada, o vero facesse fondaco in nella cictà di Lucca, o vero soborghi, altro che quello che a lui bisognasse per sè et per la sua famigita, debbia quello avere dinuntiato infra octo di, dal di del presente bando, a pena di pertetre la dicta biada. E ciascuno sia licito di accusare chi contrafacesse, et avrà la quarta parte della condannagione: et non s'intenda infondacata la biada che l'omo riccoglie di suo riccotto.

E che nulla persona, di qualunqua conditione sia, possa agliare, vel tagliare fare, alcuno arbror di uliva, nè legua delle dicte ulive vendere, senza espressa licentia dello officiale del Fondaco, a pena di soldi quaranta chi contrafacesse, per ciascuna volta. E che li consoli delle comunanse et del distrecto siano tenuti et debbiano denunfiare chi contrafacesse, a pena di soldi cento chi contrafacesse, per ciascuno consolo et ciascuna volta. E a ciaschuno sia licito di accusare et dinonsiare chi contrafacesse, e arà la metade della condannazione.

Anco, che nulla persona della cictà di Lucca et delle sei miglia, o d'altronde, ardisca, overo presumma vendere, o vero comprare, e in alcuno modo dare alcuna quantità di biada, di qualunqua maniera sia, in alcuno luogo, se non in su la piassa del Fondaco, a pena di libre xxv per ciascuno, et ciascuna volta.

Anco, che neuna persona della cictà di Lucca, borghi o soborghi, o d'altronde, ardisca nè presuma portare o raportare alcuna quantità di biada o di legume da una casa a una altra, senza licentia del dicto maggiore Officiale del Fondaco, a pena di libre xxv per ciascuno et ciascuna volta, e di perdere la dicta biada, overo legume. E a ciascuno sia licito di accussre et dinontiare, e arà la juarta parte dello bando et della biada o vero legume, ad albitrio de' dicti officiali et delli consiglieri del Fondaco.

E che nullo biadaiuolo, o vero mugnaio, fornaio, o lazagnaio ardisca overo presuma comprare in nella piazza del Fondaco ordinata, o vero altro in nella cictà di Lucca, borghi et soborghi, contado, distrecto e forza, grano overo altra biada, senza licentia del giudici del Fondaco, a pena di tre xxv per ciascuna volta chi contra facesse, e più et meno al suo arbitrio. È a ciascuno sia licito di accusare et dinontiare, et arà la parte del bando.

E che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca nè presuma portare da uno comune a uno altro, alcuna quantità di biada o di legume, o vino o oglio, o altra victuaglia, senza licenza dei magiore Officiale del Fondaco, a quella medesima pena, et più et meno allo suo arbitrio.

E che ogni artefice della cictà di Lucca, borshi et soborshi, e ogni altra la quale è tenuta allo officio della Corte del Fondaco, debbia venire a jurare et a dare pagatori alla dicta corte, secondo lo modo uzato, infra lo terzo die, d'observare per sè et sua famiglia ogni siatuto et capitolo del Fondaco, sicome in quello pienamente si contiene; a quella pena et bando, che in quelli statuti et capitoli si contiene et sono dichiarati; e più et meno ad arbitrio del dicto officiale.

E che nullo biadajuolo non possa vendere, nè tenere a vendere, nè fare vendere in nella cictà di Lucca, borghi o soborghi alcuna quantità di grano, o di miglio, o farina di grano o di miglio, in alcuno modo, per sè o per altrui, a pena che al dicto officiale piacesse di tollere. E a ciascuno sia licito accusare et arà la meità della condannagione.

E che tucti li consoli delle contrade et delli bracci della cictà di Lucca, horghi et soborghi, debbiano comparire dinanti al dicto officiale et alla sua corte, infra lo terzo die, a ubidire li suoi comandamenti.

E che tucti li mugnari del contado et distrecto di Lucca debbiano comparire alla dicta corte, cioè quelli delle sei miglia, infra tre die; e quelli delle vicarie, infra cinque die, a dare le loro pagarie come è uzato.

301

#### 19 Gennaio 1348.

#### Bandisce da parte de' Vicarij et Rettori;

Che tucti li consoli delle contrade, et de braccij della ciclà di Lucca, borghi et soborghi, e delle sei miglia, et delle vicarie del contado, distrecto et forsa, debbiano comparire dinnanzi allo Officiale de forestieri, lo quale dimora in delta piazza di Cortina dentro dal castello d'Augusta, a ubidire li suoi comandamenti: cioè quelli della cictà di Lucca, borghi e soborghi, di qui a tre di proximi che viene; e quelli delle vicarie e del contado, distrecto et forza, di qui a dicci die proximi che viene; a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

302

### 24 Gennaio 1348.

## Bandisce da parte di messer la Potestade.

Che ciascuna persona, cictadino e forestieri, o di qualunqua conditione sia, la quale volesse dire, dimandare o vero opponere alcuna cosa contro messer Gallitio, in quadirieto sindico et modolatore delli officiali del Comune di Pisa et di Lucca, di qui a dieci die proximi che verranno, compariscano in della cietà di Pisa, dinansi alli modolatori facit et costituiti per li signori Antiani di Pisa, a dire, dimandare overo opponere ciò che loro piace di ragione. E seranno bene intesi, et a ciascuno serà facta piena et sommaria ragione.

Anco, che ciascheduna persona, di qualunqua condictione sia, debbia observare li statuti del Comune di Lucca, et contra quelli non debbiano fare o vero venire, a quella pena et bando che in delli statuti del Comune di Lucca si contone.

Anco, che tuci il consoli delle contrade e de braccij della cietà di Lucca, horpiti et soborpi, debbiano comparire dinansi al giudici del maleficio, alla corte del dicto messer la Potestà, di qui a tre dì, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

#### 303 29 Gennaio 1348.

Bandisce da parte de' Vicarij, Rettori, Signori, e di messer lo Giudici magiore Officiale della Gabella, e di messer lo Judici della Corte de' mercadanti;

A ciascuna persona la quale avesse alcuno pegno alla casana di Vanni di Corso d'Aresso, lo quale dimorava a prestare alla casana dirieto alla loggia del Conservatore, quelle pegnora debbiate avere raccolte di qui a xv die proximi che vene. Sappiendo che, dal dicto termine inansi, le dicte pegnora si venderebbono, e nonde arebbeno alcuna ragione; conciosia cosa che non vuole più prestare.

29 Gennaio 1348.

Bandisce da parte de' Vicarij, Signori, Rectori, et di messer lo Judici maggiore Officiale della Gabella, et di messer lo Judici della Corte de' mercadanti.

A ciascheduna persona la quale avesse alcun pegno alla casana di Fenzo da Prato, lo quale dimora a prestare di contra alla chiesa di sancto Masseo di porta san Donati, quele pegnora debbiate avere riccolte di qui a quindici die prosimi che vene. Sappiendo che, dal dicto termine inansi, le dicte pegnora si venderebbeno, et nonde arebbeno alcuna ragione; conciosia cosa che non vuole più prestare e per lo primo bando.

305

29 Gennaio 1348.

Bandisce da parte di messer la Potestade;

Che tucti li consoli delle contrade, et de'braccij della cietà di Lucca, borghi, ei sohorghi, di qui a tre di proximi che vene, debbiano comparire dinansi al dicto messer la Potestate, o vero alla sua corte, a quella pena et bando che al dicto messer Podestà piacesse di tollere.

306

29 Gennaio 1348.

Bandisce et dinonsia da parte del Judici della ragione di messer la Podestade;

Conciosia cosa che Nicolaó figliuolo di ser Nello Sartoy, e di inquà dirieto madonna Mantuccia, figliuola che fue di Bonaiuncta chiamato Junctino quondam Ceci Tignosini da Lucca, abbia presa la ereditade del dicto Bonaiuncta suo aulo;



e peró a ciascuno legatario, et a ciascuna altra persona la quale avesse a ricevere o che volesse dimandare aleuna cosa, con carta o senza carta, o per qualunqua capione, via o nodo, sopra la dicta creditade et beni, comparisca giovedie al servo, in della chiesa di sancto Fridiano, a di xxxi Genioio, a vedere compiere, consumare et distribuire la dicta creditade et beni, con forma et cautela et beneficio di inventario. Sappiendo, se vi sarete e se non vi sarete, si farà ciò che comanda et vuole ragione, non obtsante la loro absentia.

307

30 Gennaio 1348.

## Bandisce da parte di messer la Podestade;

A ciascheduna persona la quale avesse alcuna represallia, quella debbia fare scrivere, dal die del bando messo a uno mese, a' notari della Cammera sopra ciòe deputati, e'l nome e'l sopranome suo, e contra cui ae la dicta represallia, e per cui mano l'ae, e in quanta somma l'ae, e quanto n'ae ricevuto.

308

1 Febbraio 1348.

#### Bandisce da parte di messer lo Conservatore et Capitano della Guardia della cictà di Lucca;

Che ogni persona, di qualunqua conditione sia, et quale sapina, o abbia alcuna cosa mobile d'alcund oi quelli dalla Rocca, overo del conte Cherardo, o del conte Bernablo conti da Honoratico, o abbia avuta da la viglia de Pasqua del natale proxima passata in qua, to debbia dare per scripto a la corte sua; s' egli ene citadino, infra voto di; e se fossi contadino, infra vu di: a pena d'ogni uno quattro Ce la vatuat ch' elli avessi o sapessi, s' elli non darà, o assegnerà infra dicto termine. E che niuno che l'abbia, o abbia avuto dal dicto

termine in qua, non debbia dare nè rendere a loro: e dii l' avesse renduto o assegnato a loro, lo debbia anco assegnare alla dicta corte. Sappiendo che tutte le carte, et le restitutione facte, da la dicta vigilia in qua, se intendeno esser facte simulate in fraude del comune.

Anco, che ciascuno notaio e mercadante, c altra persona ch' avesi o sapessi alcuna carta o altra scriptura piubica o privata, la quale sia e possa interpretare che fossi in utilità o comodo delli predicti conti, o di quelli da la Rocca, o d'alcuno di loro, le dicte carte et scripture debbiano dare per scripto a la corte del dicto Capitano et Conservatore, infra lo dicto termine, sotto la dicta pena.

Et dagti decti termini in là, ogni persona possa acusare e denuntiare chiunque contrafacesse, e arà v soldi per libra de ogni coso ch'è denuntiata, e de chi facesse contra le predicte cose; et li decti v soldi avrà delli beni de colui o de coloro che contrafacessi.

E le predicte cose non s'intendano per coloro che tôlsaro delle cose de 'predicti, o d'alcuno de coloro, al tempo del romore, le quagli cose s'entendano d'èssare de coloro che le guadagnarono co la loro buona ventura.

309 6 Febbraio 1348.

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, possa regare alla cictà di Lucca ogna strame da cavalli, e posarlo in su la piassa usata, et quine venderlo ciò che li piace.



310

26 Agosto 1348.

Bandisce e notifica da parte de'signori Rectori et Vicarij della cictà di Lucca, et di messer la Podestà di Lucca;

Che ciascuna persona, di qualunque conditione sia, possa stare et venire alla cictà di Lucca e al suo contado, districto et forsa, et quinde partirsi liberamente et sicuramente, in avere et in persona, octo die inanti la festa proxima di messer san Regolo, e lo die della dicta festa, e da inde alla festa di santa Croce proxima che vene, e lo die della dicta festa, e uno die dipo la dicta festa, ono obstante alcuno debito di comune o di alcuna singulare persona, per lo quale o in del venire, stare o partire, neuno possa essere impedito en molestato in del dicto tempo per alcuna delle dicte cagioni, in avere nè in persona. Excepto che ribelli e nimici del Comune di Pisa di Lucca, e sbanditi per maleficio, et quelli contra li quali per maleficio si procedesse.

311 17 Decembre 1348.

Bandisce da parte de' signori Rectori, et Vicarij della cictá di Lucca;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, possa venire, et stare alla cicla di Lucca et suo contado, distrecto et forsa, et quinde partirsi liberamente et securamente, in avere et in persona, a sua volontà, octo di inanti la pasqua del natale proximo che vene, e 1 di della dieta pasqua, et octo di dipo la dieta pasqua, en obstante alcuno debito di comune, o di spettail persone; excepto che ribelli del Comune di Pisa, di Lucca, e sbanditi per maleficio, et quelli contra li quali per maleficio si procedesse.

ANNO 1349 . 205

312 9 Aprile 1349.

#### Bandisce da parte di messer la Podestà di Lucca:

Che ciascuna persona la quale avesse alcuno privilegio di cittadinanza d'essere cittadino di Lucca, dal tempo che la città di Lucca venne al presente stato et unione col Comune di Pisa infine a questo die, di qui a calende Maggio prossimo che vene, debbia venire con la sua familia alla città di Lucca, et quine stare et abitare di quinde innanti come citadino di Lucca. Sappiendo che chi così non osserverà, passato il dicto terme, si intenderà privato et rimoso del beneficio della cittadinanza, perchè così è ordinato.

313 27 maggio 1349.

#### Bandisce da parte di messer la Podestá di Lucca;

Che neuna puttana ne roflana, ne femina di mala conditione e vita, ardisca ne presuma nè debbia stare o dimorare in alcuna parte della città di Lucca, borghi e sobborghi, se non solamente in coiaria in nel luogo usato e a ciò deputato, a pena di libre cento, o d'essere suggellata et frustata per la città di Lucca.

E che neuna delle ditte puttane ardisca d'andare per la città di Lucca, se non solamente lo sabbato, a quel medesmo bando.

314 16 Giugno 1349.

#### Bandisce da parte di messer la Podestá di Lucca;

Che ciascuna persona, di qualunqua parte o conditione sia, la quale avesse alcuno privilegio di cittadinanza d'essere



cittadino di Lucca, di qui a di 15 proximi che verranno, debbia se fare scrivere in della cancellaria de' signori Antiani di Lucca, e mostrare lo privilegio della sua cittadinanza: altramente, in quanto infra'l dicto terme non comparisseno et loro privilegio non mostrasseno, come dicto è, si intenderebbe a privarti dal beneficio della cittadinanza, et oltra ciò a condannarti in Libr. L per ciascuno.

#### 315 9 Novembre 1353.

Che nullo de' Rectori del castello d'Augusta, u vero altro officiale, u vero giudice, lo quale al presente fusse in de la ditta città di Lucca, suo contado forza e distretto, per lo Comune di Pisa, u vero che serà di qui innanti; ardisca u presuma, con salario u vero senza salario, cossilliare, advocare, u vero alcuna scriptura dictare, sopra alcuna questione, u vero lite civile u criminale, la quale fusse u vero serà dinnanti ad alcuno de' sopradecti officiali, u vero alcuno altro officiale essente in della città di Lucca, suo contado, forza et distrecto, alla pena la quale a messer Mariano sindico, u vero suo successore, parrà da imponere.

Et che nulla persona della dieta città di Lucca, suo contago forza e distretto, u vero di attròe, ardisea u vero presuma, alla pena predecta, richiedere alcuno de' dicti officiali,
sopra alcuna questione u vero lita criminale u civile, per
advocare, consiliare u dictare scriptura alcuna, la quale
delle predicte cose, u alcuna di quelle, producere si devesse
dinanti ad alcuno de' dicti officiali, con salario u vero senza
salario, per cagione delle dicte questioni u vero lite. Et che
li predicti, et ciascuno di loro, tutte cose facciano ed observino, si come in della provisione de' signori Antiani del popolo di Pisa più pienamente si contiene.

#### 8 Giugno 1356.

Che nessuna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca biastimare lo nostro signore Dio nè la sua grotiosa madre Vergine Madonna santa Maria, nè santo nè santa, a quella pena che a' detti signori piacesse di imponere e tollere.

E che nessuno cittadino di Lucca, contado, distrecto et forza, e di qualunca conditione sia, non ardisca o vero presumi di andare a stare per abitare in del castello d' Augusta sonza licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

E che nessuna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca di rompere, guastare nè fare guastare, alcuno dificio di casa, posto in del ditto castello, senza licentia de' dicti signori, a quella medesima nena.

Et che nessuna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca di tramutare ne fare tramutare alcuno legname in del detto castello, da uno luogo a uno altro, senza licentia de dicti signori, a quella medesima pena.

E che nessuno soldato da cavallo del Comune di Pisa, diputato alla guardia del dicto castello, non ardisca di prestare alcuno cavallo o vero ronsino, lo quale sia scripto al soldo di Pisa, senza licentia de' detti signori, a quella medesma pena.

E che nessuno soldato da cavallo o vero da piede, del Comune di Pisa, diputato alla guardia della città di Lucca e del decto castello, non ardisca di assentarsi dalla città di Lucca nè del decto castello, sensa licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

E che nessuno soldato da piede del Comune di Pisa, diputato alla guardia del dicto castello, non ardisca di fare alcuno lavoro fuore del dicto castello, sensa licentia de' dicti signori, a quella medesima pena.

E che nessuna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca di prestare nè comprare, nè in nessun modo obbligare alcuna arme d'alcuno soldato del Comune, diputato alla guardia del dicto castello, senza licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.



Et che nessuno forestieri abitante in della ciutà di Lucca, borglui e sobborgi, contado, distrecto e forza, li qual non abbiano soldo del Comune di Pisa, non ardiscano di portare arme da offendere nò da difendere, senza licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

E che neuna persona, di qualunque conditione sia, non ardisca d'albergare di nocte in del dicto castello, se non so-tamente soldati del Comune di Pisa diputati alla guardia del dicto castello, ne altri ricevere di nocte in sua casa, propria o vero conducta, posta in del dicto castello, senza licentia de dicti signori, a quella medesma pena.

E che nessuna persona ardisca di giocare a zara in del dicto castello, a quella medesma pena.

E che nessuna persona non ardisca d'andar di nocte per lo dicto castello, se non solamente quelli soldati che sono diputati alla guardia del dicto castello, senza licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

E che tucti li consoli della città di Lucca, borghi e sobborghi, contado, distrecto e forza di Lucca, siano tenuti e debbiano comparire dinnatti da' dicti signori a ubbedire li loro comandamenti; cioè quelli della città di Lucca, horghi e soborghi, di qui a cinque di; et quelli del contado, distrecto e forza, di qui a dieci di proximi che verranno, a quelta medesma pena.

### 317 2 Luglio 1356.

100

### Fa bandire et comandare messer la Podestà;

Che veruna persona, di qualunca conditione sia, ardisca overo presuma di hiastimare lo nostro signore Bio, ne la sua madre Madonna sancta Maria, nè santo nè santa, nè gittare o fare gittare in alcuna magine overo croce alcuna cosa, che sia o essere possa sconcia o disonesta, a quella pena et hando che si contiene in delli statuti et ordinamenti del Comune di Lucca.



E che nessuno gassaro o patarino o traditore, assassino, distaotri di moneta, gallioffo o gallioffo, soddomito o soddomita, roflano ne roflana, sbandito ne shandita, condannato o condannata, ne veruna altra persona di mala condictione, conversatione et vita, non ardisca overo presuma di stare ne dimorare nella città di Lucca, borghi ne soborghi, ne in nel contado, distretto et forza di Lucca; et se nessuno ve ne fusse, in contenente si debbia partire, a quella pena et bando che al dicto messer Podesti piacesse di tollere, così in persona come in avere, al suo arbitrio.

E che nessuna persona, di qualtura conditione sia, non ardissa nè presuma portare alcuna arme da offendere nè da difendere per la città di Lucca, borghi nè soborghi, contra la forma dello statuto del Comune di Lucca in alcuno modo; acetto che "soldati del Comune di Pisa et del Comune di Lucca, a quella pena et bando tesi contiene in dello staduto et ordinamento del Comune di Lucca.

E che veruna persona, di qualunca conditione sia, non ardisra di giocare al gioco di zara a dadi, al quale gioco denari si vincano et perdano, di di overo di nocte, a quella pena et bando che si contiene nello staduto del Comune di Lucca.

E che veruna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca di ritenere giuoco di dadi in sua casa propria overo conducta, overo in sua corte, overo orto, overo in alcuno altro luogo, di di overo di nocte, a quella pena et bando che si contiene in dello staduto del Comune di Lucca.

E che tucti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi et solorghi et delle comunanse delle sei miglia, et de' suburbani, et delle vicarie et del distrecto et forza di Lucca, stano tenuti et debbiano dinonsiare ogna malefici et excesso che si comectesse, di di o di nocte, con sangue et sensa sangue, segondo la forma dello staduto del Comune di Lucca, et al termine dello staduto dinonsiare al giudice del maleficio alla corte del dicto messer la Podestà, a quella pena et hando che si contiene in dello staduto del Comune di Lucca.

E che tucti li vicini delle contrade et bracci della città di Luca, borghi et soborghi, et delle comunanse delle sei miglia, et de' suburbani, et delle vicarie del distrecto e forsa di Luca, siano tenati et debbiano pigliare ogni malfactore, lo quale comectesse et facesse al'uno malenficio et excesso in atuna parte delle loro contrade et bracci et de' loro comuni, di dl o di nocte, et fare sì che infra 'l terme c'ello staduto sia menato in forsa da dicto messer Podestà et del giudice del maleficio, a quella pena et bando che si contiene nello staduto del Comune di Lucca.

E che tueti li consoli delle contrade et bracci della città di Lucca, borghi et soborghi, e delle comunanse delle sei miglia, et de' suburhani, et delle vicarie, et del distrecto et forza di Lucca, siano tenute et debbiano comparire dinauti al dicto messer Podestà et al giudice del madeficio a ubedire li suoi comandamenti; cioè quelli della città di Lucca, in fra tre di proximi che veranno; et quelli delle comunanse delle sei miglia, in fra v di proximi che verranno, a quella pena et bando che al dicto messer Podestà et al giudice del maleficio piacesse di tollere.

È che veruna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca apensare, ordinare o tractare, comedere ne fore al-cuno madeficio, nè nessuna attra cosa la quale sia contro la forma dello staduto del Comune di Lucca, in alcuna parte della città di Lucca overo in nel suo contado, a quella pena et bando che si contiene in dello staduto del Comune di Lucca. E che ugna persona siano tenuti et debbiano di osservare il ordinamenti facti sopra 'huoni costumi et portamenti delle donne, et conviti, et exequie de' defuncti, et ugni altra cosa che in de' dicti ordinamenti si contiene, a quella pena et bando che in de' dicti ordinamenti si contiene.

Anco, che ugni persona della città di Lucca, borghi et soborghi, contado, distrecto et forsa di Lucca siano tenuti et debbiano osservare tucti il staduti del Comune di Lucca, et contra non fare, a quella pena che in de' dicti staduti et ordinamenti si contiene.

#### 317 2 Luglio 1356.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ciascuna persona, la quale vende vino a minuto. debbia tenere in del suo ciglieri le misure ordinate, le quali sono tenuti di tenere per la forma dello statuto, a quella pena che si contiene in dello statuto. E quelle misure siano suggellate del suggello ordinato.

Anco, che le dicte misure debbiano tenere rimboccate. non ricte, et non fare corgiere, ma dare piene le dicte misure, a quella pena che si contiene in dello statuto del Fondaco.

Anco, che li beccari, e ciascuna persona che carne vende, non debbia avere nè tenere in sua bottega carne d'alcuna bestia inferma, o vero che fusse morta di morte fatale, o vero carne pidocchiosa, o vero pecora per castrone, o altra alcuna cosa che sia vietata per lo statuto del Fondaco, a quella pena che in dello statuto si contiene.

Auco, che ogni persona la quale regasse nesci per vendere in Lucca, quelli debbia vendere in sulla niassa di Lucca, allo luogo ordinato, allo pregio tassato e ordinato per lo dicto officiale, a quella pena che si contiene in dello statuto.

Anco, che neuna persona ardisca o presuma di vendere nè comprare grano o orzo, o vero dare nè tollere in altra parte che in della piassa del Fondaco ordinata. E che nullo portatore o altra persona possa portare o tramutare grano, orzo o miglio o altra biada, da una casa ad altra, o da uno comune ad altro, sensa licentia del dicto officiale, a quella pena che in dello statuto si contiene.

Anco, che nulla persona, di qualunca condictione sia, ardisca o vero presuma portare fora del distrecto di Lucca, nè da una casa ad altra, alcuna vittuallia o grassa, a pena di perdere la dicta vittuallia e grassa, e le bestie sopra che la dicta vittuallia o grassa portata fusse, sensa poliza dello dicto officiale.

Anco, che qualunqua persona vende alcuna cosa a minuto debbia avere e tenere iusti pesi e iuste misure, e con quelle vendere e non con altre, a quella pena che in detto statuto si contiene.

Anco, che tutti e ciascuni tavernari, caciaiuoli, pisternari, fornari, pissicaiuoli, biadaiuoli, vinactieri, mugnari, lavandaie e loro fanti e famillie maggiori di anni otto, per tucto lo mese di Lulio presente, debbiano venire e comparire dinansi da lni e dalla sua corte, e giurare e segurare di fare le loro arti e mistieri bege e lealmente, segondo che sono tenute e usate, a quella pena che si contiene nello statuto.

Anco, che tucti li spessiali, coiari e altri artefici che nominati sono, debbiano loro arti fare lealmente segondo che sono tenuti per la forma dello statuto, a quella pena che in quello si contiene.

Anco, che qualunqua persona trovasse bestia ismarrita, quella debbia rappresentare, lo die che quella trovasse overo lo die seguente, a quella pena che in detto statuto si contiene,

Anco, che neuna persona ardisca overo presuma talliare ne fare talliare alcune olive, në di quelle fare legna, në regare o vendere quelle, sensa espressa licentia del dicto officiale, a quella pena che nello statuto si contiene. Et tutti li consoli delle comunanse siano tenuti di dinonsiare chi contrafacesso.

Anco, che nulla persona ardisca overo presuma comprare, avere o vero tenere sale, altro che della Dovana di Lucca, nè altra cosa fare che sia contra la forma delli statuti della Dovana, a quella pena che nelli statuti della Dovana si contiene.

Anco, che ogni mugnaio che porta biada della città di Lucca per macinare, o delli borghi e soborghi, debbia portare e ponere la farina in quello luogo e casa unde levò la biada, e quella rendere a quella persona da cui ae avuto fa biada, infra I tempo che in dello statuto si contiene, e allo dicto bando.

Anco, che nessuno artefici debbia vendere, nè tenere aperte le loro botteghe, li di delle feste ordinate segondo la forma dello statuto. E tucti li consoli della città, e delli borghi e soborghi, infra tre die; e quelli delle sei miglia, infra cinque; e quelli delle vicarie, infra otto die, siano tenuti e debbiano comparire di nansi da lui, e alla sua corte, a obedire li suoi comandamenti, a quella pena o bando che a lui piacesse di tollere, e allo suo arbitrio.

Anco, che nessuna persona, di qualunqua condictione sia, no adissa portara elucino fieno o strame fuori del contado e distrecto di Lucca, se non solamente verso la città di Lucca, a pena di perdere lo dicto fleno e strame, e le bestie o carro in che portato fusse, e oltra a quella pena che allo dicto officiale piacesse di tollere.

Anco, che neuna persona del coutado e distrecto di Lucca, ardisca o presuma vendere alcuna quantitade di fleno o di strame ad alcuno forestieri, lo quale non abiti in della città di Lucca, a quella pena che al dicto officiale piacesse tollere.

Anco, clie nessuna persona ardisca o vero presuma tenere, o vero riponere in sua casa o vero conducta, per tucto questo anno, oltre libbre XL d'ollio, salvo che quelli che vendono ad minuto ne possano tenere in fine in libbre cento. E che nessuna persona possa portare ollio da una terra ad un altra, senss licentia del dicto officiale, a quella pena che si contiene in dello statuto del Fondaco, salvo se non fusse di suo riccolto.

Anco, che tutti il artifici li quali sono tenuti alla corte del Fondaco, debbiano comparire alla dicta corte a giurare le loro arti, dare pagatori segondo li statuti del Fondaco, cioè quelli della città, borghi, e soborghi infra otto die, e quelli delle sei miglia e delle vicarie, infra xv die, a quella pena che al dicto officiale piacesse di tollere.

Anco, che nessuna persona in della città di Lucca, borghi e soborghi ardisca o vero presuma vendere, o vero tenere a vendere rofiuoli, ravimoli, fegatelli o vero tordellecti, a quella pena che si contiene in delli statuti del Fondaco. 318 9 Dicembre 1356.

Che nessuna persona debbi tenere nè mectere alcuna bestia grossa overo minuta, a pascere in sul prato di sancto Donato, lo quale è del Comune di Lucca, a pena di soldi x per catuna bestia grossa et soldi 111 per ciascuna bestia minuta; e ciascuno le possa pigliare, e arà la metà de la condannagione.





## BANDI AGGIUNTI

319 28 Settembre 1331.

#### Bandisce da parte del maggior Sindico;

Che qualunqua persona, la quale è, o è stato officiale del Comune di Lucca, o altra persona, di qualunque condissione sia, al quale è pervenuto de beni o avere del decto comune, in pecunia o in alcuno altro modo, di qui a vut de proximi, debbia avere restituito al camaringo del decto comune tutto ciò che alle mani suoi fusse pervenuto, a pena dell' uno cinque di ciò che si trovasse a restituire a quella cotale persona, e più ad arbitrito del decto messer Sindico.

Anco che neuno messo possa pilliare per alcuna imbasciata, la quale facesse in della città di Lucca o in de' borghi et sobborghi, oltra denari ji per ciascuna volta, et se di fore de la città, borghi o sobborghi, per ciascuno primo milliato oltra denari jijj; et per ciascuno altro milliato sequente, denari jij e non oltra, alla detta pena.

Ânco che neuno messo o borovieri, o vero altra persona la quale vada a fare alcuna preda o vero esceutione contra alcuno cittadino in de la città, possa nè debbia tollere oltra denari vi per ciascuna volta. El chi contra facesse sia messo in pregione, e quine debbia stare jij die almeno, et pagare al Comune di Lucca soldi xx imansi che sia rilaxato.

Anco che ciascuno messo et Imiliale, per alcuna presura d'alcuno cittadino a foretano la quale facesse dentro da la città, borghi e sobborghi, possa et debbia tollere o avere, per ciascuna volta et presura, grosso uno, et da inde in su, in fine in quattro, ad arbitrio del judici o exactore de la corte;



riguardata la qualità de la persona et del facto, et questo s'i nienda se fosse uno o più messi a una volta a una presura, debbiano avere intra tutti come ditto è di sopra. El se quella cotale presura si facesse infra il distretto delle sei milità, possono quelli cotali messi et familiali avere per ciascuna presura soldi x e non più. Et se fusse infra lo Vescovado, possa avere in fine a soldi x e non più. Sappiendo che chi contra facesse sere' condennato, per ciascuna volta et per ciascuna persona, soldi cento.

Anco che ciascuno messo sia tenuto e debbia avere et tenere appo sè lo statuto o vero breve de' suoi pagamenti continuamente; pena et bando di soldi x, per ciascuna fiata che fusse trovato sensa essi.

Anco che ciascuno messo sia tenuto et debbia portare in capo cappuccio o vero berrecta con le sue insegne, pena e bando di soldi x, per ciascuna volta che fusse trovato sensa essa.

320

#### 13 Dicembre 1331.

#### Bandisce da parte del maggior Sindaco;

Che qualunque persona vuole dire o vero opponere niuna cosa a Pulcepto de Pulci da Gobbio, in qua dirieto Podestà di Lucca, overo ad alcuno de'suoi judici, compagni et famiglia, tra oggi et domane comparisca dinnanzi a messer lo Sindico, et serà bene inteso.

321

#### 16 Dicembre 1331.

## Bandisce da parte del maggior Sindaco;

Che ciascuna persona che abbia avuto in alcuna corte de la città di Lucca alcuna preda, overo licentia di predare, overo tenuta, overo insoluto, overo permutassione, overo sententia contra alcuna persona, luogo, collegio, comune et università, da kalende Gennaio proximo che passorno in qua, sia tenuta et debbia le predicte cose demuntiare al dicto messer lo Sindico, di qui a iiij die proximi, a pena di perdere le racioni de' ditti processi.

Anno che ciascuno messo di ciascuna corte de la città di Lucca sia tenuto et debbia infra il ditto termino producere et regare dinanazi al ditto messer lo Sindico tutti 'brevi de le prede et de le licentie di predare avute per loro dalli officiali de la sua corte, da le ditte kalende Gennaio in qua, a pena di libre x per ciascuno breve, preda, overo licentia di predare che lassasseno di producere et regare al ditto messer Sindico.

322 10 Luglio 1336.

### Da parte de' Signori della Scala, bandisce;

Come li dicti Signori anno facto et constituito in delle loro cictadi, luoghi, terre et territorii et distrecti loro, maggiore Officiale e Vicario generale messer Allexandro da Bologna judici, a udire sommariamente et di piano, obmesse ogni ordine et solennitade, de' gravamenti et lamentanse de' subjecti gravati, e quelli exgravare da tucte et singule cose, che contra ragione a' dicti subiecti si facesseno, o facte fusseno per li Rectori et officiali delle dicte terre et luoghi, et altri qualunqua. E sopra loro et delle dicte cictadi et luoghi, intrate e rendite et pagamenti, spese e ragioni tucte de' comuni e di quelli Signori vedere, examinare et terminare, e a examinare e correggere li massari, factori et procuratori, e altri ricevitori et expenditori tucti, li quali in alcuno modo dell'avere et pecunia de' dicti Signori, cictadi, et luoghi a' dicti Signori subjecti, riceveno o spendeno: e punire quelli et tucti altri che contrafacesseno in delle predicte cose, o alcuna di quelle.

E generale mente sopra tucte, et a tucte cose, le quali

quelli Signori possedano et ànno in delle dicte loro cittadi, terre, et luoglii, con ugni jurisdictione, cognitione, esecutione, podestade, imperio, et baylia, e constringimento, commettendo in lui pienamente tucie le loro vicende, senza appelazione o ricorso, altro che a quelli Signori solamente. Do quale officiale et vicario non vogliono nè intendono li dicti Signori, che possa o debbia esser sindicato, molestato o inquietato in alcuno tempo, per alcuno modo o cagione, d'alcuna cosa elli o suoi officiali per alcuno facto o processo, se non solamente di furti o baractarie.

323 # Gennaio 1344.

#### Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che ciascuna persona del contado, distrecto e forsa di Lucca, o d'altronde, di qualunqua conditione sia, li quali non siano abitanti dentro dalla cittade di Lucca, possa regare alla città di Lucca, borghi e sobborgi, a vendere polli, uova, ucelli e salvagiume, senza pagare alcuna gabella, se non solamente a' portonari di quella porta launde mecterà le dicte cose, u alcuna di quelle, e non altroe, nè a neuna altra persona. E che neuna persona proventuale, u di qualunqua conditione sia, ardisca uvero presuma prendere nè far prendere, dimandare ne fare dimandare, alcuna altra gabella d'alcuna delle dicte cose, se non quella della porta, come dicto è; a pena di libre x a ciascuno e per ciascuna volta chi ciò contrafacesse. E quelli di cittade similiantemente possano vendere li loro polli e nova senza pagare alcuna gabella, e questo non s' intenda a' pollaiuoli u pollaiuole, treccoli uvero triccole, pissicaiuoli nvero pissicaiuole, nè aucuna altra persona, li quali uvero le quali comperasseno le dicte cose, u alcuna di quelle per cagione di rivendere. Li quali siano tennti di pagare la debita gabella ai proventuali del provento delle pessicaiuole e delli pollaiuoli. E che qualunqua persona vorrà comprare le dicte cose, u alcuna di quelle per cagione di

rivendere, sia tenuto di farsi scrivere ai dicti proventuali, lo die che comincerà, uvero che vorrà cominciare a fare la dicta arte, u mistieri a pena xl soldi a ciascuno, e per ciascuna volta, al quale contrafacesse; la quale pena sia la metà del Comune di Lucca, e l'autra metà dei dicti proventuali. E che nessuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca uvero presuma commectere alcuna fraude in delle predicte, u in alcuna di quelle, a quello medesimo bando, e per quello medesimo modo si debbia portare la dicta condanuagione; e nondimeno siano tenuti a pagare la dicta debita gabella. E che nessuno pollajuolo nè pollajuola, triccolo nè triccola, nè neuna altra persona per loro, nè neuna altra persona la quale comprasse per rivendere le dicte cose, u alcuna di quelle, none ardisca uvero presuma stare nè dimorare per vendere nè per comprare dal mezzo della ruga della piassa in là, cioè di verso porta san Donato, a pena di soldi cento a ciascheduno, e per ciascheduna volta a chi ciò contrafacesse. E che a ciascheduna persona sia licito d'accusare e dinonsiare al dicto officiale chi in questo ultimo capitolo contrafacesse, e arà la quarta parte della condennagione, e seràli tenuto credensa.

### 324 - 13 Febraio 1346.

Acció che a ciascuno forestiere s'oservi el faccia expedita ragione nella città di Firenze e suo contado et distrecto, e che neuno abbia cagione o materia di dolersi o dire che gli statuti della dicta città, o dello Offitio della mercadantia siano contra alle leggi impertali o ragione comune, la quale legge e ragione fue ordinata et facta perchè s'oservasse per tucte maniere di genti generalmente; proveduto et ordinato è, che a ciascuno forestieri, per qualunqua debito, obligo o cosa che si facesse o contraesse per lo innanzi, cioè dal di nanzi che questo statuto e ordinamento sia aprovato e fermo per ti consoli arbitri et agiunti, secondo la forma dello statuto overo ordinamento della mercantia, posto socto la statuto overo ordinamento della mercantia, posto socto la



rubrica de eleggere li arbitri, e col comune di Firenze, o con qualunqua compagnia, università, comunità, o singulare persona della cictà, contado, o distrecto di Firenze per qualunqua modo, ragione o cagione si faccia et observi, et fare e observare si debbia in ciascuna corte et per ciascuno rectore, giudice, et officiale della cictà di Firenze expedita ragione secondo legge imperiale, et ragione comune solamente.

Salvo e riservato, che se quella compagnia, comunità, università o singulare persona della cictà, contado o distrecto di Firenze, colla quale il decto forestiere avesse affare per debito, obligo o cosa, che per lo innanzi si contraesse come dicto è di sopra, fusse allora cessante e fugitiva, overo pronuntiata, overo condennata per cessante o fugitiva con la pecunia e cose altrui a petitione d'alcuno cittadino, contadino o districtuale di Firenze, e cotale forestiere fosse contento di concorrere, e concorresse cogli altri creditori di cotale cessante et fugitivo, pro rata come toccasse per soldo e per libra, e che di ciò esso forestieri sia contento appaia per piuvica scriptura facta per mano di piuvico notaio matricolato nell'arte de giudici e de notari della cictà di Firenze, in questo caso si faccia et fare si debbia a quello forestiere quella ragione, la quale si facesse agli altri creditori di quello cessante e fugitivo. E nel dicto caso ogne leggie e statuto et ordine e riformagione la quale parla, o al tuogo contra cessanti e fugitivi in favore de' cictadini, contadini et distrectuali di Firenze, s' intenda avere et abbia luogo in favore di cotale forestieri contra cotale cessante e fugitivo, e loro famiglie e beni.

A cessare ogni cagione e materia di represaglia, proveduca e ordinato è, che sa alcuno signore, o alcuna città, castello, villa, o comunità, università o luogo, dal di innansi che questi statuti et ordini siano aprovati per li consoli arbitri e agiunti secondo la forma dello statuto et ordinamento posto sotto la robbrica da eleggere gli arbitri etc., concedesse alcuna represaglia o ragione di reprendere contra al Comune di Firense o elcuna miversità, o compagnia o singulare persona della città, contado, o distrecto di Firenze, overo diste-



nesse, o prendesse, o distenere, prendere, o gravare facesse alcuno cictadino, contadino, o distructuale di Firenze in persona o in avere, o sue mercatantie, o cose o beni togliesse, prendesse o arestasse, o prendere, torre, o arrestare facesse per cagione d'alcuno debito, o credito che si contraesse per lo innanzi, come decto è di sopra; il quale debito overo credito per cotale signore, cictà, castello, terra, villa o comunità, per alcuno suo cictadino o districtuale o subdito si dicesse che dovesse ricevere o avere dal Comune di Firenze, o da alcuna università, o compagnia, o singulare persona della città o contado o distrecto di Firense, il quale debito o obligo quello cotale cittadino, contadino o districtuale di Firenze o sua compagnia spetialmente in persona non fosse obligato; neuno cittadino o contadino, o districtuale di Firenze ardisca o presuma, colia persona o con alcuna mercantia o altre cose, andare, o stare o usare in quel paese cictà o castello, terra o villa o comunità o luogo ove conceduta fosse cotale represaglia o ragione di riprendere, o dove fatto fosse cotale distenimento, prendimento o gravessa o arestamento. E se alcuno cictadino, contadino o districtuale di Firenze, u si trovasse, o fosse in persona, o con sue mercantie o cose o beni alcuni, si parta et partire si debbia con le persone e con le mercantie e cose e beni suoi, di quel cotale paese, città terra, castello, villa, comunità o luogo, infra il termine che a ciò serà assegnato per lo Offitio dei cinque consiglieri della mercatantia, come di socto si contene. E se alcuno cittadino, o contadino, o distrectuale di Firenze poi vi andasse o stesse con la persona, o con mercatantia o con danari o altre cose, per sè o per altrui, directamente o indirectamente, ogni danno e spese, e interesse che di ciò eglie seguitasse o avenisse in persona o in avere, sia et debbia essere sopra lui proprio, senza alcuna restitutione o menda essergliene facta dal Comune di Firenze, o d'alcuna comunità o compagnia o singulare persona, e oltre a questo caggia in pena di cento fiorini d'oro, per ogni volta, alla università della mercatantia.

E che lo officiale della mercatantia sia tenuto et debbia d'ogni mese fare diligentemente inquisitione e cercare se

alcuno avesse facto o facesse contra le dicte cose o alcuna di quelle, e di punire et condannare ciascuno il quale troverà che abbia facto o facesse contra a ciò e la condannagione esigere e fare pagare al camarlingo della università della mercatantia. E neentemeno ciascuno possa palesemente et secretamente accusare et denuntiare ciascuno che facesse contra alle dicte cose, o alcuna di quelle. E quello che dicto è di sopra di none usare o stare o trafficare in persona, o con mercatantia, o danari, o cose dove ripresaglia fosse conceduta, o distenimento o gravessa fosse facta come dicto è, s' intenda ed abbia luogo, e observisi infino a tanto che cotale ripresaglia o distenimento et gravessa durasse, e che cotale represaglia e destinimento e prendimento e gravessa non fusse levata per via d'accordio, o per altro modo. E che neuna persona di quello paese, città, terra, castello, villa o luogo dove cotale represaglia si concedesse, e cotale distenimento, prendimento o gravessa si facesse in persona, o in avere, poichè cotale ripresaglia sarà conceduta o cotale distenimento o prendimento o gravessa sarà facta, ardisca o presuma di stare o venire, o stea o venga nella cictà contado o distrecto di Firenze, o quivi tenere o mandare alcuna mercatantia o cosa, per sè o per altrui, e se poi vi venisse o stesse in persona, o mandasse o tenesse alcuna mercatantia o cosa, ciascuna persona gli possa accusare e denuntiare all' Officiale della mercatantia, e'l detto officiale possa et sia tenuto di fare prede et distenere e arrestare quello cotale e le sue mercatantie e cose, e quello et quelle così arestate tenere e tenere fare, in fine a tanto che quella represaglia e ogni distenimento o prendimento e gravessa facta, come dicto è di sopra, in persona o in avere ad alcuno cittadino, o contadino, o districtuale di Firenze o al Comune di Firenze, con efetto serà levata via

E che I dicto officiale quando alcuna represaglia dal dicto di che questi statuti siano aprovati, come dicto è di sopra, innanzi si concedesse, o alcuno distenimento o prendimento o gravessa si facesse, come detto è di sopra, sia tenuto e debbia farlo notificare piuvicamente per la città di Firenze,



per bandi piuvichi che si bandiscano per li banditori del Comune di Firenze ne'luoghi usati.

E che neuna persona della cictà o contado o distrecto di Firenze debbia andare, o stare, o mercatantare con la persona, o con alcune mercatantie o cose, per sè o per altri, directamente, o indirectamente in quel cotale paese o città, o terra, o castello, o villa o luogo, ove cotale represaglia sarà conceduta, o cotale destenimento o prendimento, o gravessa sarà facta, nè con alcuna persona delle dicte cictadi, terre, ville, luoghi ove tali represaglie, o destenimenti, prendimenti o gravesse saranno facte; trafficare, comprare, overo vendere, o mercatantare in alcuno modo, socto pena di cento fiorini d'oro per ciascuno e per ogni volta che contra ciò facesse. E che neuna persona della città o contado o distrecto di Firenze, la qual fosse in persona o in avere in quella cotale città, paese, castello, terra, villa o luogo ove la dicta represaglia conceduta fosse, overo gravamento, prendimento, o destenimento facto fosse, come dicto è, possa e debbia quivi stare o essere in persona, overo in persona, socto la dicta pena di cento florini d'oro per ciascuno, et per ciascuna volta, doppo el termine il quale sarà ordinato per lo Officio dei dicti cinque, il quale termine ordinare si debbia per lo decto Officio de' cinque, come et quanto a loro parrà, considerato il luogo ove tale represaglia conceduta fosse, o tale destenimento, prendimento o gravezza fosse; si veramente che'l termine non possa essere nè sia maggiore di tre mesi dal di che si manderà il dicto bando (Ove qui dice di tre mesi, agiunto è per li consigli opportuni di Firenze, che dica di sei mesi di là da' monti, ed oltre mare, e di quactro mesi di qua da' monti. È anche qui agiunto per li decti consigli che ' predicti che contravenissero, e non ritornassero al tempo ordinato, possano et debbiano essere condennati per la Podestà e per li suoi giudici nelle dicte pene, e da ciascuno si possano accusare, dinuntiare, o notificare),

E qualunqua persona doppo il decto termine o andasse o stesse, mercatasse, comprasse, vendesse o trafficasse colla persona o colle mercatantie o cose, caggia nella dicta pena, e sia punito e condennato come decto è di sopra. Salvo che se alcuno cictadino, contadino, o distrectuale di Firenze fosse destenuto o gravato in persona o in avere, nella città, terra, parte, o luogo, colà dove cotale represaglia conceduta fosse, e cotale destenimento e gravessa facta fosse, innanzi la notifigagione e bando de quali di sopra si fa mentione, overo infra el termine dato, o che si desse per lo decto Officio de' cinque, e assegnato serà ne' dicti bandi; quello cotale che così distenuto o gravato fosse in persona o in avere, si possa rapreudere d'ogni danno e spese e interesse che per la dicta cagione avesse sostenuto o ricevuto sopra le predicte mercatantie, beni e cose de' paesani, cictadini, e distrectuali et subditi di quello signore, cictà, terra, castello, villa o luogo, là dove quel cotale cictadino, contadino, o distrectuale di Firenze così distenuto o gravato fosse, come dicto è. E di quella mercatantia, cose e beni possa e a lui sia licito fare quello che a lui piacerà, infine a intera satisfatione del danno e spese e interesse ricevuti. E in ciò il dicto officiale e ogni altro rectore et ufficiale del Comune di Firenze, sia tenuto e debbia dare aiuto et favore a quel cotale, che così distenuto o preso o gravato fosse in persona o in avere a ognisua richiesta.

Questo agiunto et dichiarato, che se alcuno forestiere dovesse ricevere o avere ragionovolemente alcuna quantità di pecunia o cose da alcuno cictadino, contadino, o distrectuale di Firenze per delitio od obbligo che si contraesse per lo innazi, cioè dal di che questi statuti o ordinamenti sarauno aprovati e fermi per li consoli arbitri e agiunti, secondo la forma et modo che dicti sono di sopra; al quale debito quello cictadino, contadino, o distrectuale di Firenze fosse in persona elli o la sua compagnia obligato a quello cotale forestiere, e per cagione di quello suo credito facesse distenere o prendere o gravare il dicto suo debitore cictadino, contadino o distrectuale di Firenze in persona o in avere; non s'intenda perciò essere conceduta ripressglia, nè facto gravamento o prendimento o destenimento.

Salvo anche e agiunto alle dicte cose, che se a' Cinque

della mercatantia, e alle capitudini dalle ciuque maggiori arti. e alle due parti di loro insieme e in concordia per bene et utilità del comune e della mercatantia di Firenze, e per acconcio del facto, paresse di dare et concedere licentia et segurtà ad alcuno od alcuni forestieri, il quale fossero del paese o della cictà, terra, castello, villa o luogo, conceduta fosse la ripresaglia, o dove facto fosse il destenimento, o prendimento, o la gravessa, che dicte sono di sopra, di venire e stare con le persone e con que guarnimenti e arnesi che parrà all'officio de' dicti cinque che siano necessari, overo expedienti a quelle cotali persone, alle quali così dessero la licentia, considerando la conditione di quelle cotali persone nella città o contado, o distrecto di Firenze: in questo caso possano i dicti cinque e le capitudini delle cinque maggiori arti, e le due parti di loro insieme et in concordia, e a loro sia licito dare et concedere la dicta licentia e sicurtà per quel tempo et termine che a loro parrà et piacerà.

Ancora che qualunque persona della cicià, o contado o distrecto di Firenze, deo deverà per imanzi ricevere o avere alcuna quantità di pecunia overo cose, per qualunqua cagione, da alcuno forestieri, e vorrisi dolere o richiamara di lui, possa et licito sia a cotale ciciedino e contadino e distrettuale di Firenze richiamarsi di cotale forestieri, e facciasi e sia facta lui piena et sommaria ragione, secondo la forma delli statuti e delli ordinamenti del Comune di Firenze, overo secondo la forma delli statuti et ordinamenti dello Officio della mercatautia; si che in suo arbitrio, et electione sia di usare quali egli vorrà de' dicti statuti et ordinamenti del comune, o dello Officio della mercatautio della mercatautio della mercatautio della mercatautia.

Conciosia cosa che, secondo ragione e buona equità, dove non si commecte la colpa uon si dee imponere peua, e ove non seguisce l'utile non de'seguitare il danno, proveduto e ordinato è, che per alcuna cessatione o fuga, la quale da quinci innatzi si facesse o commectresse per alcuna compaguia, overo singlare persona della cictà o contado, o distrecto di Firenze, o per alcuna condamagione o promuntiagione, la quale si facesse di cotale compagnia o persona singulare, sicome di cessante e fugitivo, co la pecunia e cose altrui, neuna figliuola femina, nè alcuno figliuolo maschio di quello cotale cessante e fuggitivo, il quale figliuolo maschio, al tempo di quella cessatione et fugga uon fusse nato, possano essere gravati, impediti, molestati, presi e offesi in persona o in avere, nè si intendano incorrere o cadere in alcuna pena o gravamento, la quale o il quale incorreno o caggiono, o si impone a cessanti e fugitivi, o a loro figliuoli o figliuole, per vigore d'alcuno statuto, ordinamento, capitolo, o riformagione del Comune di Firenze, o dello Offitio della mercatantia. Salvo e riservato, che se cotali figliuole femine o fi-

gliuoli maschi, i quali figliuoli maschi non fussero nati al tempo della dicta cessatione et fuga, per alcun tempo, in qualungua modo tenessero, o possedessero, per sè o per altrui directamente o indirectamente, alcuna possessione o beni immobili, la quale o i quali fosseno essute del suo padre o avolo o fratello o zio, innanzi al tempo della cessatione e fuga per lo suo padre o avolo o fratello o zio, fossero essute, tenute o possedute innanzi al tempo della cessatione e fuga, in questo caso s'intendano cadere et essere caduti in tucte quelle pene e gravesse et condannagioni, che parlano contra li cessanti et fugitivi e loro figliuoli e figliuole e famiglie, e nel dicto caso possano essere gravati, presi, molestati e offesi siccome cessanti e fugitivi. A questo capitolo è agiunto per li consigli opportuni di Firenze queste parole, cioè; a tanto che quel cotali avi o fratelli siano stati, per lo tempo passato o per quello che verrà, cessanti e fugitivi, overo pronuntiati o condennati cessanti et fugitivi, overo per cessanti e fugitivi.

### 325 24 Novembre 1346.

Da parte di messer Gallitio d'Ancona magiore Sindico, deputato per lo Comune di Pisa et di Luca in ella dicta città di Lucca et suo contado et forsa, bandisce per la dicta cità di Lucca per lo muodo uzato;

Che qualunqua persona cittadina o forestiera, o di qualunque condictione sia, vuole dire, proponere o opponere

alcuna cosa contra alcuno officiale, stato in ella dieta cità di Lucca o suo contado, distrecto o forsa, dal Mcccxlij in qua, puoi che la dicta città di Lucca venne a compagnia della città di Pisa, et infine in questo presente die, essendo li dicti officiali fuore delli loro offitti, o essendo presentialmente in delli loro o alcuno di loro offitii, debbia venire et comparire dinnansi al dicto messer lo Sindico alla sua corte, nuovamente ordina dirietro alla casa dello Conservatore di Lucca, di qui a cinque di proximi che debono venire, cioè quelli della città di Lucca : et quelli del contado, distrecto et forsa di Lucca, di qui a viii dì. Sappiendo che serranno benignamente intesi. et a loro serà facta piena ragione contra li dicti officiali: et li dicti officiali, trovati colpevili per lo dicto magiore Sindico, seranno condepuati secondo la forma della ragione et delli statuti del Comune di Pisa, cioè li officiali electi per lo Comune di Pisa: et li officiali electi per lo Comune di Lucca, seranno puniti et condepnati secondo la forma delli statuti et delli ordinamenti del dicto Comune di Lucca. Et che ciascuna persona possa acusare et dinontiare ocultamente et palezemente come vuole, et seràli tenuta credentia,

29 Novembre 1346.

396

### Bandisce da parte dello magiore Sindico di Pisa et di Lucca;

Che ciascuno officiale di Lucca, al quale specta di fare condapnagione alcuna, infra lo secondo die dipo che l'aranno facta, debbiano mandare la copia di quelle condapnagioni al magiore Sindico, a quella pena che tollere li volesse.

Anco, che lo Iudici della Gabella et li altri officiali della Gabella, et lo magiore Camarlingo, et ogni altro officiale per lo Comune di Pisa et di Lucca, debbia observare li staluti et ordinamenti di Lucca, li quali parlano delli loro offitti, a quella pena che l' Sindico tollere volessa.

Item, che neuno officiale pisano o lucchese o forestieri,

lo quale dimora in ello castello di Lucca, città o suo distrecto, si debbia nè possa impacciare l'uno dell'offitio dell'altro. Sapiendo che se contrafacesse, non varebbe niente quello che facesse, et sere' punito ad albitrio dello dicto Sindico.

Item, che li notarii della Camera di Lucca, et ogni altro notaio posto ad intrata dal comune in della dicta città o suo distrecto, debbiano scrivere ordinatamente, di di in di, ogni denaro che al dicto Camarlingo perverrà, nominando tucte le monete particularmente, alla dicta pena et baudo.

Ilem, che lo magiore Camarlingo posto in Lucca, et quello del sugelleto, et ogni altro camarlingo posto in ella dicta città o distrecto, ogna denaio ch'a lui verrà alle mani debbis serviere in della sua intrata, quello di chee i li piglica. Et che di ciò che piglicrà, infra x di lo debbis avere pagato, et a chi dare si doverà, secondo le provisioni che facte seranno, alla dicta pena et bando.

Item, che neuno officiale debbia fare mectere nelli ceppi loro ordinati, oltra che soldi v, et che da quello innansi debbiano fare le condapnagioni, alla dicta pena et bando.

327 7 Dicembre 1346.

Bandisce da parte di ser Cecco d'Arezzo, magiore Officiale della biada del Fondaco di Lucca;

Che neuna persona di qualunqua condictione o stato sia, la una rease farina, grano, miglio, o panico, ardisea over presuma venire ni mandare e comprare farina di quella del Fondaco di Lucca, a pena di perdere la biada la quale elli avesse, a albitrio del dicto officiali, e de consglieri dello Fondaco di Lucca.

#### 16 Dicembre 1346.

#### Bandisce da parte di ser Federigo Conservatore etc.

Che tucti li vicini delle contrade et de' bracci della città di Lucca, borghi et soborghi, et delle comunanze delle sei miglia, et dello contado, debbiano avere electi et chiamati li nuovi consoli in elle loro contrade et bracci, et in elle loro comunanze, di qui a v die proximi che vene.

Et che i vecchi consoli delle dicte contrade et bracci, et delle dicte comunanse, debiano avere dato scripto in forma publica li dicti nuovi consoli, di qui a tre di proximi che vene, dinnansi al dicto messer Conservatore, overo a la sua corte.

Et che li dicti movi consoli debbiano comparire dinanasi al dicto messer Conservatore, overo alla sua corte, a giarare lo loro officio, et dare li loro pagatori, di qui ad x di proximi che vene, a quella pena et bando chi al dicto Conservatore piacesse di tollere a chi in ciò contrafacesse.



## INDICAZIONE DEI REGISTRI DA CUI SONO STATI TRASCRITTI I BANDI.

| NUMERO<br>DEI BANDI | INDICAZIONE DEI REGISTRI                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2                 | Curia dei Rettori, Liber preconizationum, an. 1332.                                                           |
| 3                   |                                                                                                               |
| 4-7                 | a a Liber zianliameniorum, 1332.                                                                              |
| 8                   | Curia delle vic. Liber plates S. Michoelis, 1332.                                                             |
| 9-10                | Curia do Rettori, Liber preconizationum, 1332.                                                                |
| 11-12               | Liber oudientiarum Simonis de Regalis, 1332                                                                   |
| 13-23               | Liber preconizationum, 1332.                                                                                  |
| 23-26               | Maggiore Sindico, Liber memoriae, 1333.                                                                       |
| 27-11               | Archivio degli Anziani, Atti rnri, vol. 6, anno 1333-1331.                                                    |
| 45-46               | a vol. 7, anno 1335 carta 18.                                                                                 |
| 47-48               | Marrior Sindico Liber memorine 1335 carts 120-127.                                                            |
| 49                  | Archivio degli Autiani , Atti vari , 1335 vol. 7 carta 20.                                                    |
| 50                  |                                                                                                               |
| 51                  | a a Atti rori , 1336 vol. 9 carta 2.                                                                          |
| 52                  | Maggior Sindico, Liber memorine, 1335, carta 128.                                                             |
| 53                  | Maggior Sindico, Liber memorine, 1335, carta 128.<br>Archivio degli Anziani, Atti rori, 1336 vol. 9 carta 85. |
| 54-75               | Coria de' Retteri, Liber preconizationum, 1336.                                                               |
| 76-90               | Liber bannorum, 1:137.                                                                                        |
| 91                  | Maggior Sindico, Liber memorine, 1337 carla 78.                                                               |
| 92-91               | Curia de' Rettori, ad anno 1338.                                                                              |
| 95                  | Curia Civile di Canssiore, Liber extraordinarius, 1338 carta 25.                                              |
| 96                  | Curia delle vie, ad anno 1339 carta 52.                                                                       |
| 97-105              | Archivio degli Anzuni, Liber bonuorum, 1311.                                                                  |
| 106                 | Curin del Fondaco, Liber memorine, 1341 carta 51.                                                             |
| 107116              | Archivio degli Anziani, Liber ban. 1311.                                                                      |
| 117-121             | Curia del Fondaco, Liber memoriae, 1341 carta 52 e segg.                                                      |
| 123-124             | Archivio degli Anziani, Liber bannorum, 1314.                                                                 |
|                     | Guria del Fosdaco, Liber memorine, 1311, carte 55 e 56.<br>Archivio dogli Auziani, Liber bannorum, 1341.      |
| 125-127             | Curia del Fondaco, Liber menoriae, 1341 carta 57.                                                             |
| 129 - 130           | Archivio degli Anziani , Lib. ban. , 1341.                                                                    |
| 131                 | Curia del Fondaco, Lib. mem., 1341.                                                                           |
| 132                 | Archivin degli Anziani, Liber bannarum, 1341.                                                                 |
| 133                 | Curin del Fondaco, Liber memorine, 1341.                                                                      |
| 134                 | Archivio degli Anziani , Liber bunnorum , 1341.                                                               |
| 135-119             | Curis del Fondaco, Liber memorine, 1341.                                                                      |
| 150                 | Curia dei Ribolli, anno 1341, carta 2.                                                                        |
| 151-155             | Curia del Fondaco, Liber memoriae, 1342.                                                                      |
| 156-159             | Curia dello Vie, anno 1342, carta 2 e segg-                                                                   |
| 156—159<br>100—168  | Archivio degli Anziani, Liber bunnorum, 1343.                                                                 |
| 169                 | <ul> <li>Atti rari, 1343.</li> </ul>                                                                          |
| 170                 | b b Liber bannerum, 1343.                                                                                     |
| 171-172             | Curia Civile di Villabasdica, anno 1344, carta 12.<br>Archivio degli Anziani, Atti carc, vol. 21, anno 1344.  |
| 173-175             | Archivio degli Anziani, Attı tarı, vol. 21, anno 1344                                                         |
| 176-177             | vol. 22, c. 75-76.                                                                                            |
| 178-216             | Liber bannorum, 1346.                                                                                         |
| 217                 | Coria Civile del Podesta di Lucca, Liber memorine, 1346.                                                      |
| 218-283             | Archivio degli Anziani, Liber bannorum, 1316.                                                                 |
| 285-287             | * Atti rari, 1347, vol. 33. Caria delle Vie, anno 1347, carta 39 o 40.                                        |
| 288-311             | Chris depe vie, anno 1344, carta 30 6 40.                                                                     |
| 312-314             | Archivio degli Anziani, Liber bannorum, 1348,<br>Atti vari, anno 1349, vol. 30, r. 50-52.                     |
| 312-314             | anno 1353, vol. 35 c. 92.                                                                                     |
| 316                 | Curia dei Rettori, anno 1350, serundi, r. 59.                                                                 |
| 317-318             | Curia del Fondaco, Liber memorine, 1356.                                                                      |
| 319 - 321           | Maggior Sindien, Liber memorine, 1331.                                                                        |
| 322                 | Archivio degli Augiani, Alli vari, an. 1336.                                                                  |
| 323                 | Arctives dega Assisti, Arr vars, and 1356.                                                                    |
| 324                 | Lettere, 1346, carta 13.                                                                                      |
| 235 230             | Liber beaucomen 4240                                                                                          |

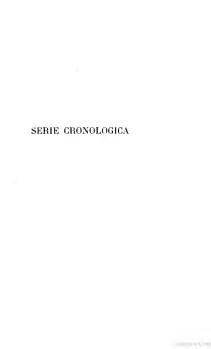

## SERIE

### SIGNORI, RETTORI, PODESTA', SINDACI

ED ALTRI PRINCIPALI MAGISTRATI DI LUCCA

DALL: ANNO 1300 AL 1370

#### 1300. Anziani del Popolo.

CAPITANO DEL POPOLO. Atto da Cornalto.

PODESTA. Bino de Gabbrielli da Gubbio (1). Nicoluccio
dei Mainelli da Cingoli (2).

MAGGIORE SINDACO. Gentile da s. Lupidio.

(1) Arch. di Stato in Lucca, Serie dei Capitoll, armadio 2, 24 caria 4 e 5. (2) Archivio del vescovato di Lucca 4 0. N. 35.

#### 1301. PRIORI ED ANZIANI del popolo.

CAPITANO DEL POPOLO. Fumaiolo Bortoli di Arezzo.

PODESTA. Nicoluccio dei Mainetti da Cingoli, primi sei
mesi. Cello da Spoleto, secondi sei mesi (1).

(1) Bendinelli , Histor. Luc. manoscritto della pubblica Libreria di Lucca, ad anno.

#### 1302, PRIORI ED ANZIANI del Popolo.

CAPITANI DEL POPOLO, Orlandino dei Putalli di Parma. Manno della Brauca (1).

Podestà. Vamberto Visdomini di Piacenza, primi. Ugolino Novelli de' Rossi di Parma, secondi (2).

(1) Il nome del Putalli è riferito dal Bendinelli. Manno della Branca comparisce, col titolo di Capitano del Popolo, in una pergamena già appartenuta al Florentini, ed ora nell' Archivlo Diplomatico Lucchese, del 15 Novembre 1302, (2) Bendinelli, op. ett. 1303. PRIORI ED ANZIANI del Popolo.

Podestà. Duccio Todini di Massa, primi. Manno della Branca, secondi (1).

'1) Bendinelli, op. eit. e libro dell' Opera di s. Croce di Lucca, segnato D. 

+ 69, in Arch. di Stato.

4304. ANZIANI e PRIORI del Popolo, per autorità del Consiglio generale del popolo (1).

CAPITANO DEL POPOLO. Gigliolo de Putalli di Parma. ESECUTORE dei Priori e degli Anziani. Lorenzo da Prato. Podestà. Pantaleone de Buzzacarini da Padova. Maggior Syndago. Pietro Iaconi da Moutenulciano (2).

(1) Carta rogata Bonaventura Cacciaiupi, 30 Gennaio 1304. (2) 1 nomi de magistrati di quest'anno si leggono nell'atto col quale i lucchesi consciirono di iniviare sedici dei loro cittadini a Firenze, per darvi assetto alla cosa pubblica sconvolta dalle rioni. Cianelli, Dissertaz. in Mem. Doc. Stor. Lucch. 1, 224. Il

BEZEZCEATÍSI COMPATÍSCE AUCHÉ IN UNA pergamena del 21 Agosto, già appartenuta al monastero de Servi, el ora nel Diplomatico Lonchesco. Di Lorenzo da Prato si ha memoria in un atto della Serio de Capitoli, nel solito Arch. di Stato, al volume segnato 2, 24, carta 12.

1305. ANZANAI. PRIORI E CONSIGLIO del nonolo.

Podesta. Giovanni da Doara di Cremona (1).

(1) Bendinelli, op. cit. e pergamena rogata da ser Simone

Sallienti, 2 Giugno 1305.

1306. Anziani e Priori del popolo.

Podestà, Pietro Corradi della Branca di Gubbio. Lambertino de'Paci di Bologna (1).

(1) Bendinelli, e pergamena già de'Servi, 13 Marzo 1307.

1307, Anziani e Priori del popolo.

CAPITANO DEL POPOLO. Fano da Recanati.

ESECUTORE degli Anziani e Priori del popolo. Nicolino de' Tebaldi da Cremona.

Podestà. Capoleone de Guelfucci di Città di Castello. Iacopino da Cornazzano di Parma (1).

(1) Pergamena sopra citata, e titolo del libro della Curia di S. Gristafona, o anno, in Arch. di Stata. Il nuno ed Goranzzano comparisce anche in una pergamena citata dal Cianelli nella sua serie de Podestà Lucches; in Mem. Doc. Sorr. Lucch. 11. 330, 31 Fano da Recensali si ha memoria per la seguente iserzione che l'antiquario Baroni troavax in un orto di Lucca, e che riferiva nelle use lestriato il ucchesi Ma nella Publi. Liberria di Lucca, 111 102.

\$\psi\$ A.D.MCCCVII. HOC OPUS FECIT FIERI DONINUS IACOBUS DE MONTE GRASMIDO OPTICIALIS VIARUM TENPORE NOBLES VIAI DONINI FANI DE RACANATO CAPITANI LUCANI POPULI. EXISTENTIBUS CAMERARIIS BOMINISTO EX BUNTHOLOMEO DE GUANO.

1308. Anziani e Priori del popolo.

CAPITANO DEL POPOLO, Armanno de Guelfoni da Gubbio (1).PODESTÁ, Ricciardo da Pietrasanta, Matteo dei Monaldeschi da Orvieto, Guido Visconti (2).

(1) Pergamena de Servi, n. 451. (2) Il Rendinelli mette il Visconti nel primo semestre, ed il Xonaldeschi nel secondo. Una delle solite pergamene de Servi, del 25 Febrino 1319, mette invece la podesteria del Pietrasanta come esercitata, nel primo semestre del 1308. Qualche altro documento potrebbe dare spiegazione di questo falto apparentemente contraditione.

1309. Anziani e Priori del popolo.

CAPITANI DEL POPOLO. Armanno de' Guelfoni da Gubbio. Bernardino Taccoli di Reggio (1).

Podestà. Ricciardo da Pietrasanta. Pietro Rainaldi da Montoro (2).

(1) Il primo è citato dal Bendinelli; Il secondo apparisce col titolo di Capitano del popolo di Lucca, nel Registro delle provigioni del Consiglio di Reggio in Lombardia, sotto il giorno 9 Ottobre 1309. (2) Bendinelli.

1310. Anziani e Priori del popolo.



Podestá. Francesco da Calvolo. Guarnaccia Meli da Macerata (1).

(1) Bandinelli op. cit.

1311. Anziani e Priori del popolo.

CAPITANO del popolo. Cione di Città di Castello (1).

Podestà. Bornia dei Sammaritani di Bologna. Conte
Giuliano Gabbrielli da Gubbio (2).

 Pergamena già Fiorentini, nel Diplomatico lucchese, rogata da Ser Belluomo dal Porlico. (2) Bendinelli.

1312. Anziani e Priori del popolo. Podestà . . . . . . Gabbrielli (1).

> (1) Mancano i nomi dei magistrati di quest'anno. Solamente in una pergamena de' Servi, di n. 517, fu letto altre 'volte il casalo del podestà, che fu un Gabbrielli.

1313. Anziani e Priori del popolo.

CAPITANO DEL POPOLO. Vanne da Cornazzano. Popestà. Nello d'Inghirame della Pietra de' Pannocchies-

chi da Siena (1).
(Ultimi mesi dell'anna)

RE ROBERTO di Napoli, signore di Lucca. Vicario. Gerardo da san Lupidio (2).

(4) Bendinelli. Nello Pannocchiechi fu marito della Pia, giu evdova del Todonei. Nel tempo di questa podesteria, Lucca era cuduta in mano di una fialione di guelli populeri. Fri quelli Il piono e più polende era Bodurco Bul. Non sono conoscivichi sissane carte dove compariteca il nome di qiesto Podesti. Nell'artio del Dalatro del Comano di Camalore è stata collocata una antica pietra, che già stava sopra una delle porte di quel castello, dove sono scolpite le seguenti parole, sovrappone all'arme del Pannocchiechi. Tomonio Donni Nulla De Parna... POTENTISTI SICANI COSIVISI ST STATORI DE CANNOCANO EURI VICANI. I. NECCUIT.
Nello Glornale degli archivi loccata, nono 18530, pag. 300 e seguenti,

fu stampato in testamento di Nello del 9 Febbraio 1322, dati to quale apparice che avesse fatto attro testamento per mano di quale apparice che avesse fatto attro testamento per mano di untra dia donna della stessa citta, (¿¿ l'acca, pe rivorar sollievo dalle fationi e dai civitii sconvolgimenti, si dette al 17 Roberto, poe dopo la mello disconvolgimenti, si dette al 17 Roberto, quale accadeva il 23 Agosto 1332. Si (goora però Il giorno preciso di questa sta determinazione dei lucchesi, e dello arrivo in Loca del regio vicario. Col nome del Re si Irovano intilolati i registri e gli atti del principio dell'amos segenette l'almos segenette l'almos segenette l'almos segenette l'amos segenette l'am

1314. (Dal 1 Gennaio al 14 Giugno). Re Roberto di Napoli etc.

VICARIO. Gerardo da san Lupidio.

(Dal 14 Giugno alla fine dell'anno). Uguccione della Fagginola, Podestà del Comune e popolo di Pisa e della Società della lega e guerra dei pisani, Capitano Generale di Lucca (1).

Francesco di Uguccione della Fagginola, Podestà e Ca-PITANO GENERALE di Lucca (2).

Pietro da Todi, suo Vicario.

(1) Uguccione ebbe Lucca per fora e per Il tradimento di alci cittadia; il 14 Giagno 1344, e nello stesso gioro no faggira il Vicario del re Roberto. Ebbe Uguccione il titolo di Podesta di Pisa e di Gaptiano Generale di Lucca, e con un Ingale conferna della sua susrapazione, per un atto emanato dai sindaci elde daci città, il 13 Luglio Gianni, il 10 Men. Do. Stor. Lucch. I. 243. (2) Francesco della Paggioria si trava già investito di questi titoli in un documento del 29 Giagno, che si legge in fine al libro dell' Ufficio del banditi di Lucca dell' anno 1323. In questo violene sono trascritti, non saprobbe dirsi a qual fine, alcuni atti del tutto sconorciuti agli storici lucchesi, appartenenti agli tilini anni del seccio decimetrore o al primi del esgenetic, assai preziosi per la mancanza dei regolari registri governativi di quel tempo.

1315. UGUCIONE della Faggiuola, etc. Filippo da Caprona, suo Vicanio (1). Bioneonite, Capitano del popolo (2). Francesco della Faggiuola, Podestr de Capitano generale di Lucac Annoe il 1. Settember 13/15).



Uguccione della Faggiuola, dopo la morte del figlio, assume anche il titolo Popestà di Lucca, assistendolo, col titolo di Vicario del Podestà, Francesco da Borgo (3).

(1) Il Caprona apparisce in un aito di Uguccione del S Novembre 1315, nel solito libro dei banditi. (2) Il nome di questo Capliano del popolo si ricava da un privilegio di quest'anno, ma senza data di giorno e di mese, riferilo nel libro de privilegio dell'Archivio del Vescovato. (3: Di Uguccione, come Polesti di Lucca, e del sou vicario Francesce da Borgo, si ha memoria in una pergamena gia dei Servi, ed ora nel Diplomatico Lucchese, del 3 Dicembre di quest'anno.

1316. (Dal 1. Gennaio al 10 Aprile). UGUCCIONE della Faggiuola etc.

Neri della Faggiuola suo figlio, Podestà e Capitano di Lucca.

(Dal di 11 Aprile al 13 Giugno). Anziani di Lucca, Luogotenenti del Podestà (1).

Umberto da Colle, Podestà (2).

(Dal 13 Giugno alla fine dell'anno). CASTRUCCIO degli Antelminelli, Capitano di Lucca e Difensore della parte imperiale.

VICARI. Giovanni da Castiglione. Meo da santa Croce. Podesta, Pietro del Verme. Singhifredi da Vicenza, Vicario del Podesta.

Maggior Sindaco del Comune e del Collegio degli Anziani, Uretino da Fucecchio (3).

(1) Gli Anziani rebbere II dominio assoluto di Lucca dal di Applie, giorno della caduta di Especcione, fino alla elezione di Castraccio. Acta Gustruccii, Ioglio 6; in Archivio di Stato di Lucca nella serio delle carte appartenenti a Castraccio ed alla sua famiglia. Gli Anziani si trovano indicati, cel 10tolo di Luogottenani del Podesti, in una cartapecergi di cella Spedelo di s. Luca, orn nel Diplomatico, in data del 7 Giugno 1316. (2) Umberto figura come Podesti aella elezione di Castraccio a Captinno delle massande lucchesi, del 12 Giugno, Manuscel, Vil. Castracc. della 1843, 193. (3) Glo. do. Castraccione, inglificio i tertino, con

questi titoli, si incontrano in un documento del 23 Ottobre, nol copiardo cartaco del Capibili vol. II. 25, in Arre. di Stato. Meo da Santa Groce e indicato in una pergamena già de Servi, del 20 Dicembre 1316 e Pietro dal Verme in un ato del 1. Luglio riferito dal Gianelli, op. cii. 11. 342. Si avverta che di qui innanai non si registrira e della serie i lo Ollegio degli lanicial, perche divento di misore autorità, e ridotto ad uffizio di mera esecusione degli ordini altrati.

1317. CASTRUCCIO degli Autelminelli, Capitano Generale etc. Ugolino da Celle, suo Vicario Generale (1).

Podestà. lacopino da Cornazzano. Gualdrino dei Gualdrini, Vicario del Podestà (2).

- Eiello da Castruccio il 4 Luglio 1317. Acta Castruccii, 6.
   Uffizio de' banditi, anno 1329, in fine. Curia di s. Cristofano, ad anno. Pergamena de' Servi, 23 Ollobre 1317.
- 1318. Castruccio degli Antelminelli, Capitano Generale etc. Ugolino da Celle, Vicario Generale, Podestà. Ghinaccio de' Principi (1).
  - (1) Pergamena de Servi, 24 Marzo 1318.
- 1319. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Capitano Generale etc. Ugolino da Celle, Vicario Generale. Podestà. Busone da Gubbio (1).
  - (i) Titolo dei fibri deila Curla di s. Cristofano, ad anno.
- 1320. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Capitano Generale etc. Ugolino da Celle, Vicario Generale.

PODESTA. Ugolino dei Bozzoni da Gubbio detto il Crotto (1). Boschino de' Montegazzi di Milano (2).

(1) Perg. di s. Giovanni del 24 Marzo, nel Dipiomatico. Carta del 1. Pebbraio, in Bendinelli, Abbozzi di Storia Lucchese, manoscritto della Libreria pubblica di Lucca. (2) Pergamena dell'Opera di s. Croce, 12 Dicembre; nello stesso archivio. 1321. Castruccio degli Antelminelli, Capitano Generale etc. Ugolino da Celle, Vicario Generale,

Podestà, Tebaldo Curatacci d'Arezzo (1),

- (1) Perg. opera di s. Croce, 9 Dicembre 1321. Diplom.
- 1322. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Signore Generale di Lucca e della parte imperiale di l'istoia (1). Ugolino da Celle, Vicario Generale.

Podestà, Bindino da Sticciano (2), Dino della Rocca (3),

(1) Questi sono i tiloli di Castruccio in un documento del 1322, scritto in fine al solito libro dei banditi. (2) Bindino de' Cappucciani, signore di Sticciano, fu marito di Fresca, figlia di Nello della Pietra, come si ha dal testamento da noi cilato sotto l'anno 1313. Il nome di Bindino, come Podestà di Lucca nel 1322, si legge nei titoli dei registri della Curia di s. Cristofano ad anno. (3) Il Cianelli sbagliò nella sua Serie dei Podestà, meltendo la Pretura di Dino della Rocca nell'anno seguente 1323, per averne visto il nome nei contratti de'pubblici proventi, sotto le date del 29 e 31 Dicembre 1323. Esso ignorava che il computo degli anni presso gli anlichi lucchesi, era rigorosamente quello dalla natività di Cristo; così che, essendo per loro il primo giorno dell'anno nuovo il 25 Dicembre, ne veniva che que documenti appartenevano all'anno 1322, secondo il conto volgare. Ed infatti nello slesso libro del Proventi, dopo gli atti della fine di Dicembre 1323, seguitano quelli del Gennaio dello stesso anno. Nel Libri delle Riformagioni del Consiglio Generale di Lucca è seguitato questo modo di segnare il tempo dal giorno della Natività, fino al 1516: dopo il quale anno si trova adottala costantemente la numerazione ordinaria di Roma dal giorno della Circoncisione. Il Cianelli, dal non conoscere questa particolarità della numerazione lucchese, è tratto altre volte a rigettare come erronei alcuni documenti del lutto siuceri. Negli atti pubblici del Governo di Lucca al tempo della signoria pisana, si trova confusamente usato l'anno pisano ab incarnatione, e quello lucchese a nativitate, secondoché i notari erano dell'una o dell'altra ciltà. Nella compilazione di questa serie, ed altrove, noi ci siamo per regola attenuti all'anno ordinario secondo il computo di Roma.

1323, CASTRUCCIO degli Antelminelli, Signore Generale di Lucca etc.

Ugolino da Celle, Vicario etc.

Giovanni marchese Malaspina, Podestà e Capitano di guerra della città di Lucca (1). Tarabotto dei Tarabotti, Podestà (2).

(1) Registro de' proventi : ann. 1323 c. 26. Libro del castello dell' Augusta, carta 1. (2) Pergamena de' Servi. 7 Novembre 1323.

1324. Castruccio degli Antelminelli, Signore Generale etc. Vicevicamo. Matteo d'Assisi (1). Podestà, Gonzello di Poggio Ghiere da Perugia (2).

(1) Matteo di Assisi comparisce in un atto del 20 Settembre 1323, frai Capitoli originali in pergamena. Arch. di Stato. Era della casata dei Fredulfini, come si ha nel documento citato sotto l'anno 1328, (2) Dai Libri civili del Podestà di Lucea, ad anno. Arch. di Stato.

1325. Castriuccio degli Antelminelli, per la grazia imperiale Vicario Generale di Lucca, Pistoia e Luni (1).

Arrigo degli Antelminelli suo figlio. Capitano generale e Rettore di Lucca a vita (2). VICEVICARIO, Matteo d'Assisi.

Podestà, Gonzello di Poggio Ghiere da Perugia (3).

(1) Libro de' proventl, an. 1325, 1. (2) Arrigo fu eletto a questo ufficio dagli Anziani di Lucca, il 18 Giugno. Acta Castrucci, 24. (3) Libri civili del Podestà, ad anno.

1326. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Vicario Generale, etc. e Signore della parte imperiale di Firenze (1). Arrigo degli Antelminelli, Capitano generale, VICEVICARIO, Matteo d'Assisi.

Podestà, Gonzello di Poggio Ghiere da Perugia, a tutto Febbraio, Ricciardo da Modigliana, conte palatino in Toscana, dal 1. Marzo alla fine dell'anno (2),

(1) Ebbe questo ultimo titolo dai ghibelliai di Firenze adruati o Signa, il 24 Febbraio 1326. Vedi l'Atto di elezione io Acta Castruccii, 74 e la aceettazione di Castruccio dell' ultima edizione della sua vila scritta dal Mauueci, falta in Lucca nel 1813, pag. 206. [2). Libri de protenti, ad anno

 Castruccio degli Antelminelli, Vicario Generale etc. Duca di Lucca (1).

Arrigo degli Antelminelli, Capitano Generale etc.

Matteo d'Assisi, Vicario Generale (2).

Podestà. Vanne da Poppi.

MAGGIORI SINDAGI. Pellaccio da Gubbio. Gino da Castiglione aretino (3).

Ser Benco di Artimino, Maggiore Officiale di Custodia (3).

(1) Fe investito del titolo di Dura di Larca da Lodorice il Bavaro, con diploma del 17 Novembre 1327. (2) Maileo d'Assisi comparisee con questo titolo di maggiore diputia, nel testamento di Castruccio, del 20 Diecmbre. (3) Libro degli Officiali, ad anno Libri del maggior Siodaco, ad anno. Gioo da Castiglione comparisee in ufficio, interrottamente, nel secondo semestre.

1328. (Int. 1. Gennoio at 2. Settembre). CASTRUCCIO degli Antelminelli, Vicario Generale etc. Duca di Lucca, Conte del sacro Palazzo lateranense, Vicario di Pisa etc. (1). Arrigo degli Antelminelli, Capitano Generale etc. VICAMO (EXERALE. Matteo d'Assisi.)

Podestà. Vanne da Poddi (2).

Maggiori Sindaci. Corradino da Monterosso, primi. Giovanni Franceschi da Teramo, secondi (2).

(Dal 2 Settembre al 7 Ottobre). Arrigo degli Antelminelli, Duca di Lucca e signore di Pisa (3).

Giovanni da Castiglione Aretino, Vicario Generale, Ranieri da Montepulciano, Vicario Ducale, Matteo dei Fredulfini d'Assisi, Vicario Ducale (4),

(Dal 7 Ottobre alla fine dell'anno). Lodovico il Bavaro. Imperadore de' Romani, signore di Lucca.

Federigo Burgravio di Norimberga, Vicario generale imperiale in Toscana, con Manuele dei Zanaxi di Gremona, suo Vicario, dal 17 Ottobre al 7 Novembre 51. Federigo conte di Octingen, Vicario imperiale in Toscana (6).

(1) Castruccio fu eletto di Conte del sacro palazzo, per diploma del Bavaro, il 14 Marzo 1328; e fu proclamato Vicario di Pisa da quel Comune il 29 Maggio di detto anno. (2) Libri del Maggior Sindaco, ad anno. Libri criminali del Podesta, Agosto-Ottobre 1328. (3) Arrigo fu chiamato a succedere dopo la morte del padre nella dignità di Duca di Lucea, per diploma imperiale del 17 Novembre 1327, e per il testamento paterno. Assunse per un momento il primo titolo, e si provò di tenere la città di Pisa per forza d'armi. Ne fu cacciato dal Bayaro che gli tolse il dominio di tutte due le città. Si avverta però che nei primi giorni si tenne segreta la morte di Castruccio, e che per conseguenza gli atti pubblici non si fecero a nome di Arrigo fuorche nei due giorni 25 e 26 Settembre 1328, Così dal libro intitolato Liber Memoriae Arrighi Antelminelli, che è stato nuovamente ritrovato, ed aggiunto agli atti degli Antelminelli nell' Archivio di Stato. (4) Cosi dallo stesso libro. (5) Gli atti del Burgravio di Norimberga, Vicario Imperiale, corrono dal 17 Ottobre al 7 Novembre, come si vede dai suoi registri nella serie dei Rettori Lucchesi nell'Archivio di Stato. Di questo Vicario imperiale tacciono tutte le storie lucebesi, perche i suoi atti, in antico sperduti nella congerie delle pubbliche carte, sono stati ritrovati e messi al loro luogo solamente nell'occasione del moderno riordinamento dell'Archivio lucchese. (6) Succede al Burgravio di Norimberga, e comparisce collo stesso titolo di Vicario imperiale In Toscana, nel diploma del Bayaro del 30 Novembre 1328. Cianelli, op. cit. 1. 259.

1329. (Dal 1 Gennaio al 2 di Settembre). Lodovico il Bayaro, Imperatore de Romani etc.

Federigo conte di Octingen, Vicario imperiale in Toscana.

Cino da Castiglione Aretino, Vicevicario (1).

Francesco Castracani, Vicario imperiale di Lucca (2).
Gollegio dei dieci consiglieri imperiali, e dei maniscalchi teutonici di Lucca e di Vivinaia (3).

(Dal 2 Schembre alla fine dell'anno), GERARDO SPINOLA di Luculo Pacificatore e Signore Generale della città di Lucca, Vicario Generale del romano impero in Toscana (4).



PODESTA, Beccario da Beccarla, Alessandro da Parma ne fa le veci dal 18 Luglio alla fine dell'anno (5).

MAGGIOR SINDACO. Giovanni Franceschi da Teramo, per tutto l'anno (6).

- (1) Di questo Vicerivario si hanno gli alli dal 3 Genane al 29 Marzo, nei registri dei Rettori, ad anno, (2) Racconia la storia che Francesco Castracani lenne, per concessione del Bavaro, il litolo di Vicario imperiale di Lucca, dal 16 Marzo al 15 Aprile; ma non si conservano dorumenti pubblici col suo nome. (3) Questi dec collegi debbono essere state le rappresentanze delle massade telesche del Cerruglio o Vivinsia, che obbero alla loro testa anche Narco Visconii, e che firmo poi arbitri del destini di Lucca. Sono indicali nel Libri del Proventi dell'amon 1329, al mese di Gennaio, ed al 25 Luglie. (8) Idanzili, op. cit., 1, 255. (5) Libri civili del Podestis, ad anno (6) Libri del Maggior Nindeco. ad anno (6) Libri del Maggior Nindeco. ad anno (6) Libri del Maggior Nindeco.
- 1330. GERARDO SPINOLA, Pacificatore e Signore Generale etc. VICARIO. Alessandro da Bologna.

PODESTÀ. Lotto de Caponsacchi di Firenze, tino al 1 Aprile. Antonio di Camilla di Genova, dal 1 Aprile alla fine dell'anno (1).

MAGGIOR SINDAGO. Villano Borroni da Berceto (2).

(1) Libr. del Podesta, ad anno. (2) Libr. del Sindaco, ad anno

1331. (Dal 1 Gennaio al 16 Marzo). GHEBARDO SPINOLA, Pacificatore e Signore Generale etc., fino al 43 Febbraio: e fino al 16 Marzo col titolo di Vicario del re Giovanni suo successore (1).

(Dat 10 Marzo alla fine nell'anno). Giovanni di Lussemburgo re di Boemia e di Polonia, e Carlo suo primogenito, Signori di Lucca.

Simone di Filippo dei Reali di Pistoia, dei signori di-Montechiaro e di Gado, toro Luogotenente (2).

Fagiuolo da Casoli e Giovanni di Fito da Parma, Vicari del Luogotenente.

Tano da Cepparello. Officiale della Custodia di Lucca (3),

PODESTÀ. Antonio di Camilla da Genova, fino al 40 Giugno. Pulcetto dei Pulci da Gubbio, dal 40 Giugno alla fine dell'anno (4).

Maggiori Sindaci. Villano Borroni da Berceto, fino al 26 Maggio. Petruccio de Marsigli da Modena, dal 27 Maggio al 14 Giugno. Aleuccio da Roccacontrada, dal 15 Giugno alla fine dell'anno (5).

4) Benche gli spodestato, lo Spinola rimase qualche giorno in Lucca col libol of Vicario del re Giovanni, come si ha dia alcuni bandi mandati dal 4 ai 16 Marzo 1331, che si leggona in un quaderno aggiunto alle Mandatorie della Camera, anno 1300, (2) Questo regio luogolorente centri la Lucca il 16 Marzo, e vi clesse I nuori Anziani il 16 dello stesso mere. Anziani, admon. (3) Dal tilolo del libro della Taglia delle cinquantascificini il regionale della consultata della dell

1332. Giovanni di Lussemburgo etc. e Carlo suo primogenito etc.

Simone de' Reali, Luogotenente.

Fagiuolo da Casoli, e Giovanni di Filo da Parma, Vicari. Andrea da Orvieto, Vicario sostituto, dal 1. Agosto alla fine dell'anno (1)

Podestà. Maffolo di Muccio Guidarelli de' Fringuelli di Città di Castello (2).

(1) Curia dei Rettori, registro n 5. (2) Libri civili e criminall del Podeslà, ad anno

1333. GIOVANNI di Lussemburgo etc. e CARLO suo primogenito etc.

Nicolao di Bruna, Vicario Generale per la Maestà regia in Lucca (4).

Gottifredo Chessere, Capitano regio di Lucca (2).

Marsilio, Pietro e Orlando fratelli de'Rossi da Parma, regi Vicari in Lucca, dall'Ottobre in poi (3).

Roggero da s. Michele, e Vittore dei Raimondi o degli Arimundi da Parma, Vicarii. Cino da Castiglione Aretino, Vicevicario (4). PODESTÀ. Glimo marchese di Petriolo, fino al 30 Giugno. Uberto o Roberto marchese Pallavicino di Parma, dal 20 Ottobre in poi (5).

Maggior Sindago, Guglielmo da Palazzo di Brescia (6).

(1) Alto del 27 Agosto 1333, inserto nel libro del Maggior Siaro, ad anno. Contrato della Specile di s. Luca º J. 1. 8. 14, del 21 Settembre. (2) Contratto dels Specile di s. Luca º J. 1. 8. 14, del 21 Settembre. (2) Contratto soddetto. (3) Dette principio al variento di Lucca Narilio, di cui si ha un atto del 3 Ottobre. Variani, registro n. 3 littolo. Più tardi si cendusse a Lucca l'ador fratello Pietro. Dolando non è rou che vi comparisse gianmai. (4) I noni di questi Viseri o Vievicari si leggono nei titoli en nelle intestatore degli atti della Garia dei Retori; e generalmente nelle initiabazioni del libri di qualsissi officio, ad anno. (5 Littol del Podeste è del Sindase ad anno. Net tempo intermedio fra il 30 Giugno el Il 20 Ottobre, escretiarono l'uffizio della potentra due assessori.

1334. Marsillo, Pietro e Orlando de'Rossi etc. regi Vicari in Lucca (1).

Palamino o Palamede de'Rossi, loro fratello naturale. Vice gerente (2).

VICEVICARI. Cino da Castiglione Arctino e Roggero da s. Michele di Parma. Pitocco da Parma, Maggiore Officiale di Custodia (3).

Podestà. Ulerto marchese Pallavicino, primi sei mesi. Manfredi Filippi da Poutremoli detto Pertichetta, secondi (4).

MAGGIORI SINDACI, Biagio dei Quartari da Parma, primi. Iacopo del Borgo da Parma, secondi.

(1) I nomi dei re Giovanni e Carlo seompaiono del tutto dalle pubbliche carte cella venuta del Ressi, I quali provi seguilarono ud latitalara Vienri regi. (2) Costul fu qua per breve tempo nella rassenza di tutti gli altri fratelli, vedi si libro degli Anzimi, atti di Settembre 1334, (3) Camera, esito, primi 1334. 18, (4) Libri del Podestà e del Sindaco, ad anno. Di qui innunzi, benche ometta per brevitti di notarto, i nomi di oforore de conprieno queste due magistrature sono desunti dai litoli dei libri delle loro Curie.

1335. (Dal 1. Germaio al 14 Novembre). Marsilio, Pietro e Orlando de Rossi, Vicari regi etc.

Vicevicari. Cino da Castiglione Arctino e Roggero da s. Michele.

(Dal 15 Novembre alla fine dell'anno). Mastino e Alberto della Scala, Signori di Lucca etc.

Guglielmo de' Canacci degli Scannabecchi di Bologna. Luogotenente.

Alessandrino de' Nauli, Pietro de' Fredulti, Francesco de' Coppi, Jacopo dal Borgo, tutti di Parma, luogutenenti del Podestà nei primi sei mesi. Fenzo da Prato conte palatino, Podestà ne' secondi.

Maggiori Sindaci, lacopo dal Borgo di Parma, primi. Pietro Cacciaguerra da Cortona, secondi.

1336. MASTINO e ALBERTO della Scala, Signori di Lucca etc. Guglielmo de' Canacci degli Scannabecchi, Luogotenente, a tutto Marzo.

VICEVICARI. Cino da Castiglione Aretino, e Roggero da s. Michele (4).

Spinetta marchese Malaspina, Viceagente dei signori della Scala, dal 45 Aprile alla fine di Luglio.

Zenobio de' Cipriani di Firenze, Vicario di Spinetta e poi dello Scannabecchi.

Giliberto dei Giliverti da Verona, Luogotenente e Capitano Generale di gnerra.

Guglielmo marchese Malaspina, Vicegerente dei signori della Scala (2).

Guglielmo degli Scannabecchi sopraddetto, Capitano per i signori della Scala, dai primi di Settembre in poi. Francesco dei Domenzani d'Arezzo, suo Vicario.

PODESTÀ. Feuzo da Prato conte palatino in Toscana, a tutto Aprile. Guglielmo degli Scannabecchi, dal 1 Maggio a tutto Settembre. Sandrino dei Baratti di Parma, dal 1 Ottobre alla fine dell'anno.

MAGGIORI SINDACI. Pietro Cacciaguerra da Cortona, primi sei mesi. Benvenuto dei Molci da Parma, secondi.

- (1) Fer la confusione grande della cosa pubblica ia Lucca a puredo lempo, rimacer in uficio per quast tallo Narro del 1236, Ciño da Castiglione e Ropero da a Michele, cogli stessi tioli che aveano sotto la signoria del Rosti. Vedi I titoli de registri del Retori, n. 7 e 8. (2) Gaglielmo Mataspian si trova così indicato in una sun lettera del 13 Luglio, nei registri degli Anziani, n. 9, 78-79.
- 1337. Mastino e Alberto della Scala, Signori di Lucca etc. Guglielmo degli Scannabecchi, Vicario e Capitano Generale di Lucca.

Azzo o Azzone marchese di Correggio, Viceagente dei signori della Scala e Presidente di Lucca, dal Maggio all'Agosto (1).

Gilberto da Correggio, e Giovanni da Fogliano, suoi sostituti.

Chierico da Cannedo, Maggiore Officiale di Custodia (2). Guglielmo dei Raimondi o Arimundi da Parma, Pietro degli Ardinghi, e Andriolo de Zannoni da Parma. Vicari del signore Azzone, dal mese di Maggio all'Agosto (3).

Podestà. Sandrino dei Baratti da Parma, dal principio dell'anno a tutto Novembre, Gerardo o Gardo della Fontana da Parma, nel Dicembre.

Maggior Sindaco, Benvenuto dei Molci da Parma, per tutto l'anno (4).

(1-2-3) Libri della Camera, esito del 1337, n. 47. (4) Il Molci, oltre l'ufficio di Maggior Sindaco, esercitò interrottamente nel mese di Maggio, quello di Vicario del Capitano, Camera, lib. cii

1338. Mastino e Albento della Scala, Signori di Lucca etc. Guglielmo degli Scannabecchi, Capitano Generale.

PODESTÀ, Gerardo della Fontana da Parma, poi Federigo degli Uberti di Firenze, poi Francesco di Burrazzo conte de' Gangalandi di Firenze.

MAGGIORI SINDACI, Gerardo degli Zavatti di Parma; ed in fine dell'anno, Piero da Cortona (4). (1) Lo Zavalli si incontra in un documento del 28 Gennaio, anche col titolo di Vicegerente del Vicario del Capitano. Il nome del Gangalandi si legge in una parlita de' libri della Camera, secondi 1339; esilo, caria 227.

1339. MASTINO e ALBERTO della Scala etc. Capitano Generale, Guglielmo degli Scannabecchi,

Vicario. Tommaso da Mercatello. Podestà. Francesco di Burrazzo conte Gangalandi di

Firenze.

Maggior Sindaco. Gerardo degli Zavatti di Parma.

1340. MASTINO e ALBERTO della Scala etc.

CAPITANO Generale. Guglielmo degli Scannabecchi (1). Podestà. Francesco di Burrazzo conte Gangalandi. Maggior Sindaco. Gerardo degli Zavatti.

.1) Trovandosi Tommaso da Mercatello col titolo di Vicario del Capitano nel 1320 e nel 1341, è da presumersi che avesse quell'ufficio anche nell'anno intermedio 1340. Ma non avendoto trovato indicato in un documento certo, abbiamo lasciato di notarlo.

 (Dal 1 Gennaio al 25 Settembre). Mastino e Alberto della Scala etc.

Capitano Generale. Guglielmo degli Scannabecchi. Vicario. Tommaso da Mercatello.

Frignano da Sesso, Ghiberto da Fogliano di Reggio, Antonio marchese Malaspina, Bonetto dei Malvicini da Verona, Capitani e Viceagenti in Lucca dei signori della Scala, dal Luglio al 25 Settembre (1).

(Dal 25 Settembre alla fine dell'anno). Il COMUNE ed il POPOLO di Firenze, Signori di Lucca.

Giovanni di Bernardino de' Medici di Firenze, Luogotenente per detto Comune e Popolo (2).

Ghiberto da Fogliano di Reggio, Capitano Generale della guerra della città di Lucca per il Comune di Firenze. PODESTA. Francesco di Burrazzo dei Gangalandi, fino a tutto Aprile (3).

Maggior Sindaco, Gerardo degli Zavatti.

Buonaggiunta Guarzoni da Pescia, Maggiore Officiale della Custodia di Lucca.

(1) Libro della Guria dei Rettori n. II: e Camera, 1341, second. (2) II Medici fa uno dei Sindaci fiorentiai i riverer Lucea dagli officiali di Nastino, e vi rimase come losgotenente per Firenze. Resto con lui, col tillo di Gapilano e Vicario, quel Gilberto da Fogliano, che c'era lananzi per Mastino. Cod Medici grono alla consegna di Lucca Rosso di Bernardo dei Ricci, e Naddo di Cenni Ruccillai. (3) II Gangalandi ebbe lo stipendio a tuto Aprile, V. Camera, ad anno.

1342. (Dal 1 Gennaio al 5 Luglio). Il COMUNE ed il POPOLO di Firenze, Signori di Lucca.

Ghiberto da Fogliano, Capitano Generale etc. Vendemmiatore da Cesena, suo Vicario (1).

Naddo di Cenni Rucellai di Firenze, Vicegerente (2).

Podestà. Francesco dei Salimbeni da Siena (3).

Chiolo o Chivuòlo di Filippo dei Guazzalotti da Prato. Conservatore della Città di Lucca e Luogotenente del Podestà (4).

(Dal 6 Luglio alla fine dell'anno). Il Comune di Pisa, e poi il conte Ranieri Novello da Donoratico della Gherardesca, Capitano Generale di Pisa e di Lucca. Dino dei conti della Rocca, Vicario.

Puccio di Benetto e Nieri Donzelli, Rettori e Castellani dell'Augusta (5).

Ser Scherlatto Maffei da Razinopoli, Capitano di Custodia e di Guardia, e Conservatore di Lucca (6).

PODESTA, Montefeltrano o Feltrano o Feltraymo de' Brancaleoni del Monte della Casa, Luglio-Ottobre (7), Giovanni dei Gianfigliazzi di Firenze, Novembre-Dicembre (8).

Francesco da Cagli, Maggior Sindaco.

(1) Atti degli Anziani, vol. 16, solto il 25 Giugno 1342, 31.
(2) Cianelli, in Mem. Doc. Stor. Lucch. I. 318. (3) Sedelle in ufficio dal principio dell'anno, ma uon terminò il primo semestre, trovandosi che nel Maggio l'ufficio pretoriale era vacante. Il 21

Maggio chbe il residuo o saldo delle sue paghe. Mandatorie, anno 1342, ai giera 17 Gennalo e 21 Maggio. (d. 12 Maggio. (d. 12 Maggio. (d. 12 En la ufficio fino dal 27 Gennalo e 1342, v. Mandatorie a quel giorno. Fu cletto luogolenente del Podetsi il 26 Maggio. (Linelli, secret del Podetsia, in Mem. e Doc. Lucch. Il. 346. (5) Cronice Pisana, in Murtatori S. R. I. XV. (14). (f. Pubblile on bando in stesso giorno che il Pisani cibbero Lucca, cioè il 6 Luglio 1342. Vedi addierno pag. 22. (7) il Brancationi, Podetsia eletto dai pisani, comparisce nel Luglio, dopo is supplezza del Guazzalotti. Anziani, vol. 16, 41.

1343. Il Conte Ranieri da Donoratico Capitano Generale etc. Vicabio. Dino della Rocca.

VICEVICARI. Chierico da Pisa e Francesco da Cagli, dal Luglio al Dicembre (1).

Ser Scherlatto Maffei, Capitano e Conservatore etc.

Podesta, Giovanni de' Gianfigliazzi, a Inito Aprile. Pino di Giovanni dei Rossi di Firenze, da Maggio alla caduta del Duca d'Atene (2), Ceccarone da Massa, nel Settembre. Montefeltrano de' Brancaleoni, nel resto dell'anno.

Maggior Sindago. Francesco da Cagli, nei primi sei mesi.....

(1) Curia de Rettori, ad anno, nei litoll. (2) Per i patti conclusi nei 1312 fra Pisa ed il Duca di Alene, era stato stabilito che al forentini spettasse la clezione del Poilestà di Lucca. Caduto il Duca, questo patto non fu confermato.

1344. Il Conte Ranieri da Donoratico, Capitano Generale etc. Vicario. Dino della Rocca.

VICEVICARIO, Giovanni da s. Gemignano, CAPITANO etc. Ser Scherlatto Maffei etc.

PODESTÀ, Montefeltrano de Brancaleoni, primi sei mesi. Federigo di Buonaggiunta Giuberti di Città di Castello, secondi,

1345. Il Conte Ranieri da Donoratico, Capitano Generale etc. Vicario. Dino della Rocca.

VICEVICARIO. Giovanni da s. Gemignano.

CAPITANO etc. Ser Scarlatto Maffei.

Podestà. Federigo Giuberti, primi sei mesi. Ciupo degli Scolari di Firenze, secondi.

Maggior Sindaco, Giovanni da Cagli.

1346. Il Conte Ranieri da Donoratico, Capitano Generale etc. Podestà di Pisa e di Lucca (1).

VICARI. Dino della Rocca, e Giovánni Baroncini di Arezzo (2).

Ser Scherlatto Maffei, Capitano e Conservatore del buono e pacifico stato di Pisa e di Lucca, per una parte dell'anno. Ser Bandino suo vicario. Ser Federigo Bindi da Montecatino, Conservatore di Lucca.

Ranieri da s. Cassiano e Giovanni Botticella pisani. Castellani dell'Augusta e Rettori delle masnade pisane in Lucca (3).

Podestà. Ciupo degli Scolari, rappresentato da Domenico suo figlio col titolo di Vicario.

MAGGIORI SINDACI. Uberto Dardagnini, fino al 18 Agosto. Guglielmo Mercati, dal 18 Agosto al 23 Novembre. Gallizio d'Ancona, dal 24 Novembre in poi.

(1) Al sollio litolo di Capliano Generale dato al confe Banira, il strova aggiunto quello di Potesia di Pisa e di Lucra in due carte del Giugno e del Luglio 1346, siampate dal Maccioni frai documenti della Difesa de Conti della Cherardevas, pag. 112 d'Banoncial si da il litolo di Vicardio in una lettera del 17 Gennio 1346, nel Copiario delle lettere degli Anziani, ad anno e giorno. (3) Curia dei Retioni, registro del 1337 alla pisana.

 (Dal 1 Gennaio fino al 5 Giugno giorno della sua morte (1). Il CONTE RANIERI da Donoratico, Capitano Generale etc.

VICARI. Giovanni Baroncini d'Arezzo, fino al 30 Aprile. Ranieri Damiani, Nicolo Buonconti e Bergo Ganti pisani, Vicari e Rettori di Lucca per il conte Ranieri, dal 1 Maggio fino alla sua morte.

(Dal 6 Gingno a tatto l'anno). Gli Anziani di Pisa, Capitani, Governatori e Difensori di Lucca.

- Pietro d'Albizo da Vico, Neri Porcellini e Totto Aiutamicristo, pisani, Vicari e Rettori di Lucca per il Comune di Pisa, dal 1 Agosto (2).
- Podestá. Ciupo degli Scolari, con Domenico suo figlio Vicario, primi sei mesi. Nicolao de' Gualandi pisano, secondi.
- MAGGIOR SINDACO, Gallizio d'Ancona,
- (t) Screambl, Cronica mss. di Lucca, ad anno. (2) Euria dei Rettori, ad anno.
- 1348. Gli Anziani di Pisa Capitani, Governatori e Difensori di Lucca.
  - Vicani e Rettori pisani di Lucca e Castellani della Augusta. Ranieri Tempanelli, Bartolomeo Buouconti, e Pietro d'Albizo da Vico, da Febbraio a tutto Luglio. Pietro Salmori, Ranieri Sampanti e Pietro Papa, da Acosto a Gennaio (134) (1).
  - Ciampolo...... poi Egidio Nicolai da Macerata, Capitani e Conservatori del pacífico stato di Lucca (2). Podestà. Nicolao Gualandi, poi Ranieri Gualterotti de' Lanfranchi col suo figlio Andrea per Vicario. Infine Rosso degli Zacri, dal 1 Novembre in poi.
  - NAGGIOR SINDACO. Iacopo de' Federighi da Bologna.
  - (1) Vicari e Rettori di Locca sotto la dominazione di Pisa forno tutti lisani: cosi, meno una sola eccezione, farmo i Podestà. Perciò i magistrati da noi riferiti senza Indicazione della patria, si intendano senzi altro secret di Pisa. (2) Clamjolo..., moriva nell'officio di Captinano al tempo della pestitenza. Il Nicolai fu cietto in sua vece il di 11 Aprile 1348. Vedi lettera degli Anziani a quel giorno, nel Copiario della Lettra.
- 1349. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc.
  - Vicani e Rettori etc. Iacopo Fauglia, Chele Guitti e Colo Ganti, Febbraio-Luglio. Pietro Papa, Nicolao Assopardi e Colo Agliata, Agosto-Gennaio 4350.
    - Guidone da Pratovecchio, Capitano di Custodia (1).

Podestà. Rosso degli Zacci, primi sei mesi. Pietro Buglia dei Gualandi, secondi.

MAGGIOR SINDAGO. Iacopo de Federighi.

(1) Fu eletto il di 11 Oltobre, come da lettera originale di quel giorno agli Anziani di Lucca.

#### 1350, Gli Anziani di Pisa, Capitani etc.

Guidone da Pratovecchio, Conservatore di Lucca (1).

Podestà. Albizo di Geo o Giucco de' Lanfranchi, primi
sei mesi. Napoleone conte di Donoratico, secondi.

MAGGIORI SINDACI, Iacopo de' Federighi di Bologna, fino al 17 Novembre, Bartolomeo Maulini, dal 17 Novembre in poi.

 Libro della distribuzione del salario, anno 1351 alla pisana; fra le Imposte varie in Arch. di stato.

#### 1351. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc.

Vicant e Rettoni. Nicolò Fauglia (1)....— Giovanni Buglioni, Giovanni dalle Brache, e....., da Agosto a tutto Gennaio 1352 (2).

Podesta. Giovanni di Buglia de' Gualandi, primi. Uberto del Pellaio de' Lanfranchi, secondi.

Maggior Sindaco. Bravolino da Parma (3).

(1) De' tre Vicari del primo semestre non abbiamo che il nome del Fauglia nelle Storie pisane del Roncioni, 817. (2) Dei tre Vicari del secondo Irimestre abbiamo Irovato due nomi nel Gianelli, Mem. Doc. Lucch. L. 375. (3) Libro degli officiali del 151.

## 1352. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc.

VICARI e RETTORI. Pietro Scioria, Bergo Ganti, e Neri Fanglia, Febbraio-Luglio. Ranieri Sampanti, Bacciameo Bonamici e Tomeo di Ciolo Grassellini, Agosto-Gennaio 1353. Podestà. Jacopo di Nino Buzzaccarini de Sismondi, primi. Ranieri Bonifazio de' Gualandi, secondi. Maggior Sindago, Francesco da Bagnoregio.

1353. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc.

VICARI e RETTORI, Colo Agliata, Giacomo Fauglia, e Bartolomeo Buonconti, Febbraio-Luglio (1), Iacopo di Giovanni Fazelli, Pietro di Ciolo Salmuli, e Pietro u. Sigerio della Barba, Agosto-Gennaio 1354.

Giovanni Amati da Perugia, Capitano di Custodia (2). Podestà, Bonifazio Guinizzelli de'Sismondi, primi, Guido de' Taschi da Caprona, secondi,

MAGGIOR SINDAGO, Lodovico da Spoleto.

- (I) Sopra una porta del castello dell'Augusta, distrutto nel 1370, si leggeva la seguente memoria conservataci dall' antiquario Baroni nelle sue iscrizioni Lucchesi, già citate, vol. III. 95.
- HEC TURRIS FACTA FUIT TEMPORE REGIMINIS DOMINI JACOBI DE FAU-GLIA SER BARTHOLOMEI BONGONTIS ET SER COLI AGLATE RECTO-BUN ET VICARIOREN LUCANORUN PRO COMMUNI PISAREM. DOMIN. INCARNAT. AN. MCCCLUHI II LII, NERIO BETTONIS OPERAIO TER-SANE CASTRORUM AUGUSTE PRO COMUNI PIS, EXISTENTE,
- (2) Sono scarse le notizie che ci sono rimaste sopra questi Capitani di Guardia o di Custodia, o Conservatori, i quali però crediamo che annualmente fossero in uffizio. L'Amali fu chiamato con lettera degli Anziani pisani del 30 Dicembre 1352 e confermajo il 21 Giugno dell' anno seguente. Lett. orig. ad anno.

1354. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc.

VICARI e RETTORI. Ciano Scorcialupi, Nicolao Assopardi, e Gecco Cinquini, Febbraio-Luglio, Lapo Conti-Perfetto Fracassi, Ugo Guitti, Agosto-Gennaio. Podestà, Guelfo Gualterotti de' Lanfranchi, primi, Mariano da Caprona, secondi,

MAGGIOR SINDACO, Bartolomeo di Colo Scarso pisano. 1355. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca (1).

VICARI e RETTORI, Guido Papa, Cione Salmuli e Buonaccorso Buoncouti, Febbraio-Maggio, Giovanni Damiani, Nicolao Assopardi, e Francesco Griffi, Giugno-Novembre.

Podestà. Tomeo di Simone Rosso dei Lanfranchi, primi sei mesi. Francesco degli Zacci, secondi.

MAGGIOR SINDAGO, Bartolomeo Scarso,

Giovanni Damiani, secondi,

(f) Gli Anziani di Pisa ebbero il nuovo titolo di Vicari imperiali di Lucca, per un diploma di Carlo IV del 9 Marzo 1355

1356. Gli ANZIANI di PISA. Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VIGARI e RETTORI. Filippo Chierico, Guido Aiutamieristo, e Arrigo Scaccieri, Dicembre 1355-Maggio 1356. Francesco Damiani, Piero da Massa, e Cione Benetti, Giugno-Novembre.

Giovanni ser Paganelli d'Arezzo, Capitano e Conservatore, Giovanni da Borgo, Capitano di Custodia (1). Podestà, Ranieri di Bonifazio de' Gualandi, primi, Ra-

nieri Gallo, secondo. Maggior Sindaco, Giovanni di Ranieri Giudice, primi.

(1) Giovanni d'Arezzo fu eletto per i primi sei mesi, con lettera degli Anziani di Pisa del 17 Gennaio. Il 28 Ottobre, sulla proposta degli Anziani di Pisa, gli Anziani di Lucca chiamarono il nuovo Capitano Giovanni dal Borgo, V. Lettere orig. 21 anno.

1357. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Bartolotueo Scarsi, Nicolao del Voglia, e Simone Lambertucci, Dicembre 1356-Maggio 1357. Corrado Beruardini, Totto Aiutamicristo, e Giovanni Maggiorini, Giugno-Novembre.

CAPITANO di Custodia, Giovanni dal Borgo.

Podestá. Rosso degli Zacci, primi sei mesi. Guido di Napoleone conte di Donoratico, secondi.

MAGGIORI SINDAGI. Pietro di ser Lapo da Chianni, fino al 4 Marzo. Bartolomeo Maulini, dal 4 Marzo al 30 Giugno. Nicolao Fanglia. Luglio-Dicembre. 1358. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTOR. Andrea di Vanni da Vico, Pietro Rau, e Colo Galletti, Dicembre 1357-Maggio 1358. Pietro di Bindo Benigni, Gaddo da s. Cassiano, e Nino d'Albizzello Rossi, Giugno-Novembre.

Giovanni dal Borgo, Capitano di Custodia e Conservatore (1).

Podestà. Andrea de' Vernagalli, primi. Giovanni Buzzaccarini de' Sismondi, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Stefano Bordonesi degli Upezzinghi pisano, dal 6 Marzo alla fine dell' anno (2).

(1) Nel secondo semestre Giovanni dai Borgo fu confermato col titolo di Conservatore. Lett. Anz. di Pisa, di 8 Aprile 1358, in Lett. orig. (2) Ai maggiorenti pisani che si spartivano a piacere le magistrature lucchesi, non riusciva sempre di mettersi d'accordo. Ciò avvenne l'anno 1358 per la elezione del Maggior Sindaco. Pretendeva di restare in uffizio Nicolao Fauglia titolare dell'ultimo semestre 1357, e ne ambiva la nomina nel tempo stesso l'altro pisano Filippo Cherico. Di che tanto altercarono fra loro, che gli Anziani di Pisa, Inteso un consiglio di avvocati. dovettero dichiarare che nè l'uno nè l'altro sarebbe eletto. Fu invece chiamato Provino da Vico, il quale non accettò; e finalmente si ebbe Stefano Bordonesi, che apparisce invitato dagli Anziani di Lucca Il 14 Febbraio 1358, V. Lett. orig. ad anno, La nomina del magistrati lucchesi si deliherava dagli Anzlani di Pisa, i quali poi scrivevano a quelli di Lucca, invitandogli ad eleggere chi era stato proposto da loro. La qual cosa di mera formalità, veniva senza il più plecolo contrasto eseguita, considerandosi a ragione come un ordine la proposta dei dominatori. Gli Anziani di Lucca erano poi direttamente eletti ogni due mesi dal Governo di Pisa, perlochè le nomine cadevano sopra uomini ligi, e docili strumenti della volontà de' padroni.

1359. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Iacopo Fauglia, Vanne Scaccieri e Bartolomeo Malpigli, Dicembre 1358-Maggio 1359, Giovanni Damiani, Colo Agliata, e Benedetto Pucci, Giuguo-Novembre. Podestà. Lemmo di Corte, primi sei mesi. Nicolao di Buglia de' Gualandi, secondi.

Maggior Sindaco. Nicolao Fauglia, primi sei mesi.

1360. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICANI e RETTORI. Filippo Chierico, Jacopo Falconi, e Francesco da s. Cassiano, Dicembre 1359-Maggio 1360. Bartolomeo Scarsi, Nicolao Assopardi, e Andrea del Testa, Giugno-Novembre. PORENT. Lodovico di Dino della Rocca, primi. Andrea

Gualterotti de' Laufranchi, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Tordino de' Preti da Bologna.

1361. Gli Anziani di Pisa, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Iacopo del Fornaio, Matteo del Mosca, e Gherardo da s. Cassiano, Dicembre 1360-Maggio 1361. Francesco Damiani, Riccuccio Riccucci, e Simone da s. Cassiano. Giugno-Novembre.

Podesta. Ranieri Gallo di Casa Ley, primi sei mesi. Uberto o Roberto della Rocca, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Ugolino de' Garimberti di Parma, 1362, Gli ANZIANI di PISA. Capitani etc. e Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Andrea da Vico, Pietro Rau, e Ciolo Pandolfiui, Dicembre 1361-Maggio 1362. Pietro Benigni, Totto Aiutamicristo, e Giovanni Grasso, Giugno-Novembre.

Podestà. Nicolao di Buglia de' Gualandi, primi sei mesi. Giovanni di Uberto o Roberto della Rocca, secondi. Maggior Sindaco, Pietro Sciorta di Pisa.

1363. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. e Vicari imperiali di Lucca. VICARI e RETTORI. Pietro Peccioli, Pietro Lante, e

VICARI e RETTORI. Pietro Peccioli, Pietro Lante, e Conte Aiutamicristo, Dicembre 1362-Maggio 1363. Lapo Conte, Vanni Scaccieri e.....(1).

Bartolomeo da Cascina, Castellano dell'Augusta (2). Podestà. Giovanni dalla Rocca suddetto, primi sei mesi.

PODESTA. Giovanni dalla Rocca suddetto, primi sei mesi. Jacopo di Ceccolo de' Lanfranchi, secondi. MAGGIOR SINDACO. Andrea da Vico, primi sei mesi.....

(1) Il Roncioni porta i nomi de'ire Vicari che erano in carice nil Aprile 1938, Allorquando i unechel tenharon di sottarrai alla signoria piana. Stor. Pis. 863. È ar tienersi che l'unificia di questili re fonce al solioi circoscorillo fria il Diembre 1932 e di il Maggio dell'anno seguente. Dal Cianelli abbiamo 1011 i nomi el Conte e dello Seaccieri che fromo anch' essi Vicari di quest'anno, e quasi certamente del secondo l'inumirato solilo a xece da di Giagno al Neventher. Men Doc. Lucch. 2 p.91. Dal libri pubblici non abbiamo potuto ricavare più certe nolizie. (2) Roncioni, pag. 863.

1364. (Dal 1 Gennaio al 13 Agosto). Gli Anziani di Pisa, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

> VICARI e RETTORI...... Pietro Benigni da Vicopisano, Giovanni Maggiorini, e Simone da s. Cassiano, da Giugno a Novembre (1).

GIOVANNI dell'AGNELLO de' Conti Doge di Pisa, eletto il 13 Agosto, e proclamato Capitano e Governatore di Lucca il 22 Ottobre (2).

Gherardo dell'Aguello de' Conti di Pisa, nipote del Doge, Rettore e Vicario Generale di Lucca.

Bindaccio Benetti de' Conti di Pisa, Vicario. Podestà, Guido da Caprona (3).

Maggiori Sindaci. Pietro Benigni da Vicopisano, primi sei mesi. Giovanni de' Griffi di Sarzana, secondi.

(1) Non Irovammo nolizia dei Vicari del semestre Dicembra-Naggio 1363. Quelli del secondo semestre probabilmente furono rolli di cartica colla elezione dell'Agrello. (3) Il Gianelli mella come Podestà del primo semestre il pissno Mariano del Zacel, e cià un pubblico registro. Deve credersi che fosse eletio ma non catrasse pol in ufizio, irovandosi di falto nel ilbri propri del Podesta, che questi fin i tutto i' anno Giudo da Garpono.

1365. GIOVANNI dell' AGNELLO de' Conti, Doge di Pisa, Capitano Generale e Governatore di Lucca.

> Gherardo dell'Agnello, Rettore e Vicario Generale di Lucca.

Pietro Lante, suo Vicario.

PODESTA, Giovanni di Ranieri Bonifazi de' Gualandi, primi, Pietro de' Conti figlio di Uberto della Rocca, secondi.

MAGGIOR SIXBACO. Giovanni de' Griffi di Sarzana, fino al 1 Febbraio. Ettore de' Griffi di Sarzana, dal 1 Febbraio in poi.

1366. GIOVANNI dell'AGNELLO, Doge e Capitano etc. Gherardo dell'Agnello, Rettore e Vicario Generale etc. Gualtiero e Francesco Aukud dell'Agnello, figli del Doge. Capitani, Governatori e Difensori di Lucca (1).

Pietro Lante, poi Michele di Cione de' Conti, poi Guidone Sardo, poi Fazio Scaccieri de' Conti, tutti pisani, Vicari del Rettore.

Podestà. Gaddo de' Galli, primi sei mesi, Iacopo del fu Pietro Buglia de' Gualandi, secondi.

Maggion Sixpago. Ettore de' Griffi, sopraddetto.

(1) Eletti il 16 Agosto. Cianelli, Mem. Doc. Lucch. 1. 395.

1367. GIOVANNI dell'Agnello, Rettore e Vicario Generale. Gherardo dell'Agnello, Rettore e Vicario Generale. Fazio Scaccieri e Jacopo dal Fornaio, Vicari del Rettore nei primi sei mesi. Lotto da Vicopisano, Vicario

nei secondi.

Podestà. Rosso degli Zacci, primi. Lodovico di Bartolomeo del Turchio di Casa Ley, secondi.

Muscion Sindaco. Ettore de Griffi.

1368. GIOVANNI dell'ACNELLO, Doge e Capitano etc. Gherardo dell'Aguello, Rettore e Vicario Generale. Marquardo o Marcovaldo, Patriarca d'Aquilea e Vescovo d'Augusta, Vicario imperiale in Lucca, occupa il castello dell'Augusta il 25 Agosto.

I Rettori e Vicari pisani, di cui ignoransi i nomi, seguitano a risedere nella città ed amministrare le gabelle e le rendite.

Podestà. Iacopo di Manente de Gualandi, primi sei mesi. Giovanni d. Betto Gioggi de Visconti, secondi.

- MAGGIORI SINDACI. Ranieri Sampanti di Pisa, primi. Pietro da Peccioli, secondi.
- 1369. Carlo IV. Imperatore de Romani, entra in Lucca il 28 Febbraio, assieme a
  - Guido de'conti di Bologna e di Alvernia, Cardinale, Vescovo portuense, Vicario imperiale in Lucca e in Toscana.
  - PODESTA. Guido da Caprona, pisano, nei primi sei mesi. Ugolino q. Guidicchiero dei Galluzzi di Bologna, secondi.
  - MAGGIOR SINDACO. Pietro di Lante, pisano, a tutto Marzo. Francesco Recuperi di Spadalunga da s. Miniato. per il resto dell'anno.
  - A 24 Marzo 1369 venne lolia ai Reliori piaani anche la ingerenza sulle gabelle e sui reddili pubblici. Il giorno 8 Aprile un diploma imperiale dichiarò cessaia per Lucca ogni dipendenza da Pisa.
- 1370. GUIDO etc. Cardinale e Vescovo portuense, Vicario imperiale etc. parte da Lucca dopo avere, con diploma del 12 Marzo, restaurata la repubbica di Lucca nella sua indipendenza, e dichiarati
  - Gli Anziani di Lucca, Vicari imperiali.
  - Podestà. Ugolino de'Galluzzi suddetto, poi Giovanni de' Beccignolli di Brescia, poi Cinello di Savignano da Modena.
  - Maggiort Sindaci. Pietro Dardagni, primi sei mesi. Opizo Dombellinghi, Luglio-Ottobre. Giovanni Beccignolli suddetto, da Ottobre a Marzo 1371.

## ANNOTAZIONI

# ANNOTAZIONI

# BANDI LUCCHESI

Bando 1. . . . Settembre 1331.

Sul principiare dell'anno 1331 Lucca era impotente a resistere alle genti fiorentine che le aveano posto assedio. Gherardo Spinola, ricco genovese che l'anno innanzi n'era divenuto signore per compra fattane dalle masnade alemanne, non sapeva trovare rimedio alla strettezza del caso. Il timore di soggiacere ad un popolo vicino, creduto allora il maggiore dei mali, suggeriva ai lucchesi di rivolgersi per aiuto a Giovanni di Lussemburgo re di Boemia e di Polonia, il quale sceso allora in Italia quasi a modo di venturiero, vi rappresentava la parte di liberatore e di paciero delle città oppresse e pericolanti. Accettava il re boemo l'offerta fattagli dai lucchesi di prendere in tutela la loro città: ma volle nel tempo stesso esserne chiamato signore. Pur di sfuggire alla dominazione de'florentini, consentiva Lucca alle pretese del re, il quale vi mandava col nome di Luogotenente un suo fedele cortigiano, Simone di Filippo o Filippi Reali di Pistoia, dei signori di Montechiaro e di Gado. Questi, giunto a Lucca il 1 Marzo 1331 ne prendeva possesso il 10, ed il 14 vi eleggeva gli Anziani, i quali prestavano giuramento di fedeltà al re Giovanni ed a Carlo suo primogenito, che fu poi Carlo IV imperatore. Tutto ciò avveniva sotto gli occhi dello Spinola, che rimaneva qualche giorno in Lucca assieme al novello Luogotemente, e tanto si rassegnava fino a chiamarsi in alcuni atti pubblici vicario di quello stesso re che gli succedeva nei governo (1). Na dopo pochi giorni lo Spinoda se ne partiva da Lucca e si ritirava nei suoi castelli del genovesto, crucicoso d'aver perduto la signoria e forse i denari spesi per ottenerla, giacchè non è chiarito dalla storia se mai gli riuscisse di riavere dal re o tutta o in parte la somma da lui shorsata ai tedeschi. Intanto il regio Luogotemente era veunto in compagnia di un buton nerbo di soldati, ed i florentini desistevano per il momento dalla loro impresa contro di Lucca.

Tali erano le condizioni della città, quando nel Settembre dell'anno tesso si pubblicava il bando che proibiva ad ogni cittadino di portare insegna od arme nello scudo o nella bandiera, che non fosse quella dell'impero, del re e di suo figlio, del rettore di Lucca (cioè del Reali), o quella del comune, o la propria. A titolo di onore s' indicava prima quella dell'impero; il che non basta certamente a confermare l'opinione dello Spannaghel, che vorrebbe vedere nel re Giovanni un vicario imperiale; ma è novella prova, che anche quando questa autorità suprema era non curata e disubbidita, si considerava tuttavia in astratto come simbolo di ogni potere.

Questo primo bando, come moltissimi fra quelli da noi pubbicati, era mandato a nome della Podestà, ufficio allora occupato da Pulcetto de Pulci da Gubbio. Era stata la podesterà una carica importantissima nel governo lucchese ed sistiuita qui ed altrove a rappresentare la maestà dello impero; e perció i nostri più antichi Podestà si erano intitolati per la grazia di Die e dell'imperutore (2). Dal volgree del secolo diuodecimo al cominciara del decimo quarto, i Podestà, non solo amministrarono la giustizia, ma presedettero i consigli del comune e del popolo, ne eseguirono i decreti, e guidarono gli eserciti alla guerra. Era però dalla metà del duegento cominicata alquanto a declinarne l'autorità per l'avvenuta sistituzione del Capitano del popolo, e di altri uffi-



<sup>(1)</sup> Vedi addietro nella Serie cronologica, all'anno 1331.

<sup>(2)</sup> Tommasi, Sommario stor. Lucch. 144, 159, 159-

ciali quasi a modo degli antichi tribuni; segno della propensione dei cittadini verso un più largo reggimento, e principio delle divisioni popolari colla solita distinzione dei vocaboli. Non pertanto nello Statuto lucchese del 1308 il Podestà è tuttavia considerato come l'ufficio principale della repubblica, ed è sempre indicato colla denominazione di lucaunu regimen, o majus lucanum regimen. Uguccione della Fagginola, e suo figlio Francesco, avendo poco dopo usurpato il comando di Pisa e di Lucca, riunirono i titoli di Podesta e di Capitano, come quelli che appunto comprendevano la somma di ogni autorità. Succeduto però nel comando di Lucca Castruccio Antelminelli, e chiamatosi prima Capitano, poi signore e Duca, la podesterla divenne ufficio secondario: ed a poco a poco si restrinse all'amministrazione della giustizia, si criminale come civile, la quale i Podestà esercitavano per mezzo delle diverse Curie, da loro dirette coll'opera di altri inferiori uffiziali.

Il Padre Nicolao Cianelli compilò una serie dei Podestà di Lucca, che si ha stampata nel secondo volume delle Memorie e documenti, edite dalla nostra Accademia Reale. Il suo lavoro potrebbe oggi, colla scorta di molti documenti che egli non etble agio di esaminare, essere ampliato e migliorato. Alcune correzioni ed aggiunte avemmo occasione di farvi registrando qui addietro i nomi del Podestà de'primi settanta anni del secolo decimoquarto: ma forse maggiori emende occorrerebbero alla serie del Cianelli per i Podestà più antichi. Esaminando per altri studi le pergamene e i documenti ora raccotti nell'Archivio lucchese, vedemmo fra gli altri essere rimasti a lui sconosciuti Pagano Podestà nel 1190 (1), Inghirame nel 1201 (2), Ildibrandino da Porcari nel 1207 (3), Ranuccio Albertini nel 1211 e 1218 (4). Ildebrandino Malpistin nel 1212 (5). Branceleone dal Caro nel

<sup>(1)</sup> Pergamena dei Notari, 11 Agosto 1190.

<sup>(2)</sup> Perg. de Servi, 2 Aprile 1201

<sup>(2)</sup> Perg. de Servi, 2 Aprile 1201 (3) Perg. dello Spedale, 25 Giugno 1207.

<sup>(4)</sup> Perg. di Fregionaria, 12 Dicembre 1212, e Perg. [de' Servi, 20 Gennaio 1218.

<sup>(5)</sup> Perg. Miscellance, 21 Giugno 1212.

1225 (1), Conte da Sona nel 1235 (2), Acerbo da Borgo san Sepolcro nel 1246 (3) ed Ugolino da Cerugia nel 1296 (4). Pu già notato da altri essere immaginaria la prima podesterla di Guiscardo da Pietrasanta, che il Gianelli sulla fede del Sercambi pose sotto l'anno 1212 (5). Così erro registrando all'anno 1280 come due diversi Podestà, Giovanni Cenci romano, e Giovanni Malabranche, che sono una sola persona (6); per tacere infine di altri nomi non bene accennati, e troppo spesso posti vagamente sulla fede delle croniche, i quali potrebbero essere illustrati ed accertati coi documenti.

#### Bando 2. - 12 Gennaio 1332.

Dopoché gli Auziani ebbero giurato fedeltà e sudditanza al re Giovanni ed al suo primogenito, si ordinò solennemente nel nuovo Statuto di Lucca, che di ll a poco venne emanato (7), che ogni cittadino lucchese di sesso mascolino, magiore di anni dicolto, fosse obbligato a prestare un eguale giuramento, sotto pena di decadere da ogni privilegio ed immunità, e di essere messo fuori della legge. In forza di cosi chiara e minacciosa prescrizione, dovettero comparire e giurare, o personalmente o col mezzo di sindaci, non solo gli abitanti della città e dello stato, ma i forestieri abitanti nel tucchese, e finalmente i lucchesi assenti. Questi atti di somissione si fecero in mano del luogotenente Simone Reali, rogandosene i due notari lucchesi Neobo Cagnoli, e Tedice Anguilla. La maggior parte di questi giuramenti si prestarono

- (1) Cronichetta lucchese volgare, anonima ed inedita.
- (2) Perg. di S. Croce, 13 Agoslo 1235.
- (3) Perg. de' Servi, 10 Dicembre 1246.
- (4) Documento de'25 Luglio 1296, trascritto in fine al Libro dei banditi dell'anno 1329.
  - (5) Tommasi, op. cit. 159 etc.
- (6) Si chiamava Giovanni Cenci Malebranche. Perg. Fiorentini, 30 Dicembre 1278.
  - (7) Statuto dell'anno 1331, lib. l. Cap. 2. miss. in Arch. di Stato.

nell'anno 1331; ma alcuni altri ne seguitarono del 1332 e 1333, di renitenti e di lontani che erano stati invitati coi bandi dei giorni 12 e 30 Gennaio, e 2 Febbraio 1332. Tutti i giuramenti furono uniti in un nobile volume in pergamena in gran foglio, che scrisse col suo nitidissimo carattere il già mentovato notaio Tedice Anguilla. Questo libro, non ultimo ornamento del R. Archivio di Stato, riesce utile a consultarsi per contenere il nome di quasi tutti i cittadini lucchesi di quei giorni. Coloro che non si presentarono a far atto di sudditanza, passati i termini conceduti, essendosi chiariti avversi al nuovo governo, si registrarono nei libri dei ribelli e degli assenti, che hanno la data del 1334 e 1335, e che si conservano fra le carte della Curia dei ribelli. Siccome però dall'altra parte, i nemici ed i già condannati dai governi antecedenti, erano per regola i fautori del governo miovo, così vennero ribenedetti, e restituiti nei loro beni quelli che erano stati condannati pei fatti antecedenti alla chiamata dei nuovi signori. Di questa restituzione ebbe il carico Nicola da S. Gemignano, col titolo di ufficiale dei beni de'ribelli; ed i suoi atti, che cominciano coll'anno 1331, si custodiscono egualmente fra quelli della stessa Curia.

### Bando 4. - 30 Gennaio 1332.

Perché di continuo questi bandi richiamano la divisione dalla giuristijione lucchese, di città, borehi, solborphi, di-stretto, contado e forza, non sarà inutile di accennare, che cosa significassero in antico questi nomi diversi. Dicevasi CITTÀ il terreno e gli edilizi compresi nel circuito delle mura, quale era nel milleduegento. Perché poi circa la metà di quel escolo, coll'allargare la cinta delle stesse mura, vi erano stati raccliusi anche i Bonotti, e principalmente quello di san Frediano, ne avvenue, che nel secolo xiv, i borphi erano divenuti una parte materiale della città murata, ma nominalmente n'erano rimasti distinti. Si chiamavano Sousponetti le parrocchie rurali più prossime alla

città: se non che per una di quelle singolarità non rare presso gli antichi, da un lato si estendevano tanto da comprendere fino li territorio di s. Martino in Colle, il castello ed il borgo di Porcari ed altri paesi sulla sponda del lago di Sesto. Col nome di Distretto, che significò nei secoli oscuri tenuta o possesso, s' indicava una zona di campagna al di là dal suburbio. la cui linea esterna si allontanava, benché molto irregolarmente, circa sei miglia dalla città. Questo, che si disse perciò il distretto delle sei miglia, era stato il limite della giurisdizione del Comune di Lucca, secondo le più antiche concessioni de' Marchesi, e degl' Imperatori, Dopo il distretto. sempre alloutanandosi dalla città, si giungeva al Coxtado. così detto dai conti rurali che vi signoreggiavano in antico, e che poi era stato sottomesso al dominio della città, e diviso in Vicarie, le quali nel 1331 erano in numero di otto. In fine, col vocabolo di Forza si designavano vagamente que' luoghi più lontani, per ordinario conquistati col mezzo della guerra ai popoli confinanti, e che si ritenevano come terre di frontiera non anche ridotte a stabile dominio. Nel 1331 la Forza di Lucca era costituita dai comuni d'Oltrarno, dalle terre già pistoiesi, e da cinque altri comuni, che nello Statuto di quell'anno sono detti comunia straordinaria . o terrae quadaquatae (1),

La giurisdizione del comune bucchese ebbe gravi e continui cambiamenti fino al secondo decennio del secolo XIV, come può desumersi, oltre ciò che ne dice la storia, dal confronto degli Statuti generali de vari tempi, che hanno tutti una rubrica dove sono registrate le parrocchie ed i paesi che formavano il complesso della repubblica. Nell' ultimo, che è quello stampato in latino ed in italiano nel 1539, si legge una generale recapitolazione del territorio, che in qualche tempo fi sottoposto al Comune di Lucca colla protesta, che non ostante il possesso interrotto per forza e per violenza altrui, debba intendersi esser tutti sotto il suo legittimo dominio (2).

<sup>(1)</sup> Lib. II. 19. e IV. 50.

<sup>(2)</sup> Stat. Lucch. an. 1539. III. 31,

#### Bando 6. - 21 Febbraio 1332.

Le novità operate dalla parte di Lerici, alle quali accenia questo bando, debhono escre state le escursioni in Val di Magra ed in altre terre allora soggette al Comune di Pisa, fatte un'accozzaglia di fuornsciti e di altri venturicri, guidati do Origeno Oriandi, bandito pisano, e da Maniredo Vivaldi genovese. Racconta il Roncioni che questi tentativi rimascro senza effetto, non essendo riuscito agli aggressori di vincere nè Sarzana nè Rotato, contro le quali fortezze si erano rivolti (1).

### Bando 8. - 22 Aprile 1332.

Fu in questo anno ordinato dal luogotenente Simone Reali che si ampliasse la piazza di s. Michele in Foro, occupando e distruggendo i terreni, e le case dei figli del Caro, di ser Nello e Forte Paganelli, degli Strambi, e de Buoteconti. È tuttora fra i registri della Curia delle Vie il libro dove particolarmente si notarono le stime dei terreni occupati e delle fabbriche demolite, il cui valore si pagò dal comune ai proprietari, secondo la stima (2).

# Bando 9. — 16 Maggio 1332.

I vicari del re Giovanni chiamavano alle armi i cittadini lucchesi, ora per respingere le incursioni dei fiorentini

<sup>(1)</sup> Roncioni, Stor. Pis. 759-760.

<sup>(2)</sup> Curia delle Vie, n. 10. Sulla costruzione di questa piazza è a vedersi un processo agitato [avanti il Capitano Generale e gli Anziani di Lucca, nel Gennalo e Febbraio 1337. Curia dei Rettori, 1337 carta 1 e seg. non che la riforma dello Statuto fatta nel 1336, libr. V. 57.

cle via via si rinnovavano, ora per sottomettere alcuni castelli del territorio Incchese, elte nen aveano riconosciuto a regia autorità o se n'erano ribellati. La storia non ba tenulo conto di queste picotole fazioni di guerra, le quali però possono desumersi dai libri della Camera lucchese, ove sono scritte le spese e le indennità pagate in tali occasioni. Nell'Agosto di ques'anno 1332 fin fata una notevole spedizione contro Barga, la quale nel mese susseguente si arrese alle forze lucchesi, come si dirà in una prossima nota.

Coloro elle dovevano correre alla chiamata si dividevano in cavalieri ed in popolari, o come dicevano allora, in citizdini da cavallo e da piè. I cavalieri si adunavano sulla piazza di s. Pietro in Cortina, al suono della campana phibelima posta nella torre della chiesa di quel nome. Il luogo della radunata per i pedoni era la piazza popolare di s. Michele in mercato.

Per regola generale degli Statuti Incchesi, erano tenui serviersi in bandiera, ed a sopnortare gli oneri del servicio pubblico, tutti i cittadini dai 17 ai 70 anni. Erano eseni gli ecclesiastici regolari e secolari; e fra i regolari anchei conversi ed i piuzoccheri, purché da dieci anni e conitini vivessero in uno spedale o luogo religioso. I frati gaudenti erano obbligiati agli noneri reali, ma mon ai personali (1).

#### Bando 13. — 16 Settembre 1332.

Non abbiamo trovato negli antichi statuti lucchesi missuno ordinamento della milizia dei milie titatalin. Da questo hando e da altri posteriori apparisce solo come fossero particolarmente addetti alla interna difesa della città, e per regola escinsi dalle cavalcate e dallo andare in oste al di fuori. Contuttocio, nel lando del 27 Ottobre di questo stesso anno 1332, i mille si veggono gravati dalla sega, che era la tassa pagata.

<sup>(1)</sup> Stalul. Lucchese del 1331. V. 10.

da quelli che volevano essere esenti da tali spedizioni. Questa specie di soldati cittadini era tuttavia in piede l'anno 1341, a tempo dell'assedio posto a Lucca dai pisani, ed ottenne di esser liberata dal servizio di custodia alle mura, pagando una taglia ai balestrieri stipendiati (1).

I ghibellini usciti da diverse terre, specialmente di Toscana, erano allora in buon numero ricoverati in Lucca. e dovevano formare una particolare ordinanza, trovandosi in questo bando chiamati all'arme, ed assegnato loro un proprio appostamento. Nel libro già citato dei giuramenti di fedeltà al re Giovanni ed al suo figlio, si leggono i nomi di questi sbanditi, alcuni dei quali erano riuniti in particolari comunità ed università, Gli usciti florentini, congregati nella chiesa di s. Sensio, dopo avere eletto sindaco e procuratore a rappresentarli Lippo Benciardi degli Scolari, giurarono il 14 Ottobre 1331. L'università dei pistoiesi gluibellini, presieduta dal proprio capitano Pietro Carrocci di Pistoia, e da Gio, q. Simone di Pistoia suo aggiunto, giurò nella chiesa di s. Alessandro lo stesso giorno (2), Già gli sbanditi fiorentini, nella loro adunanza di Signa del 24 Febbraio 1326, avevano proclamato Castruccio degli Antelminelli Signore della parte imperiale di Firenze, della quale elezione si conservano gli atti con quelli della sua accettazione (3). Mentre Lucca si era così fatta il rifugio de' ghibellini sbanditi dalle città vicine, molti de' suoi propri cittadini si erano rifuggiti alla loro volta nelle terre guelfe, e la università degli usciti lucchesi residente in Firenze, per mezzo de' propri sindaci, era intervenuta nella pacificazione delle comunità toscane, fatta in Napoli il 12 Maggio 1317, sotto la protezione del re Ruberto.

Deliberazione degli Anziani del 13 Maggio 1342, nelle Mandatorie sotto quel giorno, vol. 26.

<sup>(2)</sup> Libro del giuramento, carte 243 e 442.

<sup>(3)</sup> Atti di Castruccio, in Arch. di Stato, carte 74, e segg.

### Bando 14. - 21 Settembre 1332.

Non abbiamo trovati altri documenti intorno alle monete battute in Lucca, regnando il re Giovanni e Carlo suo figlio, fuorchè questo bando, col quale si ordinò la emissione di una niccola specie del valore di tre denari, la quale dovette esser fatta ad imitazione del denaro genovino, che corrispondeva annunto a tre piccoli lucchesi (1), È molto probabile però che altre monete si stampassero in Lucca in questo tempo: e forse appartengono alla signoria del re Giovanni, quelle colla impronta di una corona e colla leggenda di moneta regalis, che sono rappresentate in disegno nel volume sulla zecca lucchese, ultimamente pubblicato della R. Accademia (2). La forma del conio le dimostra infatti fabbricate nel secolo XIV; ed è certamente un manifesto errore del Mansi il crederle stampate sotto i re d' Italia del secolo X (3), Anzi è assai probabile che la moneta regalis in biglione o mistura, che è riferita nell' opera dell' Accademia, sia appunto quella del valore dei tre denari di cui si parla nel bando.

Ma la materia della moneta, e specialmente il rapporto fra le diverse qualità di lire che correvano in Lucca, e di queste col fiorino d'oro, sarà il soggetto di una nota assai estesa a proposito del bando di n.= 169.

<sup>(1)</sup> Camera, introito del 1337. vol. XI. carta 10.
(2) Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca, vol. XI.

tavola IX. numeri 5 c 6.

(3) Diario sacro di Lucca, sotto il 14 Seltembre, Questa erronca

<sup>(3)</sup> Diario sacro di Lucca, sotto il 1.5 Settembre. Questa erronca congettura del Mansi, fu omessa nella moderna ristampa del Diario, curata ed ampliata dall'erudilissimo Barsocchini.

#### Bando 15. - 21 Settembre 1332.

Ouesto bando, e gli altri dei giorni 9, 19, 24 e 27 Ottobre, sono relativi alla spedizione armata fatta dal Luogotenente reale contro Barga. Questo grosso paese avea fino dal di 11 Agosto giurata obbedienza al re Giovanni, come le altre terre della giurisdizione lucchese; ma poco stante si era voltato ai fiorentini, che vi posero una guarnigione. Assediata vigorosamente dai soldati regi e dalle milizie lucchesi, Barga si arrese il 15 di Ottobre, salve le persone. Il giorno 29, quattro suoi sindaci dovettero nuovamente giurare la obbedienza, e la sommissione, con tutti gli atti esterni di mortificazione e di avvilimento. Comparvero costoro, che furono Signa, ser Nighinuccio, ser Barso e Buonaccorso Petri, nella città di Lucca davanti a Simone Reali luogotenente del re, presenti gli Anziani ed altri sapienti invitati a consiglio: si avanzarono caminando sulle ginocchia, in capelli, colla corda al collo, in tunica, e colle mani giunte, chiedendo misericordia del loro errore, e della loro superbia: e confessarono di avere scelleratamente errato, cadendo in ribellione tirannica dopo il primo giuramento, il quale solennemente rinnovarono (1).

### Bando 23. - 27 Settembre 1333.

I figliuoli di Castruccio, che non avevano mai deposto il pensiero di riaver Lucca e di resburarzi il dominio paterno, erano riusciti nella notte del 35 Settembre ad imposessarsene per sopresa, coll'auto del loro amici e fautori. Nesun frutto colsero però da questa impresa, perchè non essendo loro riuscito di avere il castello dell'Augusta che era guardato dai soldati regi, il re Giovanni in persona arrivato.

Il Libro del giuramento, c. 304 e 309.

rapidissimamente el avuta la entrata dal castello stesso, li ricacciò da Lucca due giorni dopo, cioè il 27 Settembre. Così per una ventura assai strana, quella fortezza già costruita da Castruccio con tante sollecitudini e spese, per assicurare il suo dominio, fu impedimento ai figli di poterio ricuperare (1).

Nei due giorni che la città era stata in balla dei ducali, essi aveano posto le mani nell'archivio del Comune, detto allora la Camera dei libri pubblici, e ne aveano incendiati, guasti, e dispersi alcuni, e specialmente i registri dei banditi e dei ribelli scritti dopo la caduta di Castruccio. A questo fatto ha relazione il bando presente, mandato lo stesso giorno del ritorno del re, col quale si onlino che coloro che avessero pubbliche carte le restituissero, e se ne demuzziassero gl'indebiti possessori, come di cosa furiva (2).

Tostoché ebbe sveniato il tentalivo dei ducali, il re di Boemia dette Lucca per denari ai fratelli Rossi di Parma i quali la tennero per alcun tempo col titolo di vicari, essendone in realià veri padroni. Il primo atto della loro signoria è del 3 Ottobre 1333.

## Bando 28. — 11 Dicembre 1333.

Il mutamento di governo, e più il fatto dell'essersi o distrutti o perduti i libri delle condaune e de' bandi, avea ridato animo a molti della parte ducale, tanto che erano rientrati in Lucca, e ne venivano e ne andavano liberamente, resi quasi sicuri per questa strona condizione di cose. Già in un consiglio di Anziani tenuto il 25 Ottobre

<sup>(1) »</sup> Puosi dire che tal fa la fossa per altri, che lul in quella cade. El così dico ora, che Castruccio fece fare dicto casalello per povere signorreggiare Lucca, el ora si vede che tal castello è stato causa e che il suoi figliuoli sono stati esclusi della signoria di Lucca ». Sercambi, Gron. Lucch. mss. 1. 29.

<sup>(2)</sup> Deliberaz. degii Anziani, 25 Ottobre etc. vol. 3.

s'era trattato d'impedire questo sfregio agli ordini pubblici. e si era secondo il solito conchiuso con eleggere venti buoni uomini acciocchè consigliassero (1). Si vede però che ben presto si pensò di rimediare al male tentando la via della conciliazione e del perdono. Infatti il 31 Ottobre si ribandirono Arrigo coi suoi fratelli ed altri degli Antelminelli, restituendo loro i beni che godevano avanti le sedizioni avvenute nel Settembre; a patto che Arrigo non potesse venire ad abitare in Lucca e nel suo territorio, e cedesse al regio vicario i castelli ed i luoghi forti allora da lui tenuti (2). Il 6 Novembre fu poi stanziato un generale perdono, (che si proclamò il 14 del mese stesso) col quale si dichiararono cassarsi e perdonarsi la maggior parte delle condanne e dei bandi pubblicati avanti il 26 di Settembre; in certi casi, senza spesa, ed in certi altri colla condizione del pagamento di alcune multe o seghe, secondo la qualità e la quantità dei delitti (3). Nel bando del dl 11 Dicembre si vede dato un termine perentorio al pagamento di queste multe; ma giova osservare non esser vero quello che vi si asserisce del ritrovamento del libro degli sbanditi, la cui mancanza è lamentata anche in una posteriore deliberazione degli Anziani del dl 23 Dicembre, Anzi in questa, con molta gravità di parole, si decretarono nuovi e rigorosi provvedimenti, perchè l'opera della giustizia non potesse mai più venire interrotta dalla perdita delle pubbliche carte. Si ordinò fra le altre cose, che delle sentenze e de' bandi criminali, appena pronunziati, se ne traessero da due notari due conie in pergamena scritte in forma pubblica, per essere presentate e lette al Consiglio generale di Lucca. Si stabili inoltre, che appena i due notari avessero lette ed ascoltate, cioè collazionate, le due copie, una di queste fosse presentata alla Camera pubblica, e l'altra alla sagrestia dei frati predicatori; ai quali fu fatta ad un

<sup>(1)</sup> Anz. ad an. vol. 3, carta 3.

<sup>(2)</sup> Ivi, carta 10.

<sup>(3)</sup> Ivi, carta 13 e segg.

tempo la proposta di accettare la custodia di questi pubblici documenti, e la offerta di una elemosina di cento lire annuali (1).

### Bandi 33 e 34. - ? Agosto 1331.

I fiorentini tentavano di continuo di rendersi padroni di Lucca, la quale era stata loro assegnata nel parlamento fatto a Lerici fra i potentati guelfi; e fra i mezzi che ponevano in opera per ottenere l'intento, era quello di stancare ed impaurire la città collo invadere di frequente il suo contado, devastandolo e derubandolo. Le chiamate all'arme, come quelle contenute nei due bandi qui sopra accennati, si riferiscono alla difesa che i lucchesi facevano all'occorrenza del territorio assalito. Poco onorevoli furono per altro le imprese delle genti fiorentine: fra le quali la più notevole fu la occupazione del castello di Uzzano in Valdinievole avvenuta il di 11 Settembre 1334, non per forza d'arme, ma « per tradimento e costo di dnemila fiorini d'oro » come racconta il Villani (2), concorde coi pubblici documenti lucchesi, i quali di più esprimono il nome del traditore, frate Camiciuola da Casoli (3), Gravissimi però erano i danni de' rubamenti e delle arsioni, che di continuo si facevano nella nostra desolata campagna, arrivando alle volte i predoni ed i saccomanni nemici fino alle porte della città.

Lucca era in quel momento quasi abbandonata a sè stessa, giacché i fratelli Rossi, che n'erano i signori col titolo di vicari del re Giovanni, erano tutti convenuti a Parma, richiamativi da mille brighe, e dalle minaccie di Mastino della Scala, che poi apertamente mosse loro la guerra. Travagliati i lucchesi dalle incursioni fiorentine, e lasciati senza

<sup>(1)</sup> Anz. ad an. vol. 4, carta 7 e segg.

<sup>(2)</sup> Gio. Villani XI, 14.

<sup>(3)</sup> Lettera degli Anziani ai fratelli Rossi a Parma, 12 Settembre, Anziani, Lettere, vol. 47.

guida e senza aiuto, sprovvisti ancora de' propri soldati che i Rossi avevano condotti in Lombardia, scrivevano di continuo con grande istanza a Rolando a Marsilio a Pietro, e ad Ugolino altro loro fratello e vescovo di Parma, dipingendo le misere condizioni ed i pericoli della città, pregandoli di aiuto, e sopratutto scongiurandoli acciocchè alcuno di loro si conducesse a Lucca, dove si viveva in grande spavento e confusione. Allo stesso fine fu mandato a Parma Tolomeo da Camaiore come ambasciatore del Comune di Lucca, Con tante sollecitazioni si ottenne che i Bossi inviassero a Lucca Palamede, o Palamino loro fratello bastardo, col titolo di vicegerente, e che mandassero più tardi un certo numero di soldati; i quali però dovendosi pagare dai lucchesi, che assolutamente erano ridotti al verde di denari, ne seguirono muove lagnanze e richiami. I documenti che seguono, tratti da un registro di lettere degli Anziani nuovamente ritrovato nell'Archivio di Lucca, varranno ad illustrare questo punto di storia (1).

Magnificis corum dominis, dominis Marsilio, Petro, el Rolando de Rubeis, regiis vicariis civitalis iueane, Dinus Guinigl preceptor, allique Antiani iucani Comunis se. Habita eertitudine, herl mane, quod inimici florentini apparatum fecerant, et districtum incanum invadere inlendebant, previsum fuit statim per dominum Palaminum et nos, proul melius potuit, de eustodia terrarum existentium ad fronterias, et aliis omnibus quibus simui cum eo vidimus expedire, Ista autem die, equitanlibus prefatorum inimicorum gentibus equestribus et pedestribus, ante horam nonam apud castrum Uzani provincie Vallis nebule, eastrum ipsum cum roccha per proditionem cujusdam frairis Camieloie de Casutis, qui erat supra turri. Iraditum fuit eis. Quidem, quantumeumque ad damnum maximum repulemus, majora tamen perieuja et dispendia dannosiora minantur, tam aliarum terrarum restantium in losa provincia, quam aijarum cliam existentium per aijum comitatum. Que Dominationi vestre notificamus, ipsam deprecantes ex corde, quatenus in hiis sie eltive, sicque salubriter velitis et piaceat providere, quod honor regius ac vester, statusque eivitalis nostre conserventur ificsi: inde quod aiter ex vobis, eum maiori equitum comitiva, qua eomode fieri

<sup>(1)</sup> Anz. Lett. voi. 47, pag. 7, 8 e 10.

poterit, personaliter huc accedat, in predictis ut expedit provisurus-Predicimus enim vobis, quod nisl vestra provisio sit citiva, forsau cum, quod absit, volueritis, posse deficlet voluntati.

Datum Luce, die xit Septembris (1334).

Magnificis et potentibus dominis Marsilio, Petro et Rolando de Rubeis etc. Antiani et Consilium lucensis Comunis, se lpsos.

Discretum virum Tolomeum de Camaiore, karum cirem nostrom, informatum pienari de lintenilos nostras, et de conditionilos presentialiger hie contingentilos, ad vestram presentiam destinamus; cam stantia depresentes, quaterus his, quae vobis nostra parte retalenti et exposuerit, digennial idem plenariam adhibere, et super eis, nt speramus, sine more dispendio providere.

Datum Luce, die xviii Septembris, iii Inditionis (1334).

Memoria di quello che Tolomeo da Camalore ambasciadore del Comune di Lucca a' signori Rossi, de' dire per parte del decto Comune.

In prima significare a decti signori la perdita facta della terra "Uzzano, e 'l cavaleare appresso facto per li nimici infine alli antiporti della città di Lucca, ardendo rubanio per tutto lo piano d'ogni parte, e facciendo grandissime prede et presure di omini e di bestie te altre cose.

A presso notificare et narrare a "decti signori lo luogo u" li decti nimiel ora sono posti, e come considerando la debile conditiona Lucca e lo podere de ininici, li decti nemici posno continuamente cavadicare sopra Lucca e d'ogni inforno per lo contado; e fortesmo teme generalmente per initi il cittadini di ciò e il contado tutto ne state in fuga.

Le quali cone tutte pienamente narrate, preghi lo decto Tolomoo Il prodecti signori, che piaccia foro sensa indugio provedere di Tinandare a Lucca Il soldati di Lucca che sono in Lombardia; cioè in fine in somma di coc. Cavalleri con quelli che ora sono in Lucca, si che fra tutti non siano maggior somma, segondo che fue promesso da messer Piero quando si partio da Lucca: ca necora perché considerate più danni ricevuti, e le poghe intrate di Lucca, quelli medesimi con grande futiga si potenno tenere. Co 'quali Cucc. cavalieri si spera difenere la città, e lo contado quello che obbelisce. Altramente per li cittadni et contadini non si poe più sostenere.

Simile mente preghi li decti signori, con quanta stanzia si poe, che per Dio piaccia loro operare, per ogni via e modo che ponno, che la detta città di Lucra abia o pace o triegua; però che sono a tanto condutti che senza cssa darare in niuno modo potranno phi oltre. Venerabili patri et magnificis dominis, dominis Ugolino Dei gratia Parmenal Episcopo, Marsilio et Petro militibus, ae Rolando de Rubeis, vicariis regiis etc. Antiani lucani Comunis etc.

Significanus volsis quod icinici nostri, post discessum ecrum de notre territorio, quantum potareum, apparaius exerciularis e gatesta undique in ipsorum fronteriti congregarunt, si polenier riceum circa equitate tuper nos e: el per ea, que ista die de cis finette restilmans territorium nostrum hodie vei eras sund ármiler invasuri cum M. equitibas et M. p. golitibas. in nostra quiden conditione magnam versaturpericulum, quia adec cat debilis, ut vus hese novietis, quod extra eivistane et largos aiquam terram defendere non vatomus. Quarc cum instantia von precamur, qualenus gentes nostras sine ulteriori prorogatione (emporis, Lucam pro nostra defentione remultere placeat; et ai quid suttlium ex vestris gentilus habere possemus, exinde similier, quantum possumes vos pereamur.

Datum Luce, die xxvi Septembris, circa mediam tertiam (1334).

Reverendo, et magnificis dominis, dominis Ugolino Episcopo, Rolando, Marsiiio, et Petro de Rubels, vicariis etc. Antiani iucensis Conunis, iaudis et honoris augmentum. Pierumque deliberata provisio noxios procul pellit eventus, nosque dum debiiem nostram conditionem et statum inter nos semper revolvimus, omnino videmus, et manifeste cognoscimus, una vestrum personali provisione carere, in qua omnem providam deliberationem, et sanum consilium per iniusmodi nostri ordinandis negotiis invenire nuilatenus exitamus. Quare affectuose precanur quatenus de uno vestrum quem magis utilem decreveritis, consideratis vestris et nostris istic et hie negotils, Lucam, sine uiteriori dilatione temporis, providere placeat transmictendo; presentia et provisione cnius hec negotia disponantur. Et quare numerum equitum ordinatum eum domino Petro hie quasi completum habemus, non est necesse quod buc alii equites conducantur. Sunt enim Luce page ccxxxii. et in presenti, ut dominus Palaminus asserit, et etiam de Fiorentia lax equites expectamus, et sic ordinatus numerus ecc pagarum est perfectus: ad quorum solutionem Deus novit cum quanta extortione nos opportebit intendere, consideratis multis equorum et ronzinorum mendis, quas etiam nos facere opportet.

Datum Luce, die xxv Octobris (1334).

Ll Antiani del Comune di Lucca, a Tolomeo salute. Ricevemmo tua ketora per Bassilleo, facta la prima de XxI Octobre la mactina, e intendemmo ciò che scrivesti del tornare del nostro campo in Parma, e delle conditioni dei castello, le gusli cose tucte scriverei facesti bene. E però noi scriviamo a messer lo Vescovo, e a fratelli tucti insieme . che piaccia loro provedere e mectere ordine sensa indugio di tempo. El quanto più poi inpronta che non ci mandino alcuni cavalieri, imperò che 'l nostro numero, lo quale ordinammo con messer Piero di ccc cavalieri, c' è qui tucto, chè nol ci avemo quie ccxxxii paghe, e aspettianne in questi die da Firenze ixx, si che'l numero serè compiulo. Ai quale pagare, Dio sa come noi potremo sostenere: a tanta e venuta la nostra conditione, si che più gente non potremmo sostenere.

Dalum Luce, die xxv Octobris (1334).

Iu tanta confusione si viveva in Lucca, quando avvenne cosa che dovette riuscire assai inaspettata soprattutto ai Rossi ed ai fiorentini. Il re Giovanni di Boemia dando sua figlia Bona in sposa a Giovanni di Normandia, figlinolo di Filippo di Valois re di Francia, nell'atto di assegnarle novecentomila florini d'oro per dote, cedette in conto di pagamento a re Filippo la signoria di Lucca, prezzandola centottantamila fiorini. Gli atti amplissimi di questa vendita e della sua accettazione, si stipularono fra i due monarchi nel bosco di Vincennes presso Parigi nell' Ottobre 1334, e possono leggersi in varie raccolte di diplomi (1). Re Filippo scriveva immediatamente ai magistrati lucchesi, notificando esser egli divenuto signore di Lucca, ed avvisandogli che quanto prima avrebbe mandato a prenderne possesso. Gli Auziani lucchesi riferirono il tenore del messaggio reale ai fratelli Rossi, chiedendo nuovamente che alcuno di loro si condacesse a Lucca per provvedere sul fatto (2). Ecco la loro lettera

Venerabili in Christo patri, ac magnificis dominis. dominis Ugolino, dei gratia Parmensi episcopo, Rolando, Marsilio, et Petro de Rubeis. regiis vicariis Luce et Parme.

Ista die vidimus literas domini Regis Boemie, datas Parigius die XIII Octobris proximi preferiti, directas Poleslati, Capitanci, Consilio, el Comuni civitatis lucane, continentes quod lpse dominus Rex, dominium civitatis et comitatus iucani consignaveral serenissimo domino Re-

(1) Leibnitz, Cod. Dipl. 144. Du Puy, Traités du droit du Roi. Dumont, Corps Diplomatique, Lunig, Cod. it. Dipl. 1v, 2065. (2) Anz. lett. vol. 47, c. 11 t.



gi francorum; el quod non nunliis ipsorum dominorum regum, de prosimoventuris Lucum por assumendo passessum dominii, paramus in peraimsisis, illos benigne recipiendo, et propteres predicta consentinus. Ad vestram reverentiam deducentes, cum istantia vos precanur, quod vod dominus Marsilius vei dominus Petrus veiltis, sine dilainon temporis, Lucuma necedere, un tobiscum adoc sanum esosilium et ordo salubris assumatur per predictorum expedictionem. Quia in aventu dietorum munilerum per parte nostra et vestra, uil restet agendum quantum situuletum per parte nostra et vestra, uil restet agendum quantum situpatenter el mature provisum. Datum Luce, die secunda Novembris, iji [inditione (1234).

Antiani lucani Comunis.

Di questa cessione di Lucca al re di Francia non apparisce altra memoria nelle carte pubbliche lucchesi; ma lo storico Giovanni Villani, per solito bene informato di questi raggiri che accadevano sotto i suoi occhi, e che forse avea modo di leggere le relazioni ed i carteggi della cancelleria fiorentina, ne dà la chiave per ispiegare questo fatto, trascurato dai nostri scrittori, e taciuto affatto dal Tommasi benchè diligentissimo fra gli storici di Lucca, Afferma adunque il Villani che la cessione di Lucca fu simulata e fatta in favore ed a richiesta dei lucchesi; ma che fu sventata dal re Roberto di Napoli, il quale invitava suo nipote Filippo a deporre il pensiero di farsi padrone di una città, di cui esso Roberto già molti anni avanti era stato signore, e a tradimento spogliatone da Uguccione e da Castruccio (1). Il francese, che forse si era intromesso in questa faccenda solo per figura e per compiacere altrui, cedette alla prima, e non mandò altrimenti a prendere l'annunziato possesso. Qui può aggiungersi per via di congettura ciò che tace il Villani; ed è che se i lucchesi, com'è probabile, si erano mossi segretamente per ottenere la protezione di Francia temendo dei florentini, questi, che già in cuor loro si riputavano padroni di Lucca, dovettero stimolare il re Roberto perchè entrasse di mezzo a distornare il trattato, togliendo così un nuovo inciampo alla loro ambizione.

<sup>(1)</sup> Gio. Vill. XI, 45.

Intanto, mosso dagli avvisi striugenti, nel Novembre di detto anno 1334, ricompariva a Lucca Pietro de Ross, il più valente di quei fratelli, e vi riprendeva la direzione del governo (1). Si aggiunge da alcuni storici, che allora re Giovanni cedette tutte le sue regioni ai Rossi, ritenendone in pagamento quella grossa somma di denaro, che aveva già avuta da loro a titolo di prestito, e di cui Lucca era stata fino ad allora il pegno. Certo è che dopo tutti questi scompigli, parve risultaceato il debole filo della signoria dei Rossi su Lucca, la quale, benchè a stento, rimase sotto di loro per un altro anno, cioè fino al Novembre del 1335.

#### Bando 38. - 8 Ottobre 1334.

Per le incursioni de florentini, i quali come fu avvertito, si spingevano fluo nei passelli suburbani di Lucca, il contado, e specialmente quello della parte di levante della città, era stato ripettutamente messo a sacco e da fuoco. A sollevare alcun poco quei miseri contadini si provvide collo stantiamento accennato nel bando presente; esonerandoli in parte o in tutto dai tributi e dalle gabelle, I registri particolari di questo sgravamento di tasse, che poi venne prorogato sotto la dominazione degli Scaligeri (per gli ordini del loro luogotenente Guglielmo Scannabecchi del 18 Febbraio e 18 Marzo 1336) sono conservati fra i libri dell'Archivio nello serie degli estimi.

## Bando 41 c 42. - 5 e 13 Novembre 1334.

La processione e luminara della vigilia della santa Croce di Settembre fu impedita nell'anno 1334 dalla guerra che tutto avea messo in scompiglio, e venne protratta alla

Pietro de' Rossi dava udienza in Lucca il 26 Novembre 1334.
 Anziani, vol. 5 sotto delto giorno.

vigitia di s. Martino di Novembre. Questa processione si eseguiva în Lucca colla più grande solennità di apparato e di concorso di popolo. Dovevano intervenirvi, portando torchi accesi di diverso peso secondo il loro grado, le autorità, senza alcuna eccezione; e queste erano seguite da tutti i maschi della città, da' 14 ai 70 anni, riuniti sotto le bandiere delle diverse contrade e bracci. Così ogni comune rurale ed ogni castello doveva esservi rappresentato dai suoi consoli e rettori, tutti portando torchi di certi pesi, fogge e misure, che sono minutamente ordinate dallo Statuto. Il Podestà avea obbligo sotto grave pena di fare inquisizione, e di condannare quelle terre o persone che avessero lasciato di presentarsi alla festa, e mancato di portare il cero, il quale doveva poi essere lasciato alla chiesa di s. Martino. La presenza alla processione e la oblazione del cero, era considerata come dimostrazione di ubidienza e di sudditanza al Comune di Lucca: e perciò questa religiosa funzione aveva un importanza politica, la quale spiega i grandi rigori della legge. È appunto al capitolo dello Statuto intitolato de luminaria santae Crucis fienda, dove si legge l'elenco di tutti i comuni e castelli che per li tempi furono soggetti alla giurisdizione di Lucca (1),

Questa festa religiosa e popolare non si erano dismessa, con tutto che fino dall'Aprile del 1328, il popolo di Lucca fosse stato interdetto e scomunicato da Papa Giovanni XXII, per avere riconosciuto Lodovico il Bavaro come legititino imperatore, ed obbedito a Castruccio Antelminelli, a Nicolao Vantipapa, ed a Rocchigiano vescovo intruso. Erano però aftoto sospesi giu uffici divini, e con gran dolore i cittadini di Lucca ne sopportavano la privazione. Perciò il governo lucchese non lasciava di fare oggi suo potere, ricorrendo alla protezione di prelati e di personaggi di vaglia, e inviando anche frequenti ambascerie alla corte di Avignone, percib l'interdetto fosse rimosso o almeno sospeso di tempo in tempo, acciocchè il popolo potesse ricevere i sacramenti. Una di queste ambascerie era stata affidata a ser Piero del Gallo, il quale

<sup>(1)</sup> V. per es. lo Statuto del 1331, 11, 19.

partito da Lucca il 20 Agosto 1333, dopo molto maneggiarsi, e colla iuterposizione di alcuni cardinali, ottenne dal Papa la desiderata sospensione da durare fino alla Pasqua di Ognissanti del 1334. Qui in nota daremo un ristretto delle spese incontrate da ser Piero, le quali al suo ritorno dall'ambasceria, (che durò circa sei mesi ed ebbe varie vicende) si fece rimborsare dalla Camera pubblica (1). Aggiungeremo che i luccheis essendo formati che gli ambasciatori di alcune città l'ombarde egualmente somunicate ed interdette, aveano nella stessa occasione ottenuto in corto del Papa le lettere sospensive fiuo a Paqua di Risurrezione del 1335, mandarono nuovo ambasciatore in Avignone Guido Appiccalcane, implorando anch' essi una simile proroga. Questa grazia non ritusci di ottenere, per

 Ecco II sunto di dette spese che furono pagate dalla Camera pubblica il 24 Agosto 1334. Camera, esito, 1334 secondi, carta 65.

Per ristauro de'danni sofferti quando Ser Piero del Gallo ambasciatore, navigando per Avignone, fu derubato in mare fuori di Porto Maurizio, con perdita di denari, pelliccerie, vesti, biancheria etc. etc. Fiorini d'oro 88.

Per restauro di altri spesi da lut nel mandare a terra i propri galeotti in traccia dei ladri, e per aver fatto perlustrare il mare per lo stesso effetto. Fior. 6.

Per un famiglio da lui maudato da Avignone a Savona ed a Genova colla proeura, quando i ladri furono imprigionati e poi impiccati, all'effetto di riavere la sua ruba. Fior. 4.

Ai portieri del Papa, Fior. 7.

Per 24 capponi, e sei montoni presentati per la festa d'Ognis-

santi al Cardinale Altialdorense, ed a frate Matteo Cardinale di s. Giovanni e Paolo, promotori del negozio per cui fu fatta l'ambasceria. Fior. 13.

Per 36 capponi presentati al signor Arnaldo nipote del Papa, quando fece la sua festa de sex-militibus. Fior. 10.

Per le lettere duplicate del Cardinale Matteo della sospensione, gigliati quattro. Più due gigliati ad ognuno dei due famigli che le recarono.

Per due pavoni, due fagiani, e due montoni, nella occasione del Natale al Cardinale Altisidorense, ed altrettanto a frate Matteo. Fior. 17. Per salariu, spese, naviglio, vetture e ronzino di detto ambascia-

Per salariu, spese, naviglio, vetture e ronzino di detto ambasciatore, fra l'andata e il ritorno, cioe dal 20 Agosto 1333 al 12 Febbraio 1334, a ragiune di soldi 45 di piccoli al giurno, Lire 398, 5. non so quale imbroglio di cancelleria, benchè il Papa l'avesse segnata; di che si dolerono fortemente gli Anziani di Lucca, scrivendone ai primi di Novembre del 1334 ai loro protettori in quella corte, cicé a Bertrando Cardinale Ostionani e Paolo, ed al Cardinale di Sorro, chiedendo i loro buoni uffici, perchè la sospensione allora spirata si rinnovasse (1). Anche negli anni seguenti, i lucchesi non cessaron mai di chiedere con grandi istanze il perdono e l'assoluzione dalle censure, o almeno la loro parziale sospensione. Ma ebbero l'intento solamente nell'anno sesto del pontificato di Benedetto XII, con alcune condizioni delle quali avremo occasione di parlare in una delle prossime note.

#### Bando 50. - Anno 1335 (circa).

Gli antichi, col mezzo dei dadi, come oggi noi colle carte, operavano molte maniere di giuochi, alcune assolutamente di sorte, ed altre ove la sorte era mista all'ingegno ed all'abilità del giuocatore. Le prime dicevansi giuochi di zara o di zardo, con vocabolo di origine araba, ed erano condannate severamente dai legislatori e dai dottori. Quando poi giuocavasi coi dadi, ma in certi particolari modi, onde per vincere occorressero la fortuna e lo studio, allora si permettevano con certe particolari restrizioni. Erano tali i giuochi detti di tavole (latiamente alearum), perche si facevano sopra i tavolieri o scacchieri, di cui era in uso anche una foggia che si diceva smightere, che egualmente si permetteva dalla legge di Lucca (2).

I vecchi italiani del dugento e del trecento, erano mattamente perduti dietro al giuoco della zara, sul quale l'uomo rischiava di sovente ogni suo avere; onde ne venivano le disperazioni, lo sperpero delle famiglie, per non dire delle risse

<sup>(1)</sup> Anziani, copia lellere dell'anno 1334, carte 12 e 13.

<sup>(2)</sup> Statuto del 1331. I. 60.

sanguinose, delle bestemmie, delle ingiurie, e fino dei sassi e delle immondezze avventate alle immagini dei santi e delle Madonne. Inveivano contro un vizio così pernicioso i predicatori ed i religiosi: severamente lo perseguitavano le leggi e gli uffiziali di giustizia; e fino gli stessi giuocatori, in alcuni istanti di pentimento e di rimorso, facevano sacramento di non più giuocare, e per mezzo di notaro condannavano sè stessi a delle grosse pene ove spergiurassero. Contuttociò è facile a immaginarsi, che le condanne, le ammonizioni, ed ogni altro riparo riusciva insufficiente a distogliere gli uomini dalla loro passione. Anzi gli stessi legislatori in certi casi dovevano quasi venire a natti col vizio; ed ove non fosse dato d'impedirlo, procacciavano di dargli almeno una norma ed una regola, ponendolo sotto la sorveglianza della legge. Infatti il giuoco di zara, che oure in massima era così severamente proibito, si permetteva poi in Lucca nel prato di s. Donato nei giorni del gran concorso popolare per la fiera di s. Regolo: e di più si concedeva in ogni tempo ai ribaldi, ai barattieri, ed agli scalabrini, in alcuni luoghi pubblici ed aperti, come sulla piazza di s. Michele, ed in certe logge e cantine, purchè si giuocasse sotto la disciplina di un proventuale pubblico, cui il governo affittava questo provento che dicevasi della baratteria. Ogni giuocatore dovea pagare a costui la tassa di un grosso per ogni fiorino d'oro che scommettesse; di più a lui si rilasciava un quarto, per il solito, sui denari riscossi dal fisco per le condannagioni fatte a causa delle risse e dei ferimenti che accadevano sul giuoco; non già sulle condanne per bestemmia contro Dio e contro i santi, le quali i proventuali lasciavano per intero al fisco, non osando, per senso di religioso timore, trarne guadagno.

Il bando che abbiamo riferito sotto il n. 60, benchè per errore sia segnato coll'anno 1335, ha relazione colla nuova affitanza del Provextro petta. Baratretta, che la regia Camera stipulava con Pino degli Amadori di Valdisieve, per lire ottocento di buona moneta di Lucca, rogandosene il notaio Rustico Rustici, al di 25 Febbraio 1330 (1), la nuesto con-

<sup>(1)</sup> Serie de' Proventi, incanti, ad an. Arch. di Stat.

tratto sono ripetute le regole che in materia di giuoco si leggono nel bando, aggiunti alcuni patti speciali cull'affit tuario, come quello che il provento debba intendersi sospeso quando avvenga spedizione di esercito, e fiunche duri la guerra: segno certo, che mancando i soldati, venivano meno i principali frequentatori del giuoco. In seguito al contratto si leggono alcuni capitoli, presentati dall' Amadori ed approvati dal governo, i quali riferiamo a maggiore illustrazione di questa curiosa materia.

#### XXVI Febbraio MCCCXXXVI.

Questi sono li Capitoli li quali domanda a voi, Gullielmo di Canaccio, ser Pino di Valdisieve per lo Provento della baractaria, in del quale elli ac incantato a vostra speranza et promossione, in libre ottocento di buona moneta.

Prima, che possa tenere lo bussolo overo giuoco in sulla piazza di san Michele e in Gortina, e in de la logia de fillioli Fiadoal presso al pozo Tereldi, e in catuna altra porta della città di Lucca, in uno luogo dentro et ano di fuore ne' borghi, potendoli tramutare li luoghi per li cillieri come li piacesse.

Anche che 'l proventuale debhia avere lo quarto d'ogni condannagioni che si faranno per cagione del dicto provento: salvo condannagioni di chi biastimasse Dio o altri santi, di che elli non vuole parte nè danaio; e così anticamente solea observarsi.

Anche che' suoi officiali et elli possano portare l'arme, et avere licenzia senza pagaria; salvo che se fusseno cittadini, diano pagatori. Anche che 'l maggior officiale de la Guardia li debbia dare lo suo

savore et aiuto et forza a sua richiesta, e spetialmente per soldati e forestieri.

Anche se quistioni nascesseno con alcuna persona per lo dicto pro-

vento, che 'l giudice de la Podestà e 'l dicto officiale di Guardia le debbiano terminare et dicidere sommariamente et di facto. E le predicte cose dimanda che si giungano a'pacti del Provento

E le predicte cose dimanda che si giungano a pacti del Provento della haractaria, come di ragione a hocca più volte anzi che volesse incantare lo provento.

Colla parola barattiere s'indicava a quei giorni l'operatore d'illecti guadagni, il prestatore frodolento e l'ufficiale infedele. Ma usavasi poi più precisamente tal voce a determinare una condizione di uomini, che senza arte onesta vi-

turni, seguitando anche gli eserciti, dove ultimi nel combattere, crano i primi e i più valenti nel far guasto e rubare. Iacopo da Cessole, facendo varie distinzioni dei malviventi e dei vagabondi del suo tempo, chiama i barattieri peggiori d'ogni altro. Dopo aver discorso dei ribaldi e degli scialacquatori, cosl scrive: Dopo questi teniamo che siano al postutto peggiori i barattieri, e quelli che vanno dietro » alle sozzure delle meretrici, i quali poiche 'l caldo del gioco » de' dadi e la compiacenza delle varietadi li avrà tratti a po-» vertade, conviene per necessitade che diventino ladroui, e rubatori. Dopo queste cose seguita islealtade, tradimento, e 'l vizio dell'ebrietade. Costoro vanno dietro alle battaglie, » et alle castella de cavalieri, non disiderando tanto guadagno » la vittoria, quanto la preda; molto danno, quando loro è » licito, fanno altrui, e piccolo guadagno ne rapportano a

> casa > (1). Della parte che i barattieri preudevano alla guerra si hanno molte memorie negli antichi cronisti. Descrivendosi la fiera invasione, che nell'anno 1361 i pisani uniti agli inglesi fecero nel terreno di Firenze, è rammentato da uno scrittore contemporaneo, che questi conducevano secoloro « una brigata di » più di cento barattieri a bandiera spiegata, con tancia in » sulla spalla, e con l'acciaiuolo e l'esca a lato, li quali non » finivano di metter fuoco nelle case. » (2). Alla lor volta i florentini nell'anno 1362, essendo giunti sotto le mura di Pisa, e volendo, secondo gli usi di quei tempi, fare una grossa ingiuria ai Pisani, vi fecero correre tre palii «l'uno » ad asini, l'altro ai barattieri, e 'l terzo alle puttane » come si ha dal secondo Villani (3).

Gli antichi magistrati, che in que' tempi di violenza tentavano ciò che modernamente si disse fare l'ordine col disordine, non avevano alcuna ripugnanza di valersi all'oc-

<sup>(</sup>f) Cessole, Giuoro degli scacchi, cap. VIII.

<sup>(2)</sup> Cronica pisana di anonimo, in R. I. S. XV. 1042.

<sup>(3)</sup> M. Villani, ad an.

correnza dei servigi di così sozza genia. Togliendo in mano i registri della spesa del governo di Lucca, si veggono pagati dei barattieri ora per suonare campane, ora per portare lettere, ed ora per aver fatto qualche guasto d'ordine pubblico. Più di frequente li adoperava come esploratori e spie; infine li veggiamo altre volte usurpare l'ufficio del manigoldo, e prestare le scellerate mani a frustare i condannati, a tagliar mani e lingue, a torturare ed anche impiccare e decapitare, e se altro di peggio occorreva in quei fieri tempi. Così la condizione dei barattieri era riconosciuta dalle leggi: e con quel nome e non altrimenti, si designavano negli atti pubblici e privati. Nel libro del giuramento di fedeltà ai re Giovanni e Carlo di Boemia, non pochi sono indicati come barattieri, specialmente fra i cittadini della contrada di s. Michele e di santa Maria di Corte Orlandinga, Anche fra i ferestieri abitanti in Lucca che prestarono lo stesso giuramento, compariscono due harattieri fiorentini, Puleggio Benini e Cecco Dini. La qual cosa abbiamo voluto notare, perchè questo ultimo troviamo dono qualche anno decorato nelle pubbliche carte del titolo solenne di Re dei barattieri, e come tale investito di una arbitraria giurisdizione sulle meretrici.

Ma ritornando per un momento agli antichi giuochi di sorte , osservermo che negli statuti di Lucca del 1308 e 1331, non si trova menzione che di quelli fatti col mezzo dei dada. Poco dopo si cominciarono a far leggie handi contro altri giuochi detti di righitenta, di frutlare, e di brincolare, per i quali si adopravano altri arnesi. Dei giuochi di carte, o dei mibii, sen tateca enche nello statuto del 1372; lo che si concilia col sileuzio del Petrarca, il quale parlando a lungo nel libro della Varia Fortuna dei giuochi dei suoi tempi, non ne fa parola, e coll'autorità del cronista contemporaneo Coveluzzo, il quale afferma che soltanto l'anno 1379 s'ur recato in Niterbo el gioco delle carte, che venne di Sarracinia, e chiamasi tra loro Nath. > (1). Le une e le altre testinonianze assi gravi per render sospetta la esistenza o

<sup>(1)</sup> Riferito dal Bussi nella Storia di Viterbo.

l'autorità di quel libro di Pippozzo di Sondro fioreutino, che suole citarsi per provare che le carte da giuoco giù si usassero sulla fine del dugento. Ed invero, per quanto sia difficile e forse opera vana lo investigare il cominciamento delle usanze dei popoli, diremo essere probabile che non prina dell'ultimo quarto del trecento si propagasse fra gl'italiani questo nuovo modo di giuoco, e procedendone col tempo gli stessi inconvenienti della zara, si prodisse negli statuti e nelle leggi. In Lucca si tollerò il unovo giuoco dei mitti assai più a lungo che nei passi vicini (1), non essendo formalmente vielato avanti il giorno 28 Agosto 1436, come apparisce dal passo seguente copiato dalle Riformagioni del Consiglio Generale.

#### 28 Agosio 1436.

Insuper proposali prefatus dominus Vesililler, quod Indus cartarum sive aapborum holie in hae nostra civilate maaime frequentatur, in damnum et dedecus civilatis nostre, que consuevil esse omnium moralissima, atque ab omni illicito Indo salis munda; quare ne ejusmodi Indusa maplius dilatetar, quod non peior ae prefetologo real Indus arree el Insiliurum, necessario aliqua salubri provisione providendum est, et imo in Dei nomice consuletar.

Ser Dominicus Arrighi consiliarius dicli Consilii, surgens ad arengheria ul supra, dixit alque consuluil:

Quod auctorilate presentis decreil reformatam solemniter intelligater et sit; quod quicumque deinerpo futuris temporibus suserti ad cartas sire naybos, quocunque alio modo, quam all tudum qui dicitur fa siricas, vel al tudum qui dicitur fa ziricas, vel al tudum qui dicitur circata, presumatur ac puniri debeat, et idem intelligiatur de receptamiturata presumatur ac puniri debeat, et idem intelligiatur de receptamiturata de allis minibus, prent disponiti statulum prohibus tudentes et de allis minibus, prent disponiti statulum prohibus della companie.

<sup>(2)</sup> Il giucco delle carte o nathi è probibto in alemi statuli italiani del principio dei sec. XV. Fra gil atti in quello di Geltano dei 1400, come si legge a pag. 50 della stampa fattane modernamente. «Chi giuccheri» a giucche di-misi o a le corra suir condennato in solidi. 5. Il giucco delle corran è quello che altrove si disse il giucco della mora. «Antiqui ludebani, ut dielli lloratius, ad par et limpar, et alla mora, qui ludus altier appellatur a le corare, de quo ludo divili Gierro lerito of-Sciorum. » Paris de Putzo. De luduo, § 65.

ludalur ad azardum, et per eosdem officiales puniatur, per quos puniri deberet si lusisset ad azardum, hac salubri santione in perpetuum valitura, omni contrarietate penitus non obstante.

In reformatione cajus consilli, facto, dato, et misso partito ut supra, et obtento secreto scrupinio per consiliarios Lxxii, dantes el reddentes corum palloctas albas in pixide affirmativa pro sic, non obstantibus xvilj in contrarium, provisum, obtentum et reformatum fuit luxta consilium supraceripti ser Dominici

Aggiungeremo in fine che il provento della baratteria presso gli stessi governanti lucchesi era in concetto di cosa malvagia, e solamente si manteneva come rimedio di un male peggiore. Nell'anno 1369 il retratto di questo, come il provento del pubblico lupanare, fu per qualche tempo assegnato per la fabbricazione del ponte di s. Pietro sul Serchio, nello intendimento che venisse meno la disonestà del guadagno, volgendolo ad un' opera religiosa (1). Fu poi e per sempre abolito dal Consiglio Generale nella sessione del 2 Maggio 1436, in seguito alla proposta del Gonfaloniere, che disse esser questo provento contro la coscienza dei cittadini e cagione che Iddio visitasse con frequenti castighi ed avversità la repubblica (2). In siffatto decreto e nell'altro della proibizione delle carte da giuoco adottato nello stesso anno, deve riconoscersi l'effetto delle prediche di s. Bernardino da Siena, il quale con grandissimo fervore commoveva i magistrati ed il popolo delle città d' Italia, a porre un freno al giuoco ed agli altri vizi propri di quei giorni.

<sup>(1)</sup> Riform. Cons. Cen. 5 Agosto 1390. Sull'essere in natice reputation in fatherization devi porti, come opera non solo pin, ma propriamente ecclesiastica, si vegga una nota del Gigliotti nella sua storia della legislazione luchese; ni Bem. Doc. Sor. Lecc. III. 11. 46. Cià poù valere di spiegazione al pasco di una novella antica recentemente stampata in Balogna dove si legge sece fare ponti e spedul; e mari-sure vedove e orfane, e poi vendè tutto il suo reame e diella per Dio «a pover» i. V. dee Novelle Morall del sec. xv. Nologna, 1861. pp. 23.

<sup>(2)</sup> Riform. Cons. Gen. 2 Maggio 1436.

#### Bando 31. - 18 Aprile 1336.

Fino dal mese di Novembre 1335, Lucca era sfuggita dalle mani dei Rossi di Parma, e se n'erano resi padroni Mastino e Alberto della Seala signori di Verona, che mancavano in questo modo ai patti di Lerici, per i quali diverva essere consegnata ai fiorentini. I modi co' quali gli Scaligeri, o per dir meglio messer Mastino che era l'anima delle imprese di questa ambiziosa famiglia, ebbe il suo intento di torre Lucca ai Rossi e di non daria a chi era stata promesa, meritano di essere brevenante avvertiti. Gli storici contemporanei sono alquanto discordi fra loro sui particolari di questo affare assai intrigato, però noi, più che ad altro, ci atterremo ai documenti che su tale mutazione di stato si conservano nel pubblico Archivio.

Il primo indizio del prepararsi un cambiamento nella signoria di Lucca, si lan in una tettera che Francesco Castracani degli Antelminelli, signore di Coreglia e di altre castella della montagna lucchese, scriveva agli Anziani il di 8 Ottobre dell'anno 1335 (1). Esso vi confessava di aver senito alcuna cosa di un trattato che si andava maneggiando, di consenso del re Giovanni, fra Marsilio e Rolando dei Rossi el signori della Scala, e di credere che messer Piero de' Rossi il 'altro loro fratello che era al governo di Lucca, col secondarii avrebbe operato il meglio per sè e per il nostro Comune. Seguitava poi dicendo dolergli assai che messer Pietro, saputo il suo pensamento, ne avesse preso dispetto; ed essere sdegnato che il medesimo lo accusasse di esser d'accordo col marchese Spinetta Mataspina e co' guelli, coi quali egli, come luon ghibellino, uon aveva amicizia nessuua.

<sup>(1)</sup> Alcuni lo dissero erroneamente zio di Castruccio, ed aliri zio dei suoi figli. Prancesco era nato da Gualtiero, figlio di Castracane, e Castruccio da Gerio o Ruggeri figlio dello siesso Castracane. Castruccio era stato dunque solamente cugino del padre di Francesco, e non eran fra loro che consanguinel.

Ma perchè questa lettera è breve ed in buon volgare, non dispiacerà che per intiero si riferisca.

#### DOMINIS ANTIANIS LECANI COMMUNIS

Si come jo credo che a voi e a ogni cittadino di Lucca sia manifesto, e per operationi ciascheduno i'ae potuto vedere e sentire, io non mi stancai mai di mectere avere et persona, e li omini della mia Vicaria, in fare e adoperare ogni cosa che fosse onore e stato di messer Piero e de' suoi fratelli e del Comune di Lucca. Et non si trovere' mai che per me si facesse lo contrario di ciò che io avessi loro promesso; e di questo il nostro signore Dio e'l vero ne sla dal mio lato. Vero è che per me fue ragionato ad aicuno deili miei consorti e ad altri cittadini, che avendo io sentito come Rolando e messer Marsilio avevano tractato colli signori della Scaia quello ch'era contentamento et utile del nostro signore messer lo Re, e stato di loro e delia cittade e del contado di Lucca; guando messer Piero fosse partito da questo, considerando che era la morte delli lucchesi e del contado, come io era stato con jui, così il sarei stato lo contrario. Et ciò che io dissi, quando io fosse stato in acto di potere essere stato in Lucca, io l'arei dicto in persona di messer Piero, credendomi avere ditto quello che fosse stato di suo onore e bene del Comune di Lucca. Et chi volesse dire che per me fosse stato dicto ne adoperato altro contro la mia promessione, dico che mente per la gola come traditore; e sono apparecchiato, come leale cavalieri, di fario rimanere mentitore. Lo merito che messer Piero mi rende delli buoni servigii si è che sono più die che eili celatamente, con grandi promessioni di denari e altre cose, ae cercato di volermi tollere le terre mei, e di toller mi ia persona, dando ad intendere che io sia accordato con Spinetta e colli guelfi. La qual cosa non è vero, che Spinetta nè guelfo nessuno sia mio amico; e non de traggo omo nessuno che sia al mondo che ami più l'onore dello Imperio di me. Di che io mi dollio forte mente a vol di quello che interviene senza mio difetto.

Data in Ghivizano, die vilj Octobris (1335).

Francesco Kastracane (1).

Di Il a poco Pietro de' Rossi, cedendo alla necessità, si indusse a sottoscrivere una convenzione per la quale Lucca venne in possesso dei suoi fortunati e prepotenti rivali,

(1) Anziani, Atti vari; vol. 7. c. 10.

con alcuni patti, che poi, secondo il solito, i più forti negarono di mantenere. Giovanni Villani scrive che questo qualsiasi trattato, di cui non abbiamo il testo, si stipulò il di primo Novembre dell'anno 1335 (1). Nei pubblici libri di Lucca si hanno dei documenti fatti a nome del Rossi e dei suoi Vicari, fino al giorno 7 dello stesso mese (2); ed in una deliberazione degli Anziani si ha poi chiaramente che il dominio di Lucca passò nei signori della Scala il di 15. Il prendimento di possesso si fece con poche solennità da Guglielmo di Canaccio o Canacci degli Scannabecchi bolognese, il quale mutando spesso titolo e qualità, rimase in Lucca per quasi tutto il tempo del dominio degli Scaligeri, e ne fu uno dei principali strumenti. Successivamente il di 27 gli Anziani lucchesi scrivevano una delle consuete lettere di congratulazione a messer Mastino, ove si diceva che i Rossi, conoscendosi di forze troppo deboli per difender Lucca dai suoi nemici, aveano operato prudentemente col trasmetterne il regime e la tutela a lui, il quale essendo la colonna dell'Impero nelle parti d'Italia, avrebbe saputo onoratamente assisterla e governarla (3). Non rispondeva però chiaramente il nuovo padrone a queste belle parole, ed anzi parve per qualche mese come irresoluto di porre mano direttamente al governo di Lucca, dove lasciava fino in ufficio Roggiero da s. Michele e Cino da Castiglione Aretino, collo stesso titolo di vicari o

<sup>(1)</sup> Gio. Villani, Xl. 40.

<sup>(2)</sup> Anzinal, Alti varl; vol. 10. c. 38. Che il Vilinai fosse però bene informato nell'assegnare all'accordo la data del 1 Novembre, si deduce dalla preteas che avexa lo Scannabecchi lungotienente degli Scaliegeri, che l'acchesi dovessero pagare tutti i tributi al nauvo governo, contando appunto dal principio del mese; affermando che con quel jusci no, per i patti stippitali fra l'Ressi e Naclino, lacca avesse munta la signora. Reclamorao però gli Antania, sertievado alto stesso Nastion il 9 Diembre, dichiarandogli che i lucchesi aveano pagata ai Rossi una parte delle rate il Nevembre, de clesse figiativo che fosser castrelli a pagare due volte, per effetto di convenisoal, le quali, se pur vere, erono a loro rimante seonoscieta. Anniani, Alti varl, vol. 7. c. 11.

<sup>(3)</sup> Anziani, Atti vari; col. 7. c. 11. Questa lettera è stampata dal Cianelli, op. cil. 1. 296.

vicevicari che aveano sotto la signoria dei Rossi (1). Questa riserva dell'ambizioso Mastino avea per ragione di non vo-lere esso mancare ancora apertamente di fede ai florentini, di che avrebbe mostrata chiara intenzione col fare atti da vero signore sopra Lucca. Lasció adunque che questa città restasse come incerta e sospesa sulla sua sorte, e quasi abbandonata a sè stessa. Intanto dava ai florentini delle buone parole, e gli manteneva nella falsa speranza che quanto prima, a forma del conventuto, l'avrebbe loro ceduta (2).

Si apprestava però il veronese a mostrare a tempo opportuno l'animo suo, essendo certo che i fiorentini, già insospettiti, non avrebbero a lungo tardato a scoprirlo. Il secondo atto della commedia si preparava per mezzo dei suoi agenti che erano in Lucca, accordati coi cittadini che tenevano da parte ghibellina, e che aborrivano la dominazione di Firenze. Ma chi sopra ogn' altro lo dovea servire nella impresa, era quel marchese Spinetta Malaspina, col quale il Castracani bugiardamente protestava di non avere amicizia nissuna, benchè di fatto fossero d'accordo per favorire lo ingrandimento di Mastino. Il Malaspina, già mezzo guelfo e nemico di Castruccio, poi ospite di Can Grande, s' era fatto amico e fautore della famiglia Scaligera; ed ora più che mai ne desiderava il trionfo, perchè ne conseguiva la rovina dei Rossi, suoi emuli nella dominazione in Lunigiana. Ecco adunque che il 2 Aprile 1336 si videro gli Anziani di Lucca, adunati solennemente colla giunta di cinquanta cittadini de' principali, dichiarare doversi prendere qualche importante risoluzione per provvedere alla salute del paese manchevole d'ordine pubblico e di un regolato governo. Conclusero perciò di stringersi a consiglio collo Scannabecchi, il luogotenente di Mastino e forse il guidatore e consigliere di questi partiti, per concertare con lui una composizione fra la città di Lucca ed i signori della Scala, da presentarsi al marchese Spinetta, di cui si attendeva il prossimo arrivo e che pareva considerarsi come il naturale protet-

<sup>(1)</sup> Vedi addietro nella Serie Cronologica.

<sup>(2)</sup> Gio. Villani, Xl. 40.

tore di Lucca. Un giorno o due dopo questa deliberazione. giungeva di fatto in Lucca il Marchese, con cinquecento cavalieri e mille pedoni, per assicurarla a Mastino colla forza ed impedire qualche scappata dei florentini, e quindi spingersi contro Pontremoli, dove i Rossi si erano ricoverati colle loro donne e famiglie. Senza porre tempo in mezzo, gli Anziani presentavano le loro istanze al nuovo arrivato, che li riceveva solennemente il giorno 5 dello stesso mese, nella cappella del palazzo che già fu di Castruccio (t), Bisogna credere che non mancassero le belle parole nè le larghe promesse: giacchè gli Anziani stessi, congregati di nuovo il dl 15, deliberarono di rimettere nelle mani del Malaspina tutta la podestà e l'autorità del Comune e della città di Lucca, colla dichiarazione che questa solenne trasmissione di poteri dovesse durare a beneplacito di Alberto e Mastino signori della Scala, Accoglieva il Malaspina la umile offerta, suggerita senza dubbio o da lui o dai suoi per dare colore di legalità alla signoria degli Scaligeri sopra Lucca, e per potere allegare ai fiorentini, come scusa e pretesto, questa ombra di popolare elezione. Assumeva intanto il titolo di Viceagente di Lucca, e come tale eleggeva suo vicario Zenobio de' Cipriani di Firenze, un altro fedele di Mastino, Dopo poclii mesi Spinetta, come colui che avea compiuta la sua parte confermando il governo degli Scaligeri con atti solenni e palesi, lasciava Lucca diretto alla impresa di Pontremoli. Restava in sua vece lo Scannabecchi col nuovo titolo di Capitano Generale per i signori della Scala, tutto intento ai vantaggi di questi, e come tale poco curante della sorte dei cittadini.

## Bando 52. — 22 Aprile 1336.

L'invito diretto per mezzo di questo bando ai cittadini lucchesi di far querela e richiamo contro qualunque magi-

Anziani, Alti vari, vol. 11. carta 2 e segg. Cianelli, op. cit. I. 294.



strato che nel suo ufficio avesse commesso azioni illecite e colepvoli, si pubblico stranedinariamente per ordine di Spinetta, che in que'giorni, come si disse, era comparso fra noi. Il Maggior Sindaco, a forma delle costituzioni lucchesi, era il giudice e lo scrutatore dei pubblici uffiziali, non escluso il Podestà e gli altri maggiori. Per ordinario i sindacati aveano luogo, non a tempo interrotto come nel caso presente, ma alta fine delle magistrature, le quali erano alcune annuali ed altre a semestre. Questa volta da varrii cittadini si ricorse contro ser Celotto da Samminiato, già Maggiore Officiale dei ribelli, accusandolo di vari eccessi e vessazioni, come appariese nei libri del Sindaco (1) del sindac

### Bando 58. - 13 Luglio 1336.

La proposta dell'accordo per il libero e sicuro passaggio della via di Frassinoro e di s. Pellegrino fra Modena e Lucca, fu fatta da Bernardino da Curviago, Podestà della badia di Frassinoro e del contado di Gomolla, quale rappresentante de' marchesi d' Este e degli Anziani di Ferrarra e di Modena, con lettera data dal castello di Ranzationi il 10 Luglio 1336. Il giorno 13 dello stesso mese rispondeva accettando ' of ferto accordo, il Malaspina nella sua qualità di Vicegerente degli Scaligeri (2).

## Bando 60. - 20 Luglio 1336.

Questo bando che dava facoltà ad ogni lucchese di proporre ciò che gli paresse da aggiungere o da togliere allo Statuto, fu mandato nella occasione che si era posto mano

<sup>(</sup>t) Maggior Sindaco, Liber testium examinandorum, incipiendo die XVI Aprilis 1336; carte 70 e segg.

<sup>(2)</sup> Le due lettere sono trascritte negli Atti degli Anziani Iucchesi; vol. 9. c. 78-79.

a correggere e riformare quello già pubblicato nel 1331 a tempo del re Giovanni di Boemia. Cosiffatto lavoro era stato affidato ad una cura di cittadini, frai quali erano i principali Giovanni Boccansocchi, Opizzone da Camaiore e Francesco da Pescia, giudici, che compirono l'opera loro nel Dicembre del 1336 (1). Di questa nuova compilazione non è conservata nissuna copia a parte; ma le giunte ed i cambiamenti che si fecero assai numerosi al vecchio statuto, si trovano inserti ed interpolati in un codice autentico di questo, custodito nel R. Archivio di Stato (2), e che perciò ha in margine la seguente nota; Fuit istud statutum emendatum, unno MCCCXXXF1, die.... mensis Decembris. Lo Statuto così rifatto fu mantenuto in vigore per tutto il tempo della signoria degli Scaligeri, e nei pochi mesi della dominazione fiorentina: o per dir meglio finchè Lucca non venne in potestà dei pisani, i quali furono solleciti di ordinare la riforma che si pubblicò nel 1342.

## Bando 61. - 16 Agosto 1336.

Le leggi sulle armi proibite, alle quali si riporta il presente bando, erano comprese in più capitoli dello Statuto del 1334 (3), e poiché la materia non è scevra di curiosità, non sarà fuor di luogo il darne un ristretto.

Era adunque ordinato che qualunque persona, dentro le nuove mura della città, o ne' borghi o ne' sobborghi, portasse il trafiere (stiletto acutissimo ed insidioso) avesse per

<sup>(1)</sup> Per i nomi degli statutari e per altre notizie in proposito vedi il registro della Curia dei Rettori, an. 1337. carta 3. A proposito di questa riforma si vegga anche la lettera degli Anziani agli Scaligeri, del 18 Dicembre 1336, stampata qui Innanzi in nota al bando ottantesimo primo.

<sup>(2)</sup> Nella serie degli Statuti generali di Lucca. È il volume distinto cogli antichi segni A. 3. 72. (3) Statuto Lucchese dell' anno 1331, Libr. I. 26-27-28-29.

pena il taglio della mano. Chi in casa sua, propria o condotta, nosta nella città, borghi o sobborghi, nortasse o tenesse il beccacenere o il pennato a razzo o a becco, sia multato in lire 500. Se lo portasse o tenesse in una casa posta nel distretto o nella forza, abbia pena di lire 300. Chi mettesse maliziosamente nella casa o capanna d'altri, un trafiere o pennato o beccacenere, se in città, borghi o sobborghi, sia condannato in lire 500; se ciò facesse nel distretto o forza, illire 100. Chi porterà lo spuntone a nodello, paghi di multa lire 20; se lancia, o spiede o verruto, lire 10; se coltello, mannarese o falcione, mazza ferrata o piombata, spada (ensis), stocco, mazza frusto, lire 5. Queste nene sieno del doppio se dette armi si porteranno in tempo di notte. Se i foresi porteranno in campagna, o lancia o gialda o mezza gialda o mannaia nuda, cadano in pena di lire 25. Chi fabbricherà o farà fabbricare un trafiere, si condanni in lire 200; se fabbricherà un beccacenere, in lire 50. Sia permessa ogni sorta d'arme a chi andrà in guerra per il Comune di Lucca, eccettuato sempre il trafiere ed il beccacenere. Per le armi da difesa cra decretato che chi portasse guanti di ferro, rotella o bracciaiuola, fosse castigato colla multa di due lire, e della metà se fosse forese ed in campagna. Il Podestà possa però dar licenza di portare l'arme da difesa a chi per fama o per deposizione di testimoni, si sappia avere qualche pubblica inimicizia di grande offesa: così pure la conceda a chi giurerà d'avere alcuna inimicizia privata ed occulta. Sia però assolutamente proibito a tutti gli uffiziali pubblici di dare licenzia di portare o tencre qualunque arme d'offcsa; e tutti i vecchi privilegi o permessi s'intendano aboliti ed annullati, salvo quelli degli Anziani di Lucca. Chi vanterà o mostrerà alcuno dei detti privilegi o permessi, si punisca in lire 100; nel caso poi che tale allegazione o mostra si facesse innanzi al Podestà o a qualche altra Curia, sia condannato di uffizio e la pena sia ad arbitrio. Finalmente il Podestà sia tenuto di fare almeno due volte per settimana, la inquisizione o cerca delle armi proibite nella città, borghi e sobborghi.

## Bandi 63-64-65-66-67. — Dal 31 Agosto al di 11 Settembre 1336.

I florentini rimasti delusi da messer Mastino per la mancata consegna di Lucca, con grande sollecitudine rotto ogni accordo, gli si voltarono contro, e cercarono per istrumento delle loro vendette colui che più d'ogni altro avea ragione di odiarlo: cioè lo stesso Pietro de' Rossi, la cui famiglia era stata spogliata dagli Scaligeri con tanti raggiri e violenze del possesso di Parma e di Lucca, ed era infine assediata nell'ultimo ricetto di Pontremoli (1). Fatto adunque capitano della impresa contro Mastino, messer Piero alla testa di ottocento cavalieri e di molti fauti, usciva da Firenze, ed il giorno 30 Agosto del 1336 invadeva il terreno di Lucca dalla parte di Capannori, guastando tutto attorno quella pianura, e non incontrando chi lo combattesse alla campagna. Spintosi al ponte di s. Quirico presso Lucca, vi si manteneva tre giorni, correndo senza nissuno ostacolo fino alle porte. Intanto i luogotenenti di Mastino provvedevano in quel primo pericolo alla difesa della città affidandola ai mille della guardia: dipoi le milizie lucchesi da piede e da cavallo, con un movimento che lo stesso Villani chiama e savia maestria di guerra » (1), uscirono di Lucca e si ridussero sul Cerruglio. per impedire ai florentini le vettovaglie e le comunicazioni. Guidatore della spedizione era probabilmente Giliberto de' Giliverti da Verona, allora in Lucca col titolo di Capitano Generale di guerra. Il castello detto il Cerruglio o Montecarlo, il quale domina il passo di Valdinievole, benchè già forte per l'arte e la sua postura, si era in questa occorrenza fornito a gran fretta di munizioni da guerra e da bocca, e di nuove opere di difesa. Si provvidero e rinforzarono ancora le terre dell'Altopascio e di Costa ivi vicine, adoperandosi in tutto ciò Carlino de' Tedici, ribelle pistoiese, allora al

<sup>(1)</sup> Gio. Villani, XI. 52.

servigio di Lucca col titolo di Capitano di guerra in Valdinievole (1). A cotesta difesa della città, ed al muoversi dei soldati di Lucca verso quella provincia, si riferiscono i bandi mandati dal 31 Agosto al 2 Settembre del 1336.

Messer Pietro de' Rossi, uomo savio ed abile capitano, vide tosto i pericoli della sua gente, minacciata dal movimento dell'oste nemica; onde pensò di togliersi dalle vicinanze di Lucca, ben contento di aver così da presso sfidato la forza del tiranno veronese. Ricalcando la sua strada, giunse il 5 Settembre al difficil passo del Cerruglio, e potè sforzarlo benchè i soldati di Lucca lo contrastassero. Sarebbe anzi uscito senza alcun danno da questa impresa arrischiata, ed avrebbe raggiunto sano e salvo il terreno fiorentino, se una parte dei suoi non avesse con troppa temerità tentato di entrare nel castello stesso del Cerruglio, assieme colla gente di Mastino, dove furono circondati ed uccisi. In questa confusione caddero in mano de' lucchesi diverse bandiere e pennoni de' fiorentini, fralle quali l'insegna del Comune di Firenze, e quella dello stesso Pietro de' Rossi (2). Pur tuttavia riusci a quest'ultimo di ritrarsi; e sormontato il passo pericoloso, potè ritornare a Firenze con riputazione di vittoria (3).

Messer Pietro de' Rossi avea nome di soldato umano e compassionevole, ed era celebrato come il più bello, onesto, e gentil cavaliere che allora vantasse l'Italia, Nondimeno,



<sup>(1)</sup> Si veggano le spese fatte in questa occasione per i lavori e fornimenti del Cerrnglio e delle altre terre, nelle mandatorie della Camera, ai mesi di Agosto, Seltembre e Ollobre del 1336.

<sup>(2)</sup> Oftre queste bandiere l'oste forentias perfette quelle di messer Mamano degli poiri, fiorussich lucchees al servicio di Firenze, di messer banicle fratelle di Paflamberto, di un contestabile borgagone di cui non è detto II nome, il pennone col segno del montone, una insegna col leone bianco in eampo nero, etc. Queste insegne furono vendete dagli alipendiari che le avano conquistate, al prezzo di un fiorino d'oro l'una, che si pago dalla Camera Incchee. Vedi Camera, libro dell'esio, 1337 primi sel monte, carta [81].

<sup>(3)</sup> Gio. Vill. capo citato.

colpa forse della indisciplina delle genti da lui guidate, e della fertià propria di quei lempi e di quelle guerre quasi civili, esso lasciava dietro a sè una vasta campagna miseramente desolata, avendo il suo esercito messo a fuoco ed a sacco dovunque avea fatto passaggio. In questa occasione assis contadini aveano sgomberati dai loro paesi, e cercato ricovero dentro le mura della città, trascianado le loro masserizie, per le quali ottennero dat Comune di Lucca la esenzione dalle galetle, che si concedeva in questi casi anche a forma dello Statuto (1).

Pochi giorni dopo siffatta incursione, e precisamente il 19 Settembre, gli Anziani spedivano ser Rustico Rustici come ambasciatore a Mastino ed al fratello, per informarli dello stato di Lucca, e supplicarli di sollevare in qualche modo la intollerabile condizione de' lucchesi, e specialmente degli nomini del contado: i quali ultimi non osavano ritornare nei loro comuni, o si rifiutarono di seminare quei campi, che i soldati così crudelmente disfacevano (2), L'ambasciatore lucchese portava auche delle lettere di favore per coloro che si riputavano poterla sull'animo di Mastino, quali erano il solito marchese Spinetta, Zenobio Cipriani suo vicario, ser Tebaldo cancelliere, Arriguccio Pegolotti, Ubertino da Carrara, Azzone da Correggio, Taddeo degli Uberti, Guzzellotto Tempesta avvocato di Treviso, Marsilio da Carrara e Balardino da Nuberolo. Chiedevano principalmente gli Anziani, come apparisce dalle istruzioni date a ser Rustico, che i signori della Scala concedessero la immunità dalle gabelle per certo tempo ai contadini arsi e derubati, scemassero le imposte sulla farina e sul vino, soprimessero la turpissima e tediosa gabella sui morti, e che infine le spese si aggiustassero alle entrate. Con grande istanza esponevano ancora esser necessario di provvedere che Lucca fosse stabilmente

Deliberazioni degli Anziani del 1 e 3 Seltembre. Anziani, Attivari, 1336. vol. 10, c. 9.

<sup>(2)</sup> Lettera degli Anziani del 5 Ottobre. Anz. Lett. anno 1336, 13. tergo.

munita di un buon nerbo di gente d'arme, per contrastare alle scorrerie che ogni di le venivano addosso per parte dei florentini, fatti audaci e potenti per la lega coi guelfi e col re Roberto di Napoli.

Non molto guadagno cavarono i lucchesi da queste suppliche, essendo Mastino cupido di aver nuove città, ma poco atto a rendersele affezionate ed a ben governarle. Dette però delle buone parole allo ambasciatore, e disse avere deliberato di fare una convenzione colle sue città, assegnando a ciascuna una taglia fissa; lo che, se la somma dimandata fosse stata onesta, sarebbe stato di buon grado accettato dai lucchesi. Per necessità fu d'uopo sgravare i contadini danneggiati, e che erano ridotti a tale che sarebbe stato impossibile trarne denaro. Ma frattanto Mastino, senza curarsi delle entrate e delle gabelle, seguitava a gravare di spese la pubblica cassa di Lucca; la qual cosa più che mai poneva a mal partito il Comune.

Non cessarono perciò i lucchesi, col mezzo dello stesso ambasciatore e di altri che mandarono in seguito, di insistere presso i loro signori per queste e simili concessioni; benchè quasi sempre le loro premure riuscissero a piccoli effetti. Il Cianelli la reso conto di tali pratiche, riferendo documenti che in proposito si conservano nei registri degli Anziani (4). Da questi noi abbiamo tratolo e due seguenti eltere, scritte con quella schiettezza di lingua che gli antichi sapevano ado-perare anche negli scritti dei loro uffizi (2).

Intendevamo con voi conferire et informarvi de facti et della conpenmo, ciò fare non potemno. El però vistrivamo che vi piaccia d'essere col nostri Signori, e informarli dei grandi danni et arsioni ch' ci nostri ciliadni el contadini inno ricevuti per le cavalcale del nemici

<sup>(1)</sup> Cianelli, op. cit. 1. 304 c segg.

<sup>(2)</sup> Le duc lettere non banno indirizac; ma crediamo che fossero dirette a ser Rustico Rustiet, il quale forse dopo la prima ambasecria del Sellembre, erasi restitutio a Lucca, e poi condolto di nuovo alla corte di Mastino verso la fine di Novembre. Anz. Lett. 1336, 18-20.

facte di Septembre et di Novembre; et che le scite della Camera di Lucca hano sperchiato et di continuo sperchiano la intrata; si en tali modo che sostenere non si ponno, se per li signori non si provede subliamente di regare ogni scita soperchiata e che soperchia continuo, a tale ordine, che li cicladini et contadini non abbiano materia di partirsi, siecome sapete che altra volta facto inno. Et acciò che vol ne possiate hen informare il signori, faccianti a sapere che noi sentiamo ch' e jisanl hanno ordinato di fare exempti cinque anni ciascuno lucchee che vuole ire ad abliare in Pisa o nel contado. Et però preghàmo che di questo sinte sollietto come devete, si che la cicta econtado nostro non si disformi per paura delle spese del Comune."

Dato in Lucca, die xxviiii Novembris (1336). Li Antiani di Lucca.

Avemmo vostre lectore risponsive a quelle cbc vi mandammo in ciò che parlaste a messer Mastino delli nostri dapni, et come le spese avansavano la intrata, si che in nessuno modo sostenere si potrebbero, et quella risposta che messer Mastino sopra ciò vi fece; della quale cosa siamo molto contenti. Ma acciò che la buona risposta di messer Mastino abbia desiderato effecto, vol preghiamo quanto possiamo che vol sollicitamente la sua signoria per nostra parte preghiate, che ti piaccia che alla scita, che è soperchinta alla intrata Infine a questo die, noi non siamo gravati; et da quinci innanzi provegga in tal modo che le nostre spese di cavalleri e di pedoni che non soperchino la intrata. Sappiendo che se così non si facesse, li nostri cictadini si parterebbero, perche più sostenere non potrebbero le dicte spese. Unde in queste cose tanto sollicitamente studiate, acciò che abbiano tostano effecto quanto più potete. Ringratiando la vostra nobilità di quello che in clò facto avete, quanto possiamo; e sperando che per voi, in quelto cose che dicte sono, sollicitamente si adonrerà quello che si converra, Si che per lo loro Luogotcuente in questa loro città, per vostra bontà di queste cose per li signori tostamente sia informato, et ordine a lui dato. Et noi anco riscriviamo alli signori, sollicitandoli et pregandoli di ciò.

Datum Luce, die xv Dicembris (1336).

Li Antiani del Comune di Lucca.

Bandi 72-73-74. — Dal 16 al 22 Novembre 1336.

Nel Novembre di quest'anno l'oste fiorentina passò nuovamente nel terreno di Lucca, onde si mandarono bandi per provvedere alla difesa della città. La storia non ci la conservato i particolari di questa nuova invasione, ma è noto che vennero in mano dei nemici tutte le terre lucclesi di Valdinievole fino all'Altopascio. Queste furono poi assegnate stabilmente ai florentini, per i capitoli della pace stipulati il 2 Dicembre fra gli Scaligeri ed i Veneziani; alla quale essi fionerentini consentirono più tarvii ed a malinouroe, come quelli che dalla guerra fatta a Mastino aveano sperato troppo maggiore guadagno.

Già si disse che ai contadini lucchesi danneggiati a cagione delte cavalcate fatte dai fiorentini in quest' anno 1336, si concedette la esenzione dalle imposte. Di questa si ha tuttavia il particolare registro fra i libri dell'estimo, colla indicazione dei comuni campestri che aveano sofferto, tanto per opera dei fiorentini quanto dei soldati al servizio di Lucca; imperocche amici e nemici erano d'accordo nel far guasto a carrico degli innocenti. Ecco i nomi degli infelici paesi.

Montuolo, s. Michele a Miate, s. Maria di Fagnano, Salissimo, s. Angelo in campo, s. Matteo di Nave, Saltocchio (1), s. Brancazio, Ciciana, s. Ponziano e s. Concordio, furono arsi del tutto dai nemici.

Gemignano, fu arso tutto dai nemici, meno due case.
 Palmatora, arsa tutta dai medesimi, meno tre case.

Rognatico di Martia, la Pieve di Martia, s. Prospero, s. Reuzio, s. Piero a Vico, s. Cassiano a Vico, s. Roleuzio o Lorenzo di Piccerano, s. Vito a Piccerano, e s. Andrea di Tempagnano, furono arsi in parte nel Settembre, ed il residuo nel Novembre, per opera de 'nemici.

Lunata fu arsa in parte nel Settembre dai nemici: i nostri bruciarono il residuo nel Novembre.

(1) I forential essendo a Sallocchio nel mere di Novembre, minarciarono di impadrantiri del ponte a Noriano, per il quale avrebbero avuto il passo nella Valdillena e in Garfaganan. Ma ne furono impensiti di Fedocchion del Gallo cittadion luccierse, che provvile alla disci di quel ponte con bertesche ed altri lavori. Camera, esito, 1337, primit, 130.



Castel Passerino e s. Giorgio a Parenzana, furono arsi in parte dai nemici.

- S. Donato a Carraia, Paganico e Capannori, furono arsi interamente dai nostri.
- S. Margherita, Tassignano, s. Michele Antraccole e Ponteletto, furono arsi in parte dai nostri.
- Lammari, fu arso nel Settembre dai nemici, restandovi salve 56 capanne.
- S. Donato, s. Anna alle piagge, s. Frediano d'Arsina, s. Concordio della pieve di Torre, e la Cappella di s. Lorenzo in detta pieve, furono arsi in parte dai nemici nel Settembre.
- S. Allessio e s. Quirico in Monticello, furono-arsi del tutto dai nemici nel mese di Settembre, i quali distrussero anche il ponte sul Serchio, che la nome da quest'ultimo paese (1).

## Bando 81. — 11 Aprile 1337.

Non sappiamo quando si cominciasse in Lucca a porre un freno agli smoderati ornamenti delle donne, ce al ele spese che si facevano nei matrimoni, nei conviti, ne' fuuerali ed in altre occorrenze. Già nello statuto generale dell'anno 1308, che è il più antico che ci sia rimasto nella sua integrità, sono qua e la sparse alcune disposizioni dirette a questo fine. In quello poi del 1331 si ha un capitolo del libro quinto, che è una vera e propria legge sunturaria (2). Avvenne però, che essendosi ordinata nell'anno 1336 la revisione dello statuto medesimo, e avendo creduto gli statutari di confernare quel capitolo, messer Guglielmo Seannabecchi si ricusò di

(1) Serie dell'Eslimo in Arch. di Stato, Libro a parte delle riduzioni per le arisioni del 1308. Alla necessità del passaggio del Serbio si provvide con una barca, che il Gomune di Lucca dette a provento. Il giorno 8 Febrios dell'anno 1317, fie decretato che i denari di questa entrata si mettessero da parte per riconiraire il ponte distratto. Vegenti l'atto di detto giorno, edita litta de' homoi alla serie degli Antioni.

(2) Lib. v. cap. 49.

approvario, allegando per ragione che nelle altre città governate dagli Scaligeri tali proibizioni non si osservassero. Si risentirono gli Anziani di Lucca contro siffatto capriccioso rifiuto dal Capitano generale, e ricorsero colla lettera seguente ai signori Alberto e Mastino, perchè imponessero al loro luogotenente di approvare e di mettere in esecuzione quei capitoli, che affermavano essere utili e sommamente grati ai cittadini.

Magnificis ae potentibus dominis suis Alberto et Mastino de la Scala etc.

Domini postri. Ad reprimendum in honestos mores mulierum, et prodigas expensas que fiebant per cives incanos in ornamentis et nuptiis dominarum suarum, conviviis et commestionibus, ac etiam in exequiis defuntorum, fuerunt in civitate lueana, iuxta ritum aliarum civitatum Tuscie, quedam ordinamenta et eapitula diutius composita et firmata; que in confirmatione et renovatione statutorum dicte civitatis, presentialiter facte per universos cives generalis Consilii ipsius civitatis, considerantes sumptus eis, et comunitativis cotidie et necessario incumbentes, consuite et deliberate fuerunt renovata et confirmata. Igitur cum Gullielmus de Seannabeeeiis vester capitanens, pretendens quod in aliis vestris civitatibus talia ordinamenta et capituia non servantur nec sunt, observantiam predictorum imponi recuset preter vestri conscentiam et mandatum; Benignam dominationem vestram actente precamur, quatenus eonsideratis commodo vestrorum subiectorum eivium lueanorum, quod in honorem vestrum redundat, et ritu aliarum eivitatum Tuscie, ditiorum et maiorum eivitate lucana hec servantium, dignetur et piaceat eidem Guillelmo imponi facere et rescribi, quod dieta ordinamenta et capitula, universis eivibus valde placentia, imponat et faciat observare. Datum Luce, die xvui Decembris (1336).

Antiani lucani comunis fideles vestri (1).

La risposta a questa petizione fu certamente favorevole, se noterono pubblicarsi in Lucca col mezzo di bando gli ordini da noi messi in luce, i quali sono del medesimo tenore di quanto si conteneva nello statuto.

Tali leggi, che si dicevano sui buoni costumi e sugli ornamenti delle donne, ebbero in questa città continue riforme e rinnovazioni, trattando di materia per sua natura



<sup>(1)</sup> Anziani, lettere, 1336. 22.

instabile e capricciosa. Si avverta però che Lucca, come altre città vicine date alla mercatura, viveva per questo rispetto in una strana contradizione. La manifattura e la vendita delle drapperle, degli ori filati e degli altri oggetti di lusso, era la industria principale dei cittadini; i quali ritraendo da ciò infinito guadagno, aveano tutto l'impegno perchè il lusso si propagasse. Volevano però ad un tempo che ciò non avvenisse nella propria città, o almeno nella propria famiglia; ma in effetto la passione del lusso si era fatta universale, e n' erano invasate, some è naturale, specialmente le donne ed i giovani. Le donne luccliesi, simili in questo alle florentine, di cui il Sacchetti disse piacevolmente che senza avere imparato legge sapevano confondere e vincere i più savi dottori (1), non appena era uscita la proibizione, che avevano trovato modo di eluderla coi nomi nuovi e colle nuove forme di abbigliamenti. Perciò le leggi suntuarie difficilmente si eseguivano, e pochi mesi dopo la loro pubblicazione, si riducevano lettera morta; laonde a piccolo intervallo era necessario rinnovarle per rinfrescarne la osservanza, e per opporle agli usi che di continuo sopravvenivano. Per questa ragione è si grande il numero delle leggi suntuarie o prammatiche che si emanarono in Lucca dal milletrecento alla fine della repubblica, che prese per guida, basterebbero sole per la storia della moda e delle costumanze in Italia, Per accennarne alcune diremo che dei capitoli del 1337 da noi pubblicati, si fece una compiuta riforma collo statuto generale del 1342, cui tennero dietro alcune parziali modificazioni del 28 Aprile 1350 (2), Nell'anno 1362, in data del 22 Gennaio, si emanò un bello statuto speciale scritto in volgare sopra tutte le materie di costumi e di ornamenti, diviso in settantaciuque articoli (3). A questo seguitarono giunte ed

<sup>(1)</sup> Sacchelli, Noveile. I. 227.

<sup>(2)</sup> Vedi addictro Bando 160, e io Statuto dei 1342, mss. dell'Archivio di Stato, carta 144 e segg.

<sup>(3)</sup> Si veggano le deliberazioni degli Anziani dei giorni 8 e 14 Gennaio. Anziani vol. 42. fi lesto di questo statuto, benchè rimasto mancante del primi capi, fu stampato nei documenti aggiunti ai Sommario del Tommassi, 93.

emende fino al 1372, nel qual anno le leggi suntuarie si rinnovarono collo statuto generale (1). Ma ecco che nel 1380 ogni legge suntuaria è oramai dimenticata, ed il lusso soverchiante disturba le famiglie e fa impedimento ai matrimoni; tantochè, commossi da questa straordinaria condizione di core, alcuni dei principali cittadini ne fanno rappresentanza al Consiglio generale con le parole sequenti (2).

Dinanzi a vol, magnifici et potenti signori Antiani et Confaloniere di Giustitia del Comune e popolo di Lucca etc.

Per parte di Francesco Dati, Nicolao Gulnigi, Dino Malapresa, Quarto da Quarto, Nicolao di Ceccorino di Poggio, Arrigo Burlamacchi, Bartolomeo Nucci, Caslno Vanni, Turellino Bonucci, Glovanni Campucel, Nicolao Narducei, et di molti altri cittadini, con ogni riverentia si dice e dispone, e prega: Che vi debbia piacere di provedere sopra il disordinati et sconci ornamenti delle donne, per le quali cose et disordinate spese, la nostra clità et comunità n'è occorsa e occorre in grande inconvenientia e danno: perche ci sono assal giovane a maritare, et simile assai glovani a prender donne, che non possono conducersi in matrimonio. E questo perche chie se a prender donna, non pnote resistere alle grandi et disordinate spese che occorsi siamo, et chie ae a maritare non pote dare dota tanto sofficiente che basti alle dicte spese et corredi. Però che a ciascuno è manifesto la disordinata moltitudine de' vai, fregi, perle, ghirlande chiavate et altre spese, che intorno a questo per usanza si richiede. Et per queste cagloni le glovane non si maritano, nè li glovani prendano donne, et così la nostra città vien meno: chè li vecchi se ne vanno, et delli fanciulli pochi ci nasceno. Et anco per molti si porta grande pena et affanno, che non possono rispondere alle dicte disordinate spese, e questo per li piccolì guadagni, che per molti nella nostra città si fa. Et crediamo sia grande piacere di Dio a vivere con virtù e con senno, e di correggere chie avesse troppo sfrenata volontà. Et di questo possiamo prendere exemplo dalli nostri vicini d'intorno, che tutti saviamente ci hanno proveduto. Et però si prega la vostra signoria, che intorno a questo, et in ogni altra cosa la quale sia piacere di Dio, utile et conservamento delli nostri cittadini, vi piaccia provedere per quel modo ch'alla vostra signoria parrà che si convegna.

<sup>(1)</sup> Statuto del 1372. Il. 145 e segg.

<sup>2)</sup> Cons. Gen. Riformagione del 26 Giugno 1380.

Rispondeva il Consiglio eleggendo due cittadini per terziere, a cui dava il carico di compilare i mouri capilo; il che fu eseguito immediatamente. Anche questi, perchè riconosciuti inefficaci ebbero però bisogno di una correzione che si decretava il 28 Novembre 1382 (1); e quel ch' è più meraviglioso, lo stesso Consiglio dopo pochi giorni dichiarava che anche gli ultimi, pesati con più sottile bilancia, si err riconosciuto richiedere muova lima ed emenda; e di fatti se ne decretava una compiuta riforma il 13 Gennaio 1383 (2).

Ma troppo a lungo ci porterebbe lo indicare tutti gli ordini che si pubblicarono in Lucca per il fine di moderare il lusso; effetto non mai raggiunto, ma sempre con ottima intenzione, e ferma costanza avuto in mira dai nostri maggiori (3). La esceuzione delle leggi suntanzie fu nifidata in antico ai giudici ordinari, ed alcuna volta a particolari commissioni di cittadini. Nel quattrocento n'ebbe cura l'uffizio del Fondazo, il quale presiedeva anche alle vie, alla edititi ed alla grascia. Nel secolo seguente s' istituti uno speciale uffizio detto sulta Prammatica, che cessò colla repubblica lucchese l'anno 1799.

# Bandi 83-84-85-88-89. - Dal 4 al 25 Giugno 1337.

Convien dire che anche nell'anno 1337, benchè le memorie di Lucca ne tacciano, i florentini irrompessero nel territorio, o per lo meno lo minacciassero; non potendosi in

<sup>(1)</sup> Cons. Gen. Riform. 28 Nov. 1382.

<sup>(2)</sup> Cons. Gen. Riform. 13 Gennaio 1383.

<sup>(2)</sup> Si hanso îniver riforme della legge (per non dire delle molt partial) relle Riformagioni dei piento I la Luglia 1849, 17 Pharso 1872, 27 Margo 1852, e 28 Giugo 1852, A Icune di quele si hanso stampate în fine allo statuto generale di Iacce, editione di 1849, e nei documenti aggiunti ai Sommario del Tommasi. Delle moltissime che si hanno del secolo xiv, xvu; e xvu; vi sono stampe parte in forma di libertii e di handi, oltre quelle inserte nelle diverse cultizal dello statuto del Fondose, e dei Derereil Peralli.

altro modo interpretare questi bandi, coi quali si chiamo il popopolo alla difesa. Anche l'ordine ai contadini lucchesi abitanti nei pivieri dal lato di levante, di segare il grano in tempo che appena doveva esser maturo, e portarlo senza indugio nella città per i pagamenti delle affiltanze, conferma che si vivesse in sospetto dei florentini, i quali entrando in quei paesi avrebbero senza fallo incendiate e disperse le messi non poste in sicuro. Dai libri della Camera di Lucca apparisce che in questo anno si fecero delle nuove spese per rinforzare il Cerruglio.

# Bando 90. — 26 Giugno 1337.

I bandi contenuti nella preseute raccolta nolto di frequente hanno relazione alle imposte, le quali con nomi e modi svariati gravavano il popolo lucchese. Anche questa parte della storia civile meriterebbe di essere illustrata troppo più largamente di quello che ci sia conceduto di fare con una nota. Ci restringeremo pertanto a dare un ragguaglio sommario delle rendite e delle spese del Comune di Lucca nel corso di una annata, togliendo a norma il 1837, che fu uno degli anni meno turbolenti della breve dominazione degli Scaligeri, e del quale si conservano quasi nella loro integrità i libri della Camera. Il lettore potrà farsi da ciò un concetto generale delle forze economiche del Comune, della qualità delle imposte, e dei titoli principali delle spese.

Per coloro cui piacesse di formare il confronto materiale dei valori antichi coi presenti, avvertiremo che la moneta usata nei conti pubblici l'anno 1337, era quelta delle lire, soldi o denari di piccoli lucchesi; delle quali, presa la media, ne occorrevano tre e soldi dieci a fare un fiorino d'oro (1).

<sup>(1)</sup> Nell' anno 1337 il prezzo del fiorino variò di continuo fra L. 3.8.6, e L. 3. 11.6 pic. come si ricava dal libri della Camera, dove ad ogni partita è notato il rapporto che correva fra le due valute. La variazione del cambio era quasi quotidiran, ed anche nello stesso

Da che ne viene che una lira di piccioli avrebbe corrisposto, cambiata in oro, con lire tre e centesimi trentasei dell'attuale moneta italiana, contando il fiorino quanto uno zecchino d'oro di Firenze, cioè L. 41, 70 italiane.

Tatta la entrata pubblica che in detto anno fece capo nella Camera, si divise in cinquanta titoli diversi, i quali possono riassumersi in quattro differenti specie, cioè. 1º Dazi o gabelle ordinarie che riscuoteva direttamente la curia della Gabella Maggiore (1). 2º Denari incassati da varie aziende ed uffizi non dipendenti dalla Gabella Maggiore, come la Dovana del sale, il Fondaco, i tribunali, etc. 3º Tasse e gabelle diverse che si davano ogni anno a provento, affittandole per mezzo d'incanto a dei cittadini, che in proprio o come rappresentanti diverse compagine mercantili, prendevano oppudi i loro la esazione, obbligandosi al pagamento di una somna determinata. 4º Imposte straordinarie che si affidavano per la riscossione a dei particolari camarlinghi, i quali poi, come i proventuali ed ogni altro esattore, corrispondevano colla Camera nubblica.

Dalla Gabella Maggiore si raccoglieva la gabella del sigillo, che gravara certe merci, e specialmente le manifature d'oro e di seta, che s' introducevano o si esportavano dalla città e dallo stato; la gabella delle porte sulle merci grosse, come paglia, fleno, legno, frutti etc., e l'altra sul vino delle porte. Le quali tutte assieme gittavano al Comune ma rendita di circa sessantamia lire di piecoli all'anno (2).

La Dovana del sale guadagnava sul prezzo del medesimo, che avea privilegio di vendere agli abitanti della città senza

giorno alcune volte alzava ed abbassava di prezzo. Con una deliberacione presa dagli Anziani il 24 Marzo 1339, fu però stabilito che i eambiali di comune concordia dovessero ogni mallina delerminare il corso del fiorino, ed osservario per lutto il glorno senza mutamento. Anziani, Alti vari, vol. 13. caria 11.

(1) La Gabella Maggiore equivaleva ad una Direzione generale di Dogane, ed era presedula da un magistrato forestiero, il quale fu alte volle il Maggior Sindaco.

(2) Proventi, libro generale del 1336. 1. e 2

però costringerii a riceverne una quantità determinata; e di ciu ficeva inoltre una assegnazione fozzata a quelli della campagna, dispensandolo in ogni parrocchia per un prezzo fisso a ragione delle bocche. Con questi due modi di vendita, la Donana incassava ogni anno circa quaranta migliaia di lire di piccoli. L'uffizio del Fondaco, che sopravvedeva alla grascia e al imercati, incassava le multe infilite ai contravventori de suo statuto. Altri rami non dispregeroli della entrata, erano le condanne ed i handi pecuniari pronunziati dalle diverse curie, principalmente da quella dei maleficii; e la dazia sulla appellagioni, cioè il cinque per cento sul valore delle cause civili per le quali si ricorreva in appello (1).

Molle erano le gabelle e le imposte che si davano a provento, le quali riuscivano di carico maggiore alla popolazione di quello che ne carasse il governo, dovendovisi aggiungere i lucri degli affittuari, spesso avidi e crudeli. Principalissimo era il provento del dazio sul vino che gli osi el i tavernieri vendevano al minuto, il quale ammontava al terzo e al quarto del valore del vino stesso. Negli atti delle affittatare di questa tassa, che teneva luogo delle moderne sopra i tabacchi e sui liquori, si ha il regolamento per la sua riscossione, la quale doveva riescire laboriosa el intricata, e più le norme tutte sulla polizia delle taverne, che erano allora frequentatissime dal popolo (2). Succedevano a questo i proventi della farina e del pane che s' introduceva in città (3); il provento del macello (4); un altro detto della

<sup>(1)</sup> Proventi, libro generale del 1336, carta 2 e 3.

<sup>(2)</sup> Il vino inferiore era gravato del quarto del valore; il vino grosso del terzo; il vino cotto, e la qualità che dicevano raspeo, del terzo, e più di una soprattassa a tanto per bolte. Proventi, Contratti del 1336, 25.

<sup>(3)</sup> Per ogni staio di farina che si meltera in città era dazio di due soldi piccoli (centesimi 34). Per il pane cotto, soldi cinque (centesimi 67) ogni 36 libbre. Erano esenti dal pagamento le farine per uso del Vescovo, dello spedale, di alcuni altri luogbi pii, e della duchessa Pina vedora di Gastruccio. Proventi, ilb. cit. 35.

<sup>(4)</sup> Proventi, lib. eit. 3i.

mezza oncia del pane, che gravava i fornai (1); quello sui generi grossi, come legna, fieno, frutta etc. che si consumavano dagli abitanti dei borghi e dei sobborghi (2); il dieci per cento sui frutti delle pigioni e dei livelli (3); e la gabella sulle doit, testamenti e alienazioni, somigiante al moderno registro sulle successioni e sulle vendite (4). In gran numero crano poi certe minori imposte che si davano egualmente a provento, cioè degl'insoluti e dei residui delle curre; delle bestie vendute in fiera; la dazla sopra il salario degli uffiziali (5); il suggello dei pesi e delle misure; il provento degli orti; il peso del fieno, della paglia e del lino; il provento della baratterla, di cui si disse altrove; dei molini; dei carri, delle carrette e degli animali che si prestavano a ventura; delle triccole e dei pizzicario; de' cittadni silvestri (6): delle



<sup>(1)</sup> Proventi, lib. eit. 46.

<sup>(2)</sup> Ivi, 55.

<sup>(3)</sup> Sopra il retratto delle pensioni (pigioni) e dei livelli, il padrono e direttalo era tenuto di pagare al fisco due solid per lira. Coi il dieci per cento. Così se il proprietario delle botteghe terrestri e delle state vi esercitava personalmente qualehe industria, dovera pagare la imposta mederisma sul valore presunto della pigione, da stimansi da due buoni uomini eletti dal giudice della Gabella. Colui che abitava in casa propria non ne pagava alento adaio. Proventi, ilih. eti. 80.

<sup>(4)</sup> Sal prezzo del heni immobili che passavano dall'una a l'altra presona, per vocalita, permuia o insolato, si rispondeva alla Garapa pubblica di den. 8 per lira, (3 1/5 per cento) sal prezzo della stima. Le doit erano gravate di den. 6 per lira (2 1/5 per cento). Le successioni fra estranci, di due soldi per lira (10 per cento). Quelle tra' francillia, repoti, ili, e fra il padre e le figlie mariate o vedove, renacimpaste di un soldo per lira (7 per cento). Le successioni in linea retta erano centul da qualunque imposta. Proventi, thi. cit. 69

<sup>(5)</sup> I pubblici ufiiefali rifasciavano sull' importare dei loro salario sculci denari per lira, o circa sei e mezzo per cento. Proventi, lib. cit. 18.

<sup>(6)</sup> Dicevansi cittadini silvestri o selvatici quelli che abbandonata ia città si riduecvano ad abitare neile viile. In compenso dei risparmio che essi facevano consumando ie vettovaglie senza ia gabelia delle porte, corrispondevano di una tassa determinata in lire due di buona mo-

carceri, oggi soggetto di gravissima spesa, allora invece titolo di entrata per il fisco (1); il pedaggio della barca sul Serchio a s. Quirico; e finalmente il provento degli usurai, feneratori, ed albergatori (2). Le gabelle delle vicarle e di alcune terre

neta per bocca. Non s' intendevano sottoposti a questa contribuzione i cittadini ehe si recavano in vilia per la stagione delle vendemmie e vi si trattenevano non più di due mesl. Proventi, lib. cit. 18.

- (1) Il proventuale delle carceri doveva guarentire e rispondere della custodia e della scienceza del prejioni, i quall gi pagavano una tassa proporzionata alla graviti del loro delitto. Essi doverano di più far la spese del proprio mantenimento, e per Il salario del loro sorvegilanti. Perciò i carcerati miercabili erano sussidati dalla earita del cittudari, e forse provenduti da qualche opera pia. Era probito dagli statuti di chiudere le donne nelle stesse carceri degli uomini, di tenere i carcerati nel coppi per più di un giorno eli in tempo di notte, e di alleggiare i emercirici. La pigione delle fabbleche che servivano per carcera i pagava dali proventuale; ma il Comune faceva ie spese occorrenti per la tutela e la sicurezza esterna, forse col mantenervi una guardia. Proventi, lib. cit. 9. Vedi anche lo statuto della Gabella Maggiore dell'anno 1372, ex. 7. 53.
- (2) I prestatori lucchesi, tanto quelli detti propriamente feneratori che prestavano a pannello, cioè con banco o casana pubblica, sopra cui era posto un panneilo, o vela o tappeto che si fosse, i quali avevano particolari usanzo nel fissare il merito o l'interesse del denaro; quanto gli altri che prestavano senza avere il pubblico banco, pagavano al Comune una tassa annuale da L. 35 a 70 per la licenza di csereitare la loro professione. Inoltre erano tenuti di dare al governo nna garanzia proporzionata per i pegni che essi toglievano dai particolari, senza i quali mai o quasi mai in quei giorni si fidava il denaro. Nel contratto per lo affitto di questo provento per 11 1336, sono riferite molte delle regole risguardanti la industria dei prestatori; ma non essendovi limitato Il frutto del denaro, è a eredersi che in quel tempo la legge non vi ponesse restrizione alcuna. Proventi, lib. cit. 9. Però nello Statuto della Gabella Maggiore dell'anno 1372 è ordinato al capitolo 44, ehe la usura non dovesse eccedere gli otto denari per lira al mese; lo ebe tradotto in lingua moderna significa ehe in quel tempo si permetteva fino all'onesto fruttato del 40 per cento all'anno. Ciò nondimeno, anche gl'imperatori, i papi, ed i re dovettero spesso eadere nell'ungbie di questi ladroni, c dar loro in pegno le gioie, e fino le proprie corone. li Comune di Lucca nell'anno 1336 aveva in pegno

del contado comprendevano principalmente i dazi sul vino e sul pane venduti a minuto, e sulle merci che passavano o si mettevano dentro le terre di quei luoghi, quando erano cinti da muri (1). Anche queste gabelle si affidavano a particolari proventuali.

Alle imposte straordinarie, le quali potrebbero dirsi anche fisse (come quelle che per più anni si mantenevano, od erano supplite da altre egualmente straordinarie e spesso più gravose) appartiene in primo luogo la taglia delle cinquantasettemila lire, di cui più volte è fatto ricordo nei nostri bandi. Era questa una contribuzione determinata in detta somma, che si distribuiva sulle parrocchie del distretto e delle vicarie, a titolo di refusione di spese per la difesa militare del contado. Questa taglia, benche fruttasse una buona moneta, era però insufficiente al fine, ed al più lieve rumore di guerra, che richiedesse o lavori di fortificazione

nelle crasane degli usurai le balestre dei pubblico arsenale, c dovette riccatarle quando avvenne la lucarrisone del forentini. (Vedi il libro della Camera, 1337, primi, esito, 183). La distinzione fra usuraio della Camera, 1337, primi, esito, 183). La distinzione fra usuraio geli, sè chi toglie un coianio per cento: feneraiore è chi toglie un coianio per cento: feneraiore è chi toglie quello, e metto ai l'usura e togliene il merrio, echiansai capo d'anno: Sacchetti, Sermoni 116. Il Balducci Pegolotti nel suo prezioso trattato della mercalara, di le lubelle per valdistre il capo d'anno, che cra un continuo accumularsi degl'interessi al capitale. V. In Pugnini, Decima, II. 139, e III. 302.

(4) Si Irovano affiliate per l'anno 1337 le gabelle delle vicarie di Pietrasanta, di Nasas lanene, di Barga, di Bozzano, di Gastiglione di Garfagnana, di Vadillima e Valleariana, e delle terre del Cerruglio-de dell'Altopaso. Da Goreglia, 'allora infeudain a Francesso Castra-ni, non si trasse nissan denaro, il Vescovo di Lucca invece pagò per convenzione col Comme una taglia per le terre feudali della staurar di Declimo e Moriano, in compenso della escarsione dalle imposte. Camera, vol. Xi al itiolo relativo. Proventi, ilb. generale del 1396. 7, Le imposte del Comme forno pie estese anche alle terre della intra, per la convenzione che si slipulb tra il vascovo Giovanni Saluzzi e gli Antinain di Lucca il 10 Luglio 1389, come da contralo ser Giovanni Teri. Vedi lo statuto della Gabella Naggiore del 1372. quaderni aggiunti al codice originale dell'Archivio.

o qualche apparato militare, si dovevo ricorrere tosto a nuovi lotzlili. Anche nel 1337, benché fosse un anno per quei tempi assai riposato, vi fu mestiere di varie imposte straordinarie, che si ordinarono nel Maggio e nel Giugno; cioè quella che si disse del gramo, un'altra sul clero, un piccolo imprestito forzato sugli abitanti della città, e finalmente una di quelle tasse a tanto al giorno che si dicevano seghe, la quale si pose sui contadini delle frontiere, sotto colore d'averli esonerati dalla caurdia delle medesime (1).

É degno di osservazione, che a Lucca come in altre città, non y'era allora una contribuzione che direttamente gravasse il possesso delle terre della campagna, benchè in mille modi se ne gravassero i possessori ed i frutti. Nulladimeno si erano fatti gli estimi dei fondi rustici fino nel secolo XIII, dei quali alcuni frammenti si conservano nell' Archivio di Stato. I terreni di tutto il contado lucchese erano stati soggetti a nuove misure al tempo del re Giovanni di Boemia, e di queste si ha tuttora la maggior parte dei volumi. Servivano però i libri d'estimi e di misure, non per applicare una tassa propria sulle terre, ma per guida nella distribuzione delle altre imposte fatte ai comuni o alle singole persone, come per esempio delle cinquantasettemila, del sale, e di altre già menzionate. Aggiungeremo da ultimo che l'odiosa gabella sui morti non apparisce nei conti del 1337 nè in quelli posteriori, il che è segno che Mastino ne avea fatto grazia ai lucchesi.

La somma totale della entrata di Lucca nell'anno 1337, come risulta dai registri della Camera, montò a lire 333,359, 17. 10 di piccoli, eguali, a canabio d'oro, a lire italiane moderne 1,187,937. 21, ed a circa centodieci migliaia di fiorini. La quale non può dirsi piccola entrata, se si considera che Lucca, quasi dal principio del secolo XIV, non ebbe riposo. e fa soggetta a guerre continue, a incessanti mutazioni di governi, e all'alternare delle fazioni: dalle quali vicende ne venne l'esilio e la fuga di moltissimi cittadini, la diminuzione delle industrie e dei commerci, e la quasi generale de-



<sup>(</sup>t) Camera, vol. XI, ai tiloli relativi.

vastazione delle campagne. Negli stessi anni la vicina Firenze avea una entrata di circa trecentomila fiorini d'oro, la quale si raccoglieva con gabelle ed imposte similissime nel fatto ed anche nei nomi a quelle di Lucca (1): per lo che la proporzione della rendita fra l'uno e l'altro Comune era di uno ed un decimo contro tre.

La entrata di Lucca messa assieme con tanti sottili partiti e con tanto affaccendarsi di gabellieri, non giungeva a cuoprire le spese, specialmente a cagione delle grosse somme che inghiottivano gli stipendiari forestieri, la cui presenza non bastava per altro a liberare i cittadini dall'essere ad ogni occasione sotto le armi. In soli otto titoli si dividevano la spesa della Camera di Lucca nel 1337. Primo era il salario dello Scannabecchi, capitano generale, fissato in dugento fiorini d'oro al mese (2). Secondo gli stipendi dal Potestà, del Maggior Sindaco e del Vicario del capitano, Il Potestà, cui erano assegnate annualmente L. 6300 di piccolt (circa fiorini 1680), avea l'onere del mantenimento dei suoi giudici, famiglia e cavalli. Il maggior Síndaco avea soli 252 florini all'anno, ma pochissimi o nissuni gravami; così il Vicario, cui era assegnata anche più piccola provvigione (3). Con questi diversi salari i lucchesi aveano pienamente provveduto alle spese occorrenti per la giustizia. Il terzo titolo di spesa erano le sovvenzioni che si pagavano ad Arrigo Antelminelli figlio di Castruccio ed ai suoi fratelli, in fiorini 3600 all'anno. ed a Ciupo degli Scolari, in florini 1200 (4), le quali erano state consigliate a Mastino dalla buona politica. Infatti, anche lasciando da parte la gratitudine verso gli Antelminelli ed i loro consorti, che si erano scoperti suoi fautori e lo aveano aiutato a venire in possesso di Lucca, era buona cosa per lo Scaligero di vivere in concordia coll'ambizioso ed irrequieto Arrigo, erede del nome e dei diritti di

<sup>(1)</sup> G. Villani, XI, 92. (2) Camera, esito, 1337, primi, 3.

<sup>(3)</sup> Ivi, 11-15-18.

<sup>(4)</sup> Ivi. 26-29.

Castruccio, Così riuscivano molto efficaci i servigi dello Scolari. magistrato e guerriero valente, tenuto allora per uno de'principali fra i ghibellini sbanditi di Firenze e cordiale nemico di quel Comune, a cui sempre procacció di far danno stando presso i diversi signori ghibellini e più tardi coi pisani (1). I pagamenti per i salari di tutti gli altri uffiziali di Lucca componevano il titolo susseguente della spesa, il quale raggiungeva a circa quindicimila lire di piccoli (2). Altri due titoli erano i conti pagati agli operai de'lavori del Comune, ai fornitori ed armainoli della terzanaia o arsenale militare : ed i denari spesi intorno alla fortificazione de' borghi di Lucca per assicurarla dalle incursioni nemiche. Degli stipendi per i soldati è fatto un capo distinto solamente nel registro che corre dal 1 Luglio al 15 Ottobre, nel quale ammontano a L. 39,956, 18, 4 picc. onde può argomentarsi che siffatta spesa importasse al Comune assai più di centomila lire per anno (3). Dopo ciò seguita il titolo delle spese per gli ambasciatori, nunzi e spie del Comune. Finalmente, sotto la generale denominazione di denari pagati per più e diverse cause, si ha una strana miscellanea di spese, per una somma vistosa, nella quale si comprende il costo del sale provveduto, le gratificazioni, le diarie e i donativi d'ogni sorte a diversi personaggi e principalmente a Mastino (1), il pasto delle aquile pubbli-

<sup>(1)</sup> Le pensioni ad Arrigo Anteininelli et a Cispo degli Scobiri erano state assegnate su Le cassa di Lucea per una ordinanza di Spinella Malaspina rappresentante dei Signori della Scala, in data dei 3 Maggio 1306, a lillod di sovenzione delle pense da esia Arrigo e Cispo incontrate. V. mandaloria dei 7 maggio 1336. Ciupo degli Scobari, Cartino dei Telicie Fancesco Gattracani sono delli melli Sotto pistolesi (c. 273) « molto delli e maestri di guerra ». Il primo fu anche Podestà di Lucea per i pisani dal 1345 a 1347.

<sup>(2)</sup> Proventi, tib. generale del 1336, 28 e segg.

<sup>(3)</sup> Camera, vol. 14, earla 151.

<sup>(4)</sup> Non apparisce che Mailino avesse ia questo anno un assegnamento fisso, ma si veggono bensì fatti degli Invitì di denari a Verona, e del pagumenti a varie persone per suo ordine. Nell'anno 1338 si irova però che esso stesso avea deliberato che Lucca dovese pagargli per 24.

che (1), le pigioni de'palazzi occupati dagli ufficiali, le spese minute dei vari uffizi, le mende de'cavalli magagnati; e tante altre che sarebbe troppo lungo l'indicare (2).

Non può dirsi con precisione a quanto ammontasse la spesa dell'anno 1337, essendo i conti degli ultimi mesi con-

provigione mille fiorini d'oro al mese. V. Camera, esito 1338 e 1339, al titolo relativo. I Luccheal gli spedivano poi di continuo dei regali che pareva gradire assai; vin greco, pellicerte, cavalli, drappi, fai-coni pellegrini, aranci di Gaeta ed altre gaianterie; e fin delle scime bellamente restite di tuniche di pano. V. Gamera, esito del 1338-1339-1340, al titolo Pecuniae solutae diversis personis per diversis caussis.

(1) Un errio numero di aquile si maninenvano in Lucca anche a tempo dello Spinola, come si ha dai registri della spesa del 1330, e molto probabilmente anche avanti sotto il governo di Gastruccio, Questi sin-boli viventi della parte imperiale erano custoditi da un pubblico uni-cale, il quale avera per l'urea un abito di panno giallo coli aquila nera sui petto. Vedi i libri della Camera allo stesso itiolo.

(2) Tutto quello che allora si spendeva dal governo di Lucca per io insegnamento, era una misera sovvenzione a Macstro Guglielmo della Verrucola dei Bozl dl Lunigiana che teneva pubblica scuola di grammatica. Camera, esito, 1337 primi, 97. Nello Statuto dell'anno 1331 (III. 35) era lamentato che allora fosse affatto venuta meno in Lucca qualunque Istruzione, essendo che intti i maestri se ne fossero aliontanati per cagione delle guerre e delle novità, nonche per le imposte di cui erano stati gravati. Si vegga anche lo Statuto posteriore del 1342 (III, 35), in cui è ripetuto la stessa lagnanza e solennemente confermata la sovvenzione a detto maestro Guglielmo, il solo maestro di grammatica che tuttavia fosse in Lucca. In questi tempi si scarseggiava sommamente anche di medici e di chirnrghi; tantochè essendo morto nell'anno 1343 maestro Ranieri da Barga, perchè la città di Lucca non restasse priva deil'aluto della scienza saintare, gii Anziani preseduti dal vicario Dino della Rocca, per decreto del 3 Luglio di detto anno vi chiamarono Gherardo da Camporeggiana, dicendolo uomo di molta scienza e di esperienza provata. Anziani, Atti vari, 1343. vol. 20. 3. Di costul fu pubblicato in Bologna nel 1857, per cura del Zambrini, un consuito volgare. Con altro decreto del 30 Luglio 1343, furono invitati a condursi in Lucca anche Duccio da Veneri e suo figlio Michele, maestri chirurghi, molto lodati per curare le rotture e le disjocazioni delle membra. Anziani, volume citato, 16.

fusi co' primi del 1338. Ma è da credere che presso a poco si avesse la stessa conclusione degli anni antecedenti, nei quali l'esito superava l'entrata di parecchie migliaia di lire; la qual cosa era stata soggetto di ripetute proteste degli Anziani di Lucca. Aggiungeremo infine che Mastino, per avere di puntualmente eseguisse i suoi ordini in materia di denaro, tenne sempre nell'ufficio di camartingo della Camera di Lucca un suo fedele servitore Daniele di Ferlino dei Perlini di Verona,

# Bando 100. - 16 Aprile 1341.

Il Castello di Coreglia coi paesi circostanti, fino dal secolo XIII dava il nome ad una vicarla, che si disse anche di Garfagnana di qua dall' Ania, la quale fu sottoposta alla giurisdizione di Lucca; comechè di frequente il suo possesso venisse contrastato ed interrotto per le ribellioni e per le guerre coi vicini. Nei primi anni della signorla di Castruccio. per opera dei guelfi che vi fecero capo accorrendovi dai paesi vicini, la terra di Coreglia si ribellò: ma fu ripresa a forza da quel capitano, dopo un assedio di quasi due mesi. Nell'anno 1327 n'era vicario per Lucca Sandeo Boccadivacca (1); nel 1330 ( e cosl dono la morte di Castruccio ), vi fu collo stesso titolo Salvaggio Mordecastelli (2); nel 1331, Ciomacco di Mugia degli Antelminelli (3), nel 1332 Guglielmo di Savarigi degli Antelminelli, poi Veltro dei Corbolani (4). Nei primi mesi dell'anno 1333 il re Giovanni di Boemia allora signore di Lucca, avea concessa quella vicarla a titolo di privilegio a Santi Castracani de' Falabrini: ma a petizione degli Anziani lucchesi, il medesimo annullò quella concessione, e la trasferi, assieme al possesso del castello di Ghivizzano, a Francesco Castracani degli Antelminelli, col diploma del 5

<sup>(1)</sup> Curia degli officiali, an. 1327.

<sup>(2-3-4)</sup> Libri civili della Vicaria e della Gabella di Goreglia ad anno.

Dai litoli de primi apparisce che I vicari di Goreglia della casala degli

Antelminelli risedevano allora nel castello di Ghivizzano.

Ottobre dello stesso anno, il quale fu poi messo in escuzione da Marsilio de flossi vicario reale (1). Ne 'patti della grazia fu che Francesco dovesse ritenere per sè delle rendite della vicaria, la entrata annuale di mille fiorini d'oro e darue l'avanzo al Comune di Lucca, il quale però dovera supplire coi denari pubblici, ove i frutti non montassero a quella somma (2).

Il Castracani si godette il vicariato di Coreglia durante le signorle del re Giovanni, dei Rossi e degli Scaligeri; i quali ultimi l'ebbero in principio amico e partigiano, come altrove fu detto. Non però che egli si contentasse in cuor suo d'esser vassallo d'altri, memore forse dell'essere stato dopo la morte di Castruccio eletto Vicario imperiale di Lucca, ed ambizioso di potere un giorno farsene vero signore. Infatti non appena la fortuna di Mastino dette segno di volgere in basso, ed anche prima che messer Azzo da Correggio lo tradisse per impadronirsi di Parma, Francesco Castracani pensò di togliergli Lucca coll'aiuto dei pisani, e disegnò sorprenderla con gente armata, che doveva entrare in città coll'accordo di alcuni di dentro, e specialmente del Ritrilla degli Uberti che v'era capitano d'una bandiera di cavalieri (3). Ma come suole spesso avvenire in simili casi, fu scoperta la trama; lo Scannabecchi vicario di Mastino tenne sodo, e dopo aver posto le mani addosso all' Uberti ed a tredici cittadini lucchesi che erano della congiura, corse la città per assicurarla al suo padrone, il che gli venne fatto senza contrasto. Dinoi, consentendolo il Consiglio generale di Lucca, fu deliberato di castigare il Castracani coll' assalire le castella della montagna lucchese che si tenevano per lui, facendo contro di quelle una spedizione armata, o come si disse, una esecuzione, che fu capitanata dallo Scannabecchi e da Frignano da Sesso, e duró, per quanto appare dai conti della spesa

<sup>(1)</sup> Capitoli, copiario în pergamena 1. 100. Cianelli, op. cit, 1. 285.

<sup>(2)</sup> Cianelli, ivl in nota.

<sup>(3)</sup> G. Villani, XI. 124. Libro degli stipendiati di Lucca degli anni 1339-, 340.

pubblica, dalla metà di Aprile a parte di Maggio dell'anno 1244. I si amadarono dei blestrieri, dei maestri di legname e di pietra, e degli uomini atti a far cave, i quali furono adoperati contro il castello di Coreglia (4). Il bando del 46 Aprile da noi pubblicato fu come la dichiarazione di guerra, essendo in quello comandato agli abitanti della vicaria di Coreglia di abbandonarla, sotto pena d'esser tenuti come ribili al Comune di Lucca ed ai signori della Scala. Raccontano gli storici che la spedizione riuset di assai danno al Castracani, essendogli state tolte il più delle terre da lui possedute (2). Di che egli si vendicò collo scoprirsi apertamente contro Mastino; ed essendo passato dalla parte de pisani, si adoperò con ogni suo potere perchè divenissero padroni di Lucca, come poi fecero fra non molto (3).

Quando poi Lucca fu stretta d'assedio dai pisani, nell'Agosto dello stesso anno 1341, non è a credere che messer
Francesco tardasse a riprendere il possesso, se non di tutta,
itella maggior parte della sua vicaria. Così essendo poi riuscito ai pisani di conquistare la città nel Luglio dell'annoseguente, si vide tosto il nuovo governo dimostrare al Castracani la sua gratitudine, concedendogli varie indennità di
passaggi e di gabelle, ed altri privilegi per le terre della sua
giurisdizione (4). Dopo poco gli fu anche assegnato per il
corso di quindici anni, tutto li profitto delle gabelle del Bagno
a Corsena; e ciò, come dice il decreto del 21 Marzo 1343 (5),
per ricompensarlo, benchè insufficientemente, di quanto avea
operato con suo danno e spesa, a vantaggio del Comune di
Lucca. Fu dopo questo tempo che il Castracani assunse il
titolo di conte di Coreglia, non sappiano se di suo arbitrio

G. Villani, ivi. Storie Pisiolesi, 225. Libri della Camera, esito 1341, primi. 224 e segg. e 1331, secondi, 207.

<sup>(2)</sup> G. Viliani, e Storie Pistolesi, ivi.

<sup>(3)</sup> Messer Francesco fu uno de principalissimi capitani e consiglieri de pisani nei lempo della guerra di Lucca e della susseguente contro Luchino Visconti. Roncioni, Stor. pis. 784. e Stor. Pistol. 273.

<sup>(4)</sup> Allo dei 5 Agosto 1342, in Anziani, Alti vari : voi. XVII. carta 2.

<sup>(5)</sup> Proventi, contratti dei 1343, 83.

o per qualche privilegio di cui non abbiamo trovata memoria, Negli atti della pace di Sarzana, conchiusa nell'anno 1353 fra il vescovo Giovanni Visconti ed i fiorentini e gli altri guelfi, vi fu compreso il Castracani, che venne mantenuto nel possesso della contea di Coreglia, ma toltogli il castello di Tiglio ed altre terre che esso avea occupate l'anno innanzi a danno dei fiorentini (1). Più solenne conferma l'ottenne poi dall'imperatore Carlo IV, il quale col diploma del dl 8 Maggio 1355, lo insigni di molti privilegi e gli concesse piena giurisdizione ed impero sulla vicaria, designando le terre che la componevano, ed erigendola definitivamente in contea, da tenersi come feudo imperiale da lui e dai suoi legittimi discendenti (2). Di questi onori poco godette il Castracani, perchè l'anno dopo fu a tradimento ammazzato dai figliuoli di Castruccio; onde i feudi passarono nei suoi figli, i quali li ebbero pacificamente per qualche anno (3).

Ma restaurata la tibertà di Lucca nell'anno 1309, la vicaria di Coreglia tornò a far parte del territorio repubblicano, e lo stesso Carlo IV la comprese nel diploma che ne determinava la estensione, annullando così le autecedenti concessioni. Col Marzo di detto anno l'amministrazione della giustizia e la riscossione de' tributi nei paesi tutti della vicaria, fu pertanto nuovamente esercitata a nome del Comune di Lucca col mezzo di un vicario, il quale faceva la sua residenza nel Borgo a Mozzano nelle case stesse che erano state dei figli di Francesco Castracani (4).

<sup>(1)</sup> In Ughelll, Ital. Saer. IV. 222.

<sup>(2)</sup> Stampato più volte, ed anche nel Cianelli, op. eit. I. 383.

<sup>(3)</sup> Si ha una convenzione de'popoli di Gereglia, Peccaglia, Ghivizzano, Cologorora Cello, fatta co'figli del defunto Francesco, di consentimento della vedova Tobia loro madre, mediante la quale i primi si obbligarono di pagare a detti figli un censo annunie di 375 fiorini d'oro, oftre le sollite gabeile. Perg. del 28 Agosto 1358, nel Diplom. Lucch.

<sup>(4)</sup> Si veggano i registri della Gabella di Coreglia ed i libri della Curla elvile di detta vicaria, degl'anni 1369-1370, specialmente nelle intitolazioni di questi ultimi.

## Bando 101. - 16 Aprile 1341.

Nel tempo stesso che il governo di Lucca si accinse a reprimere la ribellione del Castracani, foriera degli assalti che da ogni parte si preparavano alla potenza di Mastino. si credette utile di stanziare il perdono contenuto in questo bando, che fu decretato il giorno 15 Aprile dal Collegio degli Anziani lucchesi, presieduto da Tommaso da Mercatello degli Scannabecchi, vicario dell'altro Scannabecchi Capitano Generale (1). Forse più che ad altro, si mirò con questo indulto a fare rimpatriare in Lucca, assai scemata di popolo, un numero di nomini atti alla difesa ed all' arme. Nel preambolo del decreto si disse che i banditi ed i condannati, ai quali veniva così liberalmente concesso il ritorno, sarebbero stati riconoscenti della grazia ottenuta, ed avrebbero posto l'animo loro nel perseverare nella fede e nella divozione de' signori della Scala, ed operato con fervore in vantaggio di quelli e del Comune di Lucca.

# Bando 102. — 13 Giugno 1341.

Messer Azzo da Correggio, già grande amico di Mastino, che lo avea spedito anche come suo rappresentante in
Lucca, gli si era poi dichiarato avverso, ed era riuscito a
togliergii il dominio di Parma fino dal 22 Maggio 1341. Colla
perdita di questa città, la quale, come dice il Villani, era
porta e chiave per passare in Toscana (2), rendevasì difficile
assai al signore di Verona mantener Lucca sotto la sua suggezione. Agognavano intanto più che mai di farsene padroni
i florentini e i pisani; e si gli uni che gli altri aveano tentato di ottenerta per denari dallo stesso Massino. Esso avea
rigettato le offerte di Pisa, e mostrato inclinazione ad acco-

<sup>(1)</sup> Anziani, Atti vari. vol. XV. 44.

<sup>(2)</sup> G. Villani. XI. 126.

gliere piuttosto quelle de' florentini, co' quali altre volte era stato in lega. Non desistevano per questo dalla loro intenzione i pisani e si preparavano ad aver Lucca colla forza, ditutati nella impresa dalla parte ghibellina dalla stessa città, che ormai riputava perduta la signoria degli Scaligeri, e a nessun patto poteva rassegnarsi a vivere soto il comando de' guelfi. Una nuova guerra pertanto si preparava palesemente, e tutto accennava che la infelice Lucca sarebbe stala fra non molto stretta d' assedio. Nei bandi del mese di Giugno e di Luglio dell'anno 1341, si hano chiari indizi del pericolo che minacciava la città; e gli ordini e le facilità concesse per mettere dentro alla medesima le granaglie e le altre grasce, avevano certo i fine di fornirla maggiormente di viveri.

Piccole erano le forze militari che lo spirante governo di Mastino in Lucca poteva mettere in campo contro il nemico. Il popolo a forma degli statuti era invero obbligato di correre alle armi ai cenni dei reggitori, colle sue insegne delle porte e delle vie; ma questa milizia aveva una parte secondaria e accessoria nelle guerre d'allora, di cui si reputavano vero perbo i cavalieri a stipendio, fra i quali si annoveravano di sovente uomini d'alta condizione ed attenenti alla parte politica cui prestavano servigio. Di questa condizione di soldati, verso la fine della dominazione di Mastino, era stabilmente mantenuto in Lucca un corpo non molto superiore a cinquecento uomini, diviso in tredici bandiere, comandata ognuna da uno o niù conestabili, e suddivisi poi in piccole poste di tre o quattro cavalli. Dal registro contenente i pagamenti fatti ai detti stipendiari nel 1339 e 1340, togliamo i nomi dei loro capitani, e la precisa forza d'ogni bandiera (1).

- Bandiera sotto il comando di Giovanni da Sesso, tutta di soldati tedeschi, forte di 27 cavalli e 21 ronzini.
- Bandiera di Fritz di Confoschen, tutta di tedeschi, fra i quali notiamo Gonsalcho cd Ottolino di Meternich, con cavalli 49 e 45 ronzini.

<sup>(1)</sup> Liber provisionum seu bullectarum stipendii equitum lucani Comunis. 1339-1340.

- Bandiera comandata dai due capitani Gobel di Marmach e Guilrico de Pincen, tutta di tedeschi, con cavalli 17 e 12 ronzini.
- Altra bandiera di soldati tedeschi sotto il comando di Enrico di Bes e di Moro d'Heling: cavalli 17, e ronzini 12.
- Altra di tedeschi comandata da Creech di Stadel: cavalli 17, e ronzini 16.
- Altra di tedeschi comandata da Enrico d' Havinach: cavalli 45, e ronzini 43.
- 7. Altra simile sotto il comando di Nicolao da Guarmaria e di Jachellino di Xoemberg; cavalli 18 e ronzini 16.
- 8. Altra come sopra comandata da Girardo Gluger: cavalli 48 e ronzini 16.
- 9. Altra comandata da Carlino de' Tedici, fuoruscito pistoiese e capitano valente. Si componeva di standiti glibeltini di Valdinievote, Pistoia e Bologna, tra i quali notiamo alcuni delle casate Guinicelli, Accarigi, da Lanciolla, Albergoni, Vergiolesi, da Dallo, de danche quel Buonaggiunta Guazoni, notabile ghibellino di Pescia, che nel 1341 era ufficiale della Custodia di Lucca. Cavalli 37 e ronzini 18.
- 10. Bandiera comandata da Bernardino da Magreda, di ghibellini bolognesi e lombardi, delle casate Scannabecchi, Gozzadini, Amati, Arienti, Principi, della Fratta ecc. Daniele Ferlini veronese, camarlingo di Mastino in Lucca, apparteneva a questa bandiera, ch'era di 32 cavalli e 49 ronzio.
- 41. Altra comandata da Francesco e Melusa degli Scolari, messa assieme tutta di ribelli ghibellini di Firenze. Oltre i due conestabili, erano iscritti in questa bandiera altri cinque della casata degli Scolari, cioè Lorenzo, Grillo, Renzo, Lippo e Talano. Vi appartenevano ancora alcuni delle famiglie Pazzi e Pulci, e fino Lotto de' Caponsacchi e Gerardo da Petrolo, uomini adoperati eziandio nelle podesterle e in altre magistrature. Erano 34 cavalieri e 20 ronzini.
- 12. Bandiera di Bartelone de' Gangalandi, composta di ghibellini florentini e pistoiesi, fra i quali tre della stessa famiglia Gangalandi, ed altri de' Vergiolesi, de' Caponsacchi e degli Abati, Erano 32 cavalli e 21 ronzini.



43. Ultima bandiera di altri ghibellini di Firenze e di Valdinievole guidata dal Riirilla degli Uberti. Ne facevano parti e uomini delle case Uberti, Montecatini, Guarzoni, Soldanieri ec. Erano 29 cavalli e 16 ronzini (1).

Il notaro incaricato dei conti e delle paghe di questa milizia era Giovanni Amati da Verona, il quale, forse per aver ordito qualche tradimento, nel Dicembre del 1341, dovette socciacere ad un orrendo supplizio (2).

Ma la forza che abbiamo qui sopra descritta scemo di molto all'appressarsi del bisogno; giacebè de' ghibellini toscani che in gran parte la formavano, cominicarono a passare alcuni nel campo opposto fino da quando fu visto manegairasi l'accordo tra Massino e i florentini; e tutti poi furono coi pisani quando Lucca fu da Mastino ceduta in effetto ai primi. Già il Ritrilla degli Uberti erasi congiurato con Francesco Castracani contro la signoria dello Scaligero nei primi mesì del 1341, come fu avveritio nella precedente nota. Artigo Antelminelli ed i fratelli riscossero la provvigione dal Comune di Lucca a tutto Giugno (3). Poi si scoprirono e passarono dalla parte de' pisani: tanto che da Bonetto de' Malvicini e da Frignano da Sesso capitani di Lucca, con

(1) La paga del cavallere che aveva il cavallo e il roznino su cui montava il donacilo a compagno d'arme, era di una lira al giorno, non aspitamo però se di piccoli o di buona moneta. Quando pol era munito del solo cavallo, rieceva due terzi di lira. Na ciò detre intendersi in tempo di pace; chè in guerra, oltre le paghe dopple, vi crano ngil altri guadagni delle prede, dei riecatti e ci. connestabili delle diverse bandiere erano pagali il dopplo del cavalieri. Alla saddetta militia agginguezasi una piccola musica di due trombete, due trombete grosse, una cennancila ed un naccarino. Vedi il già citato Liber pro-risionum.

(2) Per un'ordine degli Anziani di Lucca del 12 Dicembre 1341, fia condannalo ad aver Ingliate ambel temani ed 1 pledi, e carava on cechio. Nel libro della Camera, ad anno, caria 23 tergo, è segnato il denaro pagato ai manigolili per questa escezione. Può sospettario il della racesse fatto qualche trattato co' pisani che allora assediavano la città.

(3) Camera, esito, 1341, prlml. 92.

decreto degli 8 Agosto 1344, furono dichiarati ribelli e nenici de signori della Scala, privati di tutti gli onori, ed anche spogliati dei loro possessi, che si diedero a struttare a Chelto, Giovanni e Lando di Lemmo di Poggio, in premio della loro pura fede e sincera devozione verso i signori stessi e il Comune di Lucca (1). Ciupo degli Scolari, l'altro provigionato del Comune, ritirò il suo stipendio a tutto Luglio (2); pol disertò ricoverandosì presso i pisani, e si pose ai loro servigi: ed anzi ne comandava la terza schiera assieme a Francesco Castracani nella battaglia da essi combattuta sul Serchio il 2 Ottobre di quell'anno contro i fiorentini, e col detto Castracani fu la causa principalissima della loro vittoria (3).

### Bando 113. - 2 Agosto 1341.

I pisani, che il di 28 Luglio avevano invaso il territorio di Lucca, al principio del mese d'Agosto intrapresero l'assedio della città, occupandone le vicinanze. Questo bando del 2 di detto mese, col quale si chiama il popolo improvvisamente alla difesa dei borghi, coincide appunto all'avvicinarsi del nemico.

# Bando 111. — 5 Agosto 1341.

Appena cominciato l'assedio di Lucca, che dovea durare undici lunghi mesi, cominciarono a mandarsi ordini e bandi per regolare la distribuzione delle vettovaglie e per abbassarne il prezzo, con tutte quelle probibzioni, pene e minaccie, che in simili casi la necessità sembra suggerire, benche l'esperieuza le abbia tante volte dimostrate vane, ed atte ad



<sup>(1)</sup> Curia dei Rettori, vol. XI.

<sup>(2)</sup> Camera, esito, 1341, secondi. 91.

<sup>(3)</sup> G. Villani. XI. 134.

aggravare le pubbliche calamità piuttosto che a scemarle. Il Villani però ci fa sapere che nel principio dell'assedio, i lucchesi risentirono in questa parte molto benefizio dalla cupidigia degli stipendiari tedeschi ch' erano co' pisani, i quali per denaro forrivano del continuo a città di ciò che le bisognava (1). In ogni modo non è a credersi che vera mancauza di viveri vi fosse nei primi tempi dell'assedio, in grazia delle provviste fatte; e forse perchè non era ancora tanto diligentemente guardata e circondata dagli assedianti, che alcuna cosa non vi si potesse introdurre dal contado.

### Bando 139. - 17 Settembre 1341.

Nei moltissimi documenti che si conservano nel nostro Archivio di Stato e che attengono alle spese e alle provvisioni relative all'armeria lucchese, avanti a quest'anno 1331, non abbiamo trovato parola di altre armi da trarre che di balestre e di trabocchi d'ogni ragione, da adoperarsi senza il magistero della polvere i fuoco. Nell'occasione però di questo memorabile assedio troviamo che i lucchesi adoperarono anche i cannoni, ed anzi avevano maestri che gli tabbricavano ventti dal vicino castello di Villabasilica, allora molto celebre specialmente per la manifattura delle lame da spade. A prova di ciò riportiamo l'ordine segenete di Ghierto di Pogliano capilano di Lucca, ed alcune particelle del registro delle spese della Camera nel secondo semestre di quell'anno.

## Ex parte Ghiberti de Folliano.

Pessuccius Lanfredi massarius iucane terzenarie, de rebus et fuicimenlis dicle lerzenarie exhibeal ipsi domino Chiberto, per eis lenendis In Borghieciolo, infrascriplas res, videlicet;

Unum cannonem de ferro ad proicendas pallas de ferro.

(1) G. Villani. XI. 134.

Unum paium de ferro Unum paiectum de ferro Unum pellum paii de ferro Unum pellum paii de ferro Datum Luce, Die V Seplembris VIII Judii. (1244) (1).

Die XVII Septembris (134i). Magistro Matheo de Viliabasilica qui fecit et construxit tranum a sagrittando palloctas, die Xi mensis presentis. In flor. tribus auri, retenta gabeiia, libr. decem, sold. XII parvorum.

Ea die. Vanni Ayanlis magistro lignaminis, pro laborerlo hediüeil signaminis per eum constructum ad petitionem magistri gubernantis tronum a sagittando, occasione ipsius Ironi necessario etc.

Lihr. VI. sold. XVII. den. Vi.

Die XX Septembris (1341). Iohanni Nacehi de Villabasilica pro uno cannone de ferro ad tronum et pallis de ferro, et carbonibus emplis pro dicto opere etc.

Libr. Xil. sold. X den. XI.

Die XXVIII Septembris (1341). Iohanni Naeehl de Villabasilica pro libris XLII feri in pallis ad tronum, et per earbonibus et magisterlo dietarnm pallarnm etc. Libr. VI. sold. XVIII. den. VIII. (2).

Non è a credere però che queste prime armi riuscissero di molta efficacia, apparendo veramente anche dal loro piccolo peso, che fossero quasi come mortaletti, forse più atti a far maraviglia e paura per la novità loro e per l'insolito rombo, che a recare un grave danno al nemico. Ed invero fu per la loro cattiva e debole costruzione, che i primi canoni ebbero una parte asssi secondaria nelle guerre di quetempi, e che non se ne allargò la usanza che a mano a mano che andò migliorandosene la fattura. Fu nell'anno 1382 che si cominciò a provvedere ella difesa sabiei di Lucca col mezzo di bombarde, delle quali si dette commissione di fabbricarne quattro a Giovanni Zappetta da Gallicano (3). Di altre fu ordinata la costruzione nel 1384, ut Conune luccume debitis munitionibus fulcicitur et hostes siqui essent, longius submoreri valent et repeli (1).

<sup>(1)</sup> Curia dei Retlori, an. 1311, giorno citalo.

<sup>(2)</sup> Camera, voi. 20. an. 1341, carte 207 e 208.

<sup>(3)</sup> Cons. Gen. Riform. 23 Agosto 1382.

La fabbricazione delle armi da fuoco d'ogni ragione per conto del Comune di Lucca, fu dopo quegli anni assai frequente e forse continua: valendosi alla occorrenza anche di artefici forestieri, fra i quali alcuni notammo essere tedeschi e più particolarmente prussiani. Infatti dall'inventario della terzanaja lucchese scritto nell'anno 1410, si scorge che la città fosse allora provvista, non solo di una grande quantità di armi antiche da trarre, ma con eguale abbondanza di armi nuove da fuoco, e della occorrente munizione. Trovasi notato in detto registro molta polvere, palle, chiodi co' loro coffori (che erano forse come i cartocci della mitraglia) scoppietti e bombardette da mano, uncinelli da roventarsi per metter fuoco alle bombarde; bombarde di ferro fatte a mano, altre parimente di ferro gittate in forma; bombarde con ruote, altre co' ceppi; bombarde di legno legate con funi, ed altre di legno cerchiato di ferro, molto zolfo in barili etc. (1).

Quando poi fu resa quasi generale la usanza in guerra degli schioppi portatili, il governo lucchese provvide perchie la gioventu ed il popolo si addestrassero al maneggio di queste armi. A tale effetto il Consiglio generale della repubblica istituiva il 24 Aprile 1487 un pubblico tiro a segno di archibugi, schioppetti e passavolanti, con certe particolari solennità, con esperimenti e con premi da assegnarsi ai più destri fra i tiratori (2). Di questa istituzione, che si disse il giuco degli archibugi, si decretò un più particolare regolamento il 18 Luglio dello stesso anno, al quale si focero in seguito varie correzioni ed aggiunte (3).

Inventario della Terzanaia di Lucca dell'anno 1410, fra i libri staccati della classe della milizia, nell'Arch. di Stato.

<sup>(2)</sup> Cons. Gen. Riform. 24 Aprile 1487

<sup>(3)</sup> Cons. Gen. Riform. 18 Luglio 1487, 13 Giugno 1490 e 20 Agosio 1493.

### Bando 132. - 21 Settembre 1341.

Questo può dirsi uno degli ultimi atti che si facessero a nome dei signori della Scala, giacchè per un trattato sottoscritto il 4 Agosto in Ferrara fra i loro sindaci e quelli de' fiorentini, era stata venduta a questi ultimi la signoria di Lucca e del territorio, per il pagamento pattuito di 250 mila fiorini. Restava però a farsi la consegna della misera città, la quale riusciva assai malagevole per l'assedio che le avevano già da qualche giorno posto i pisani. Non pertanto messer Mastino stringeva i fiorentini ad occuparla in ogni modo, e a dare cosl compimento al contratto. Fu allora che questi fecero nuove pratiche perchè ne fosse diminuito il prezzo che non ancora avevano sborsato; ed infatti il venditore si chiamò contento di somma assai minore, come colui che oramai riputava esser Lucca e possessione diserta e che l'avea per perduta (1) ». Fatto questo secondo accordo, i fiorentini forzarono il giorno 23 Settembre la linea degli assedianti, e messero dentro le mura un numero di lor gente, assieme ai loro commissari, che furono Giovanni de' Medici, Rosso de' Ricci e Bernardo Rucellai, i quali il dl 25 presero la consegna di Lucca dai sindaci di Mastino, facendone carta i due notari Giovanni Amati da Verona e prete Bartolomeo da Siena (2).

Cosl aveva termine la signoria degli Scaligeri, la quale cra durata quasi sei auni, senza che Lucca avesse avuto luogo di godere dei benefici della tranquilità, e di riprendere le usanze della pace. Più che altro parve che messer Mastino (giacche suo fratello Alberto gli fu solo di nome associato nel comando) non avesse in mira nel tenere questa città, se non di trarne denaro, e di averla come pegno ed sistumento della sua ambizione. Infuti esso non vi operò mai cosa

<sup>(1)</sup> Gio. Villani, Xi. 133.

<sup>(2)</sup> Questi due nolari si veggono pagati per il rogito del contratto, nel registro della Camera, secondi 1341, carta 217.

notevole per la difesa dai nemici vicini, nè per l'ordine interno già tanto sconvolto dalle vicende passate. Governò da lontano, e senza affidare nissuno ufficio importante ai cittadini (1), per mezzo di suoi cortigiani, de' quali inviò in Lucca diversi ad un tempo con potere di rappresentario, co' titoli svariati di vicari, luogotenenti, viceagenti, capitani e presidenti; con non piccolo aggravio all'erario, e con assai confusione dei pubblici affari. Tali furono i due da Correggio. Azzo e Gilberto, i due Malaspina, Frignano da Sesso, il Malvicino, Gilberto da Fogliano. Alessandro da Bologna (2), per non dire dello Scannabecchi che più degli altri vi rimase (3). A suo arbitrio uso imporre gravami e ordinare pagamenti sulla cassa di Lucca, per ragioni ed a persone affatto estranee al Comune (4): ed in generale volle dai lucchesi più denari, di quello che nelle misere condizioni della città e della campagna, potevano fornirgli.

Una sola volta, e ció fu nell'Aprile dell'anno 1339, messer Mastino comparve personalmente in Lucca con una nobile comitiva di cavalieri, fra i quali si notarono Ugolino da Gonzaga, Spinetta Malaspina ed il signor Borrazzo. Per la via di Massa lunense e di Pietrasanta venne in Lucca, dove trattenutosi pochi giorni se ne riparti, avendo onorato di una

<sup>(1)</sup> Già dicemmo altre volte che le rappresentanze degli Anziani ed ancho del Consiglio Generale, sotto il regime di Nastino e degli altri signori, sono a considerarsi come vane apparenze, non avendo avuto esse nissuna reale autorità, e tutto facendosi sempre per impulso e per ordine del signori o di chi in efaceva le veci.

<sup>(2)</sup> Vedl ii hando di n. 322.

<sup>(3)</sup> Si vegga la Serle cronologica dagli anni 1335 ai 1341.

<sup>(4)</sup> Spesse volle del famigliari o confidenti di Mastino cavavaino-delle buone somme dalla Cassa di Lucca enza altar ragione che inser muntili di sue lettere a cib. V'erano poi delle pensioni o sovvensioni assegnata senza alena titolo, come quella ad Alberto di conaccedis da Mantova. Camera, estlo, 1339 secondi, 76. Ai lucchesi tocco fino a pagare lo spene di una comitira di caciatori, che altori per più mesi In maremna civettando coi dugo per conto di Mastino. Ivi, estio, 1311 primit. 223.

visita anche il Cerruglio, la gran difesa di Lucca contro Firenze, in tutti questi luogli essendo signorilmento ospitato e trattenuto a spese del Comune (1). Ricapitolando le cause e gli effetti della sua dominazione, può dirsi ch' egli ebbe questa città per un mancamento di fode; la mantenno in principio con sotterfugio, e la governo sempre trascuratamente e con debolezza, senza mai averta pottua liberare dalle offese de' vicini. Tenne il reggimento a parte ghibellina (2), ma si alieno i ghibellini e li costrinse a passare dal lato de' suoi nemici, di cui ingrossarono le fila. In fine volle cedere la città piuttosto ai gueffi che a quelli della sua parte. Ebbe la città osteggiata da' floreutini, poi rinunzió ad una parte del territorio da quella dipendente, ed in ultimo la lasció per ogni verso peggiorata, e stretta d'assedio da parte del pissni.

### Bando 134. - 7 Ottobre 1341.

Le avventure tutte dell'assedio di Lucca, e della guerra combattuta per essa fra i pisani e i fiorentini, sono tanto note e così ampiamente raccontate dai cronisti del tempo,

(1) Camera, esito, 1330 primi, 130. Qui al veggono le spese fatte dal Comune in oceasione della visita di Mastino, e sono mentovati i nomi del tre cavalieri che fiacevano parte della sua compagnia. Il signor Borrazzo era il padre del conte Francesco Gangalandi, che fu per più anni Podestà di Lucea.

(2) Anche nell'ultimo anno della sua dominazione, i cittadini lucchesi chiamati a formare il Consiglio Generale, aveano dovuto giurare fedeltà alla parte imperiale. Ecco la formula del giuramento.

• Quod ipal corum officium bene et legaliter exercebuni; venient ad consilium quolens fuerial requisiti per lapultum vel preconen; super his que consilium petetur ab eis, consulent ad honorem et stalum dominorum nostrorum et partis imperialis et gebelline, et faciant boama electionem officialium, qui sint amantores deltorum dominorum el partis imperialis et gebelline et status presentis. Sie Deus cos advivet ad illa sancta Dominia etangelia ».

Anziani, Atti vari, anno 1341. vol. 14 carta 20.

specialmente dal Villani, che non occorre ripeterle. Nello ssess scrittore sono anche a leggersi i particolari della memorabile battaglia ch'ebbe luogo sulla ghiaia del Sercitio, presso s. Piero a Vico, il 2 Ottobre di quest' anno 1341 (1). La gravissima sconflita toccata dall'oste florentina, la quale si proponeva di liberare la città dall'assedio, fa causa che il medesimo vie più s'aggravase, e che la città venisse in gran parte circondata da profondi fossi e da steccati edificativi dal pissoni (2).

### Bando 135. - 30 Ottobre 1341.

Dopo che Lucca fu più strettamente circondata e guardata dai pisani, andarono crescendo per parte degli assediati le sollecitudini perchè non venisse meno la provvigione delle vettovaglie, riuscendo oramai quasi impossibile ottenerne dalla campagna. Oltre le molte ordinanze che a quello oggetto si pubblicarono, si ricorse ancora ad uno di quei crudeli partiti, che in quei tempi era ordinario in simili casi. Giovanni de Medici, adunato il Consiglio degli Anziani di Lucca il giorno 29 Ottobre 1341, considerata la condizione delle cose e la usanza delle città assediate, espose essere cosa conveniente che si cacciassero da Lucca le bocche inntili. Non elsber cuore gli Anziani, benchè la proposta venisse da chi avea la forza in mano, di consentire alla prima; onde se ne appellarono alla opinione di un più numeroso consulto di cittadini. In questa seconda adunanza, Dino di Poggio consigliò che il Medici e gli altri fiorentini ivi presenti, anche sopra

<sup>(1)</sup> Gio. Villani XI. 131 Questo storico chiama il luogo dove si combattè il greto del Serchio, chè è sincope della parola ghiario: gli altri lo dicono la ghiaria. Nella battaglia mori Feriganan da Sesso, uno de capitani in Lucca per Mastino, rimastovi anche dopo la cessione fattane ai florentini.

<sup>(2)</sup> I pisani stettero buon tempo senza far chiuse e fortezze dalla parte del prato di Lucca, e forse per questo lato i lucchesi poterona avere qualche comunicazione al di fuori. V. G. Villani XI. 110.

ció facessero quello che loro paresse il meglio: e la proposta, che non sapremmo dire se figlia della viltà o della rassegnazione, fu vinta con 35 voli contro 6 (1). Molte persone furono dopo questo decreto scacciate dalla città; e di esse l'oste pisana faceva quell'orribile strazio che si racconta nelle Storie Pistolesi (2). Anche i beni che gli infelici lasciavano nella città si malmenarano e disperdevano; perlochè gli Anziani istituirono de' pubblici tutori col titolo di Camarlinghi dei beni abbandonati, e ne nominarono quattro, cioè uno per porta (3). Noteremo inoltre che con altra provvigione dei 3 Gennaio 1312, lo s'iratto da Lucca si estese alle mogli ed ai figli maschi e femmine dei ribelli confinati e sospetti (4).

# Handl 150-156. — 23 Novembre 1341. — 6 Luglio 1342.

Gli atti pubblici lucchesi del tempo dell'assedio sono in generale assai scarsi, e non molti perciò sono i particolari che vi si leggono intornò alla difesa della città.

Il presidio, misto di soldati florentini e di autidii stipendiari di Mastino, pare che avesse per suo alloggio l'Augusta, e che più specialmente fosse proposto alla custodia di quella fortezza. Il popolo, armato per la maggior parte di balestre, vegliava a guardia delle porte e delle mura della città e dei borghi, sotto la vigitanza de capitani delle contrade e di alcuni notari, ch'erano senza dubbio incaricati delle rassegne e delle distribuzioni. I vecchi e gli altri inabili a sostenere il peso della guardia, furono gravati d'una zego o imposa nu denaro (5). I mille della guardia della città, già da

<sup>(1)</sup> Anziani. Atti varii, 1341, vol. 15. 3.

<sup>(2)</sup> Stor. Pist. 229. Forse per questi barbari trattamenti, non si esegui interamente l'ordine dello sfratto.

<sup>(3)</sup> Decreto del 27 Novembre 1341, in Mandatorie ad an. 16. tergo.

<sup>(4)</sup> Anziani, Atli vari, 1341-42, 30.

<sup>(5)</sup> Questa sega era da 5 a 30 soldi al mese secondo la qualità delle persone. Decr. del 10 Dicembre 1341. Anziani, vol. 15, 26.

noi altrove mentovati, che dovevano essere come una riserva nella milizia cittadinesca, furono più tardi esentati anch' essi dalla custodia delle mura, purchè pagassero una tassa per la loro supplenza ai balestrieri stipendiati (1). Per la vigilanza notturna v'erano da cento a cento cinquanta stanziali, detti custodi degli angoli e delle cantonate; un più piccolo corpo di custodi evangelisti (corruzione popolare di vigilisti), ed altro simile di custodi seraccieri, così detti dai seracci o fanali che probabilmente erano incaricati di tenere accesi, sempre nell'intento di guarentirsi dalle sorprese (2). Per quanto potevasi, niente fu tralasciato per guarnire di milizie e di altre difese quei luoghi che ne abbisognavano; ma sopra tutto si cercò di fortificare la chiesa di s. Donato detta in coda di prato; e la porta che aveva nome dalla chiesa stessa, la quale era stata munita di una di quelle opere militari che dicevansi capicavalli (3). La difesa di s. Donato era affi-

(1) Decreto del 13 Maggio 1342, Ivi, 26.

(2) Si hanno i pagamenti di questi diversi eustodi nelle mandatorie di lutti i mesi dell'assedio, come per es. nel volume dei mesi d'Aprile-Luglio 1342. Cart. 48.

(3) Vedi lo siesso registro, ivi. Le fortificazioni di s. Donato furono demollie dopo l'assedio, come da decreto del 5 Sellembre 1342. Anziani vol. 18 carl. 6.

La chiesa di cui è parola era ad una delle estremità del prato di Lucca, il quada, perché in prospetto al palazzo che fu in antico dei Re d'Italia e dei Narchesi di Toncana, si disse anche prato del Re o del Narchese. Era questo terreno di ragione pubblica, e si cistendera fino al Serchio, nello spazio compreso. Fa le attuali porte di s. Pietro e di s. Donato a ponente della clità. Serviva di passeggio ai cittadini, si si correvano i palii, ci vi si careva in mercato o fiera di s. Regolo. Fazio degli Ulertil pare cie lo friputasse un adornamento della città quando scriveva.

- » Andando noi vedemmo in piecol cerchlo
- » Torreggiar Lucca a guisa 'd' un boschello
- » E donnearsi col prato e col Serchio (').

(\*) Diffamondo III. VI. Così leggono i luoni colici. L'edizione del 1501 la inrece: E donnearsi con Prato e con Serchio. Gli editori milanesi del 1826, pensando di correggere, sositativamo Armo a prato, con maggiore spenosito. data a due capitani lucchesi, Guido Cristofani e Bartolomeo-Antelmini (1), Il ponte di s. Pietro sul Serchio colla unita fortezza era rimasto in mano dei lucchesi; mentre i pisani avevano occupato quello di s. Ouirico, e vi si erano alla loro volta fortificati (2). Alle fosse ed agli steccati costruiti dai pisani, si opponevano dagli assediati altre opere di fortificazione nei borghi: anzi per aver pietre adatte a tali lavori si disfece per decreto pubblico la torre dei Buongiorni (3). Negli ultimi tempi dell'assedio, dubitandosi più che mai d'una sorpresa, si ordinò che due uomini stessero di continuo sul campanile di s. Michele, pronti a dare ad ogni occorrenza nelle campane a martello, e che un altro custode vegliasse su quello de' frati minori per mira, cioè per tener d'occhio i movimenti del nemico (4). Anche le torri dell'Augusta erano state munite di certi fili d'ottone, i quali crediamo che dovessero pure in qualche modo servire a trasmettere de' segnali (5).

Soprinteudeva alla difesa militare quello stesso Gilberto da Fogliano di Reggio, mandatovi da Mastino negli ultimi mesi della sua signoria. Ma Giovanni de' Medici era il governatore politico di Lucca, guidava e presedeva i consigli degli

La chiesa di s. Donato fu demoltin nel 1513, ed i suoi benefizi si riunirono a quella di s. Paolino. Il prato fu distitto per la suova di di fortificazione contrutta da quel lato della città Il 1631, rimanendone però una piccio percione destro le mura presso lo apedale. Cincelli op. cit. I. 89. Morleoni, Memorle sulle antichità di Lucca. Mas. dell'Archiv, di Stato, cart. 238 e age.

(1) Mandatorie di Marzo 1342, cart. 20.

(2) Le fortificazioni del Ponte s. Pietro furono distrutte per ordine de pisani, tosto che furono padroni di Lucca. Anziani, vol. 18, cart. 8

(3) Decreto del 26 Dicembre 1342 (stile lucchese). Anziani, Attivari, vol. 15. eart. 30.

(4) Anziani, Lib. cit., provvisione del 14 Giugno 1342.

(5) Vacchetta di mandatorie di Aprile-Maggio 1342, cart. 4; e repistro di mandatorie d'Agosto, 1342, cart. 25, dov' è detto ehe Il filo cra stato messo per portareca, parola insolita ehe forse sta ad indicare come un va'e vieni di segni dal basso in alto, o da una torre all'altra. Anziani, ridotti più che mai senza autorità propria: e vi rappresentava, unitamente al Ruccellai ed al Ricci, il Comune di Firenze, Ser Aitante di Vanne Aitanti lucchese, uomo di sovente adoperato nelle cancellerie e negli uffici del governo. era incaricato de' conti e de' pagamenti che risguardavano la custodia e la fortificazione (1).

Il giorno 25 Marzo del 1342 fu decretato che nessuna curia e nessuno officiale pubblico notesse sedere e pronunziare in cause e negozi civili, per tutto il tempo che durasse l'assedio e per venti giorni dopo che fosse levato (2),

Intanto la condizione di Lucca neggiorava ogni di, e ormai più non le restava altra speranza che i fiorentini, rimasti neghittosi dopo la rotta del 2 Ottobre 1341, si movessero in soccorso della tribolata città, di cui tanto avevano desiderato l'acquisto, e sciogliessero l'assedio per forza d'armi, o almeno la rifornissero di viveri, di che fortemente pativa difetto. Ed invero dopo tanto temporeggiare i florentini si mossero il 24 Marzo dell'anno 1342, con escreito, per numero di combattenti, più che bastevole alla impresa. Fu detto che essi avrebbero ottenuto l'intento se si fossero diretti contro Pisa allora sguarnita di forze, per la quale difendere i suoi cittadini avrebbero per avventura richiamate le milizie ch' erano all' assedio. In voce l' oste fiorentina si condusse ner la consueta via di Valdinievole verso Lucca; e benchè giungesse quasi alle porte della medesima, ed appiccasse qualche parziale combattimento contro i pisani, per la inettezza e viltà dei suoi condotticri, non le venne fatto di smuovergli dalle loro posizioni. Perlochè dopo aver vagato alquanti giorni pel contado lucchose se ne ritrasse verso la fine di Maggio 1342, abbandonaudo la città alla sua estrema fortuna (3).

Perdutasi in tal modo ogni speranza di soccorso, il giorno 20 Giugno del 1342 il Consiglio generale di Lucca, adu-

<sup>(1)</sup> Vedi i libri delle Mandalorie passim.

<sup>(2)</sup> Anziani, vol. 15, carla 51.

<sup>(3)</sup> Su lulli questi avvenimenti si consulti Giov. Villani come meglio informato d'ogni altro cronista. Libr. XI. 140.

nato per autorità di Chiolo de Guazzalotti Conservatore di Lucca per i forentini, elesse Arrigo Melani e Nicalo Birri per sindaci o procuratori a trattare una capitolazione co' pisani, e cedere foro la custodia, come altora si diceva, della città e dei castelli. Al seguito di che, il di 4 Luglio, nella cappella posta nel palazzo degli Anziani di Pisa, si stipulava la resa sotto forma di strumento di poce e di conocrolia fri le due repubbliche, con patti in apparenza generosi per parte deli vinciori, e tali che se fossero stati mauteutti, ne strebe proceduta vera amicizia, e non una durissima suggezione come avvenne. Dopo di ciò, il 6 Luglio, Michele Lante sindaco di Pisa ricevette dal Melani la consegna di Lucca e della Augusta, da ritenersi dal Comane di Pisa a forma dei patti finche durasse la guerra con Firenze (1)

Nel bando mandato lo stesso giorno della consegna della città, da noi stampato col numero 156, comparisce tosto, come ufficiale dei vittoriosi pisani, il Conservatore di Lucca ad ordinare il riempimento delle fosse fatte per ragione dell'assedio. Chiamavasi costui (come più pienamente trovasi indicato in altri documenti) ser Scarlatto Maffei da Rasinopoli, e molto probabilmente era uno dei soliti ghibellini sbanditi da qualche parte del dominio fiorentino o senese. Infatti nella pace conchiusa il 9 Ottobre dello stesso anno 1342, tra il Duca d'Atene come signore di Firenze e la città di Pisa e di Lucca, fu stipulato che questo ser Scarlatto s'intendesse cassato dal Comune di Firenze d'ogni suo bando e dal sequestro dei beni. Così quando dopo la cacciata del Duca si rinnovarono i patti della pace fra Pisa e Firenze (il che si fece il 15 Novembre 1343), vedesi ivi ripetuto che ser Scarlatto s'intendesse ribandito e assoluto d'ogni condanna, e che il Comune di Firenze avesse di più a fare ogni suo potere perchè gli concedesse uguale perdono il conte Simone da Battifolle (2). Tenne il Maffei con molta autorità ed arbi-

I principali documenti riguardanti questi fatti sono citati, e in parte riferiti per intero dal Cianelli, Op. cit. 1. 320 e segg.

<sup>(2)</sup> Vedi Cianelli, Op. cli. I. 343, ed il registro della serie del Capitoli nell'Archivio di Stato, già regnato A. H. 2. earl. 27.

trio questo grado di Capitano o Conservatore in Lucca ed anche in Pisa: ma dopo essere stato per alcuni anni potente e temuto, fu involto nella disgrazia de conti della Rocca e degli altri raspanti, e cassato d'ufficio per opera della parte dei bergolini (1).

#### Bando 160. - 12 Gennaio 1343.

I pisani, venuti in possesso di Lucca, provvidero sollectuenene alla riforma degli statuti lucchesi, che si vollecto adattare alla mutata condizione del passe. Con una provvigione del giorno 12 Settembre 1342, gli Anziani di Lucca, a istigazione senza dubbio dei nuovi padroni, deltero il carcio di questo lavoro a sei cittadini lucchesi, i quali l'ebbero compiuto il di ultimo di Novembre dell'anno medesimo (2). Apparisce nulladimeno da questo bando, che il nuovo statuto fu pubblicato e messo in escezzione nel Gennaio 1343.

# Bandi 161-164-165. — 18 Gennaio — 13 Maggio 1343.

Il giorno 10 Settembre 1342 era stata dagli Anziani determinata una tariffa per il cambio della moneta di Lucca colle diverse specie di argento forestiero che allora più di frequente occorrevano sul mercato.

L'anfusino, avente il debito peso, doveva spendersi e riceversi per soldi 5 e denari 2 di piccoli lucchesi.

Il bolognino vecchio di Modena e di Bologna, per soldi 2.

(1) Roncioni, Stor. Pls. 803.

No.

<sup>(2)</sup> Cò appare dall' ultimo capitolo initiolato De confirmatione superacripti Statui, a carta 118 dell' originale in pergamena dell' Arche. di Stato. Partano di questo statuto, il Tommasi nel Sommario ct., 210, ed Il Gigliotti nella Storia della legislazione lucchese, pag. 30. 1 sei sintuari furono pagati a tanto per giorno durante il tempo del loro lavoro, come dalle mandatorie del 5 Dicembre 1342. Mandatorie, ad an. 82 e segge.

L'aquilino crociato per denari 21, ossia soldi uno e denari nove.

L'anconitano, per soldi 4. den. 1. Il gigliato, per soldi 6 den. 6.

Il tornese, per sold. 6 den. 9.

Il popolino, per sold. 2 den. 8.

Nel feinpo stesso si proibiva generalmente ad ogni persona di introdurre o spacciare in Lucca nissuna moneta non genuina; e sopra tutto si assegnava una pena a quei banchieri o cambisti che tenessero bolognini e aquilini crociati contrafatti e fasificati (1).

Convien credere che di ques' ultima moneta, che crediamo fosse di conio pisano, vi fosse in giro una qualità non sincera, e che non ostante quell'ordine e gli altri contenuti nei bandi de' giorni 18 Gennaio e 7 Maggio 1333, si seguitasse furtivamente a spargere in Lucca. A che avrà in ultimo provveduto l'assoluta proibizione che se ne fece col bando nel giorno 13 di esso mese di Maggio.

## Bando 167. — 24 Maggio 1343.

Negli antichi statuti di Lucca era determinato un premio per chi, ucciso un lupo, lo avesse presentato alla Camera pubblica, ove veniva esposto per un giorno, e poi restituito, tagliatogli prima un orecchio, acciocchè il cacciatore non potesse con inganno presentario più d'una volta (2). Nei registri della pubblica spesa s' incontrano spesso dei pagamenti per quest'oggetto: ed apparisee dai medesimi, che si prendessero dei lupi fino nei paesi suburbani; d' onde è dato icedurne che la vicina campagna fosse inselvatichita e spopolata. Non ostante che nel bando del 24 Maggio 1343 venisse rinnovata la promessa della ricompensa, e si obbligassero ancora i conradini a cacciare e prendere quei feroci animali, pur non si

<sup>(1)</sup> Anziani, Alti vari, 1342. vol. 17 carta 22.

<sup>(2)</sup> Siminio del 1331, V. 37. Dello del 1342. V. 44.

ottenne l'effetto, perchè questi invece moltiplicavano ed operavano maggiori dauni. Infatti il Consiglio degli Anziani, attessa la cresciuta abbondanza e voracità del lupi, il 25 Agosto dello stesso anno 1313, dovette per straordinario rimedio accrescre la somma del premio, decretando per ogni lupo ucciso 17 lire da pagarsi dalla Corte de' Mercanti, ed altre tre lire dal Comune; inoltre fu accordato el acciatore il diritto di riscuotere un soldo da ogni fuoco o famiglia del Piviere, dove avesse ammazzata la fiera (1).

Che anche degli orsi vagassero allora sulle vicine montagne, e se ne mangiasse in Lucca la carne, lo fa credere il vederli notati fra gli animali sottoposti al provento del macello, e registrati nella gabella delle porte (2).

## Bando 169. — 27 Agosto 1343.

Benchè il documento che leggesi sotto questo numero non sia veramente un bando, ma piuttosò un regolamento, o una serie di patti cogli affittuari per la falbiricazione di una nuova qualità di moneta, la curriosità del soggetto ed i molti particolari che contiene sull'arte della zecca, ci ha consigliato a pubblicario. Così non rinscirà spiacevole che ad ultustrazione del medesimo, sieno qui accennate le cose principati che abbiamo incontrato ne' libri pubblici, intorno alle diverse conizazioni di monete, avvenute in Lucca dal principio del secolo decimoquarto, fino al tempo in cui la città fu restituita a sè stessa, per opera di Carlo IV.

Verso la fine del dugento era in corso una qualità di moneta lucchese, composta, ad imitazione di quella di molte altre città italiane, di grossi d'argento del valore di due soldi o 23 denari piccoli, e delle corrispondenti divisioni in rame o mistura. Il cambio di questa moneta co florino d'oro,

<sup>(1)</sup> Anziani, Atti vari: 1343 vol. 20, 36.

<sup>(2)</sup> Si veggano i contratti degli affitti del provento del macello nella serie dei Proventi.

che era pure di conio lucchese, ma di valore pressochè identico al fiorentino, dono il mese di Marzo 1288, fu quasi costantemente di soldi 38 e denari sei, o lice 1, 18, 6: cosicchè il florino si cambiava materialmente con 19 grossi e mezzo d'argento lucchese (1). Ne' contratti del tempo questa moneta trovasi indicata coi nomi di lira, soldo, e denero di buona moneta, o di denari buoni piccoli, o di moneta mercantile e spendibile; senzachè le diverse espressioni significassero in que' giorni nissuna reale differenza. Ma convien dire che dopo la caduta del governo repubblicano, e precisamente nei primi anni della signoria di Castruccio, si fabbricassero delle nuove specie non corrispondenti alle antiche, e le une e le altre restando in corso, ne venisse la necessità di distinguerle coi nomi di buona moneta, e di piccoli, e di contarle per un valore alquanto diverso. Nel libro delle memorie del notaio Michele Moccindenti, che si custodisce nell'Archivio lucchese, si ricava come nell'anno 1316, lire due, soldi dicennove e denari quattro di buona moneta corrispondessero a lire tre e soldi sei di piccoli: e nell'auno 1322, otto di quelle lire maggiori fossero di prezzo eguale a nove delle minori (2). È da aggiungersi però che dopo quest'anno non abbiamo trovato menzione della doppia valuta; forse perchè quelle antiche specie si distrussero, o piuttosto perchè in questo tempo si operò da Castruccio una riforma della moneta, di cui non abbiamo chiara notizia. Ed invero tutti i contratti de' pubblici proventi per l'anno 1323 si stipularono a nuora moneta lucchese, la quale denominazione cedette tosto all'altra di moneta di buoni denari lucchesi, come si ha dai contratti per gli stessi proventi degli anni 1325 e 1326 (3).

Essendo poi succeduto a Castruccio nella signoria di Lucca Gherardo Spinola, anchi esso volle ordinare una nuova moneta, la quale riusci alguanto peggiore di quella che per

<sup>(1)</sup> Vedi le citazioni in nota al nostro libretto intitolato Della Mercatura dei Lucchesi nei seculi XIII e XIV, pag. 26.

<sup>(2)</sup> Serie dello spedale di S. Luca N. 61, carte 39 e 48.

<sup>(3)</sup> Proventi, contratti degli anni 1323-1325-1326, passim.

lo innauzi era in corso (1) Ne fu compiuta la emissione a quanto pare nel Febbraio del 1330 (2), ed immediatamente accadde una perturbazione nella valuta; ripetendosi la necessità di contare con due diverse qualità di lire, di soldi, e di denari e di riprendere il solito nome di lira di buona moneta, per quella vecchia e più forte, e l'altro di lira di piccoli, per quella nuova e scadente di pregio. E fu il governo che per il primo sanzionò la diversità delle valute; non tosto che i suoi camarlinghi ed i suoi debitori per arretrati, pretesero nagare i loro debiti, per riscossioni e per tributi assegnati in moneta vecchia, con altrettanta somma di moneta nuova; nel che fare essi tentavano di guadagnare la reale differenza fra le due specie con perdita dell'erario. Con una provvigione presa dagli Anziani di Lucca il 10 Febbraio 1330, ed approvata dal Vicario dello Spinola, si ordinò pertanto che que' debiti si pagassero, com'era di giustizia, in ragione della vecchia moneta migliore, e non della nuova più scarsa (3).

<sup>(1)</sup> Per la searsità dei documenti che ci fu dato consultare quando seriremno l'opusolo ora cittato, dovernmo aleuno volta ricorrere alle congettare. Perciò vedendo che dopo la morte di Castruccio riconinciava net contratti la doppia denoniamiane delle monte, pensamno che oversero essere state la questo tempo messe in giro delle nuove specie di diverso valore delle prime; e eli trovamno pol confernato da molti documenti. Solo e da correggersi dove fu da noi detto, che forte la moneta nuova fosses stata migliore della vecebia stampata da Castruccio. Mercat. antich. Lucchez. 18.

<sup>(2)</sup> Nel' Indiee del registro della Camera, introito dei 1330, carte 3 tergo, à richiamato II titolo Penciarorum perceptorum de none monarorum perceptorum de none mongistris dicte monete; ma poi manea la carta cui è fatto l'into auvora moneta era già in corso nel Gennalo di detto anno, come si ha no uvora moneta era già in corso nel Gennalo di detto anno, come si ha no uvora moneta era già in corso nel Gennalo di detto anno, come si ha no uvora moneta era già in corso nel Gennalo di detto anno, come si ha para pagali quattro Cittadisi per il servigio già di oltro persata one sigillare e dissiglilare la nuova moneta. Anziani, 1330-1331, vol. 1, 178.

Stantlamus et providemns quod omnes et singuli camerarii lucani
 Comunis, et ad quos de avere et pecunia lucani Comunis pervenit,

Ecco dunque di bel nuovo l'incomoda ambiguità de' valori, la quale per molti anni si mantenne nel commercio, senzachè i lucchesi dimostrassero nissuna sollocitudine a farla sparire. Non abbiamo trovato ne libri pubblici nissun indizio sulla bontà o sul peso delle monete battute dallo Spinola. Solo può dedursi dall' opera del Balducci Pegolotti, che scriveva fra il 1330 ed il 1342, che i piccoli nuovi di rame avessero un' oncia e denari dodici di fino, mentre i vecchi ne contenevano un' oncia e ventuno denari (1).

Del tempo che Lucca fu signoreggiata dal re Giovanni di Boemia e dal suo figliuolo, non abbiamo trovati docu-

- » leneantur et debeant restituere lucano Comuni quidquid usque hodie
- restituere debent de bona moneta tantum, et non de presenti nora
   moneta, enm bonam monetam exegerint et perceperint. Item quod
- » omnes et singuli qui habent solvere lueano Comuni aliquas Impositas,
- » secas, seu mutua, vel alia onera, vel munera ad hodie retro factas
- et impositas in eivilate lucana, ipsos et ipsa teneantur et debeant
   solvere, et cogantur, et cogi possint et debeant ad bonam referem
- monetam, et non ad novam, eum corum negligentia seu vitium non
   debeat prodesse eisdem, et equum sit quod eamdem monetam solvant

(1) Balducel-Pegoluti, Nerestura; in Paginii, Decima III. 294. Dospehé în posta în commercio în monta di picceli conlata dallo Spinola, il fiorino d'oro si mantenne per aleusi anni al medio valore di L. 3.10; cosiebeb în differenza fra le due valute cra di circa dal 6 al 7, contandosi în moneta huona antien quast costantemente L. 3 a fiorino. Nel libri della Camera è nostro quasi ad ogni pagina il valore del camblo. Vedi canebe addictio a paga 274.

Il signor Agostino Olivieri nel suo libro intorno alle monete e medeglie hatuted agli Spinola nel loro feudi, stampato in Genova nel 1860, non ha tratatto di queste monete coniate fra noi nel tempo della dominazione di Chezardo, forne perche meglio che a lui sono da attribiuria il Comune di Lueza. Nello stesso libro, a pag. 167 è detto che constini che per moggli Noyao Demariti; ma convin dire che egli produe volte si ammogliasse, giaceltò dai nottri libri pubblici risulta che egli avesa per moglici man di nome Tubbia, che happotto nell'autuno dell'anno 1330 costci morisse in Lueza. Anziani. Atti vari, 1330, vol. 1. 1314-115-150 e Camera, interio del 1330, carta 90. menti che riguardassero la zecca lucchese, se non il bando del 21 Settembre 1332, da cui si ha notizia che si fosse allora posta in corso una moneta del valore di tre denari piccoli (1).

Benchè fossero frattanto in corso le monete di diversi conii, delle quali si è fatta menzione, erano queste in numero troppo ristretto perchè bastassero ai bisogni del commercio lucchese, e vi era supplito in qualche modo con altre monete forestiere. Lasciando le molte prove che di ciò si potrebbero riferire, accenneremo che dai libri dei conti pubblici di questi anni, dove frequentemente è indicata la qualità del contante che passava per le mani dei cassieri, apparisce che in maggior quantità fosse quello di conio forestiero che di nostrale. Abbondavano specialmente in Lucca i popoliui di Firenze, gli anfusini sardi, gli aquilini, i genovini, gli anconetani, i tornesi, ed i bolognini di Modena e di Bologna, i quali tutti con molta facilità, da quegli uomini avvezzi a così intricati sistemi di conti, si ragguagliavano alla moneta del paese. Nulladimeno la scarsità del denaro paesano era malvolentieri sostenuta dai lucchesi. Essi più che mai mostrarono di patirne difetto l'anno 1339, quando inviando a messer Mastino della Scala come ambasciatori Opizo da Camajore, e Tegrimo Fulceri, dettero loro, fra le altre istruzioni, quella d'implorare per il Comune la licenza di battere una quantità di moneta d'argento. Gli Anziani già ne avevano pregato per lettera quel signore; ed egli avea risposto esser contento, purchè la moneta da coniarsi fosse venduta, ossia data in appalto, a tali patti, che ne venisse guadagno alla pubblica cassa, come appunto egli usava di fare in Verona. Ma i lucchesi, che non si curavano di seguitare il suo esempio nè d'imparare da lui la pubblica economia, protestarono che in questo modo i cittadini, e specialmente i poveri, ne avrebhero avuto gran danno; e che inoltre la nuova moneta, riuscendo peggiore dell'antica e della presente (cosl indicavano le due qualità allora correnti) si l'una

<sup>(1)</sup> Vedi qui addietro il Bando N 14 e la nota a pag. 174.

che l'altra sarebbero state fuse, onde ne sarebbe venuta più che mai la scarsità del contante (1). Non è da credere però che il veronese si lasciasse smuovere nemmeno dalla eloquenza degli oratori lucchesi; e molto probabilmente, durante la signoria di Mastino, in Lucca non si batteva moneta (2).

Una mova fabbricazione se ne fece però sul principio della dominazione pisana, ed è quella appunto che si concesse in aflitto a Prince Pieri, e Tommasino Cagnuoli, colla deliberazione degli Anziani del 27 Agosto 1343 da noi pubblicata. Due furono le specie che si lavorarono in questa occasione; un grosso d'argento da due soldi, ed una moneta nera del valore di mezzo soldo o sei denari, che poi si disse sestino. Nel documento citato non venne espresso quali ue dovessero essere le impronte, ma si determinarono tutte le condizioni di peso e di bontà, ed il valore di L. 3, 12, 6 picc. a florino (3). La quantità della moneta da consegnarsi in ordinata in libre quattromila di grossi a peso, e in seimbi libre, egualmente a peso, di sestini, inoltre il tempo fissato per compiere il lavoro fi di sedici mesi (4).

(2) In Luca eorrevano fiorini d'ogni conio, ma vi erano anche quelli di zecca nostrale con difercati impronte. Il Baldocci Pegolotti scrive che i fiorini lucchesi a piede, eloè quelli colla figura di s. Pietro, erano di esarati 23 4/8; e gli altri a esvallo colla immagine di s. Martino, di estrati 23 7/8. In Paginisi, Pecima Ill. 290.

(3) Verso il 1315 il fiorino declinò a nodei 38 1/2 pol a sodii 38 di buona moneta, ed in questo valore perseverò per tutto il-secolo xiv. In forza di legge, ogni lira buona avrebhe dovulo cambiarsi con una lira e quattro solii di pieccal; ma di fatto ebbe spesso un pregio maggiore. Vedi e correzioni fatta ed 11350 allo Statulo Incchese del 1342; a carta 144 dell'originale membranacco ebe si conserva nell'Arch. di Stato.

(4) Gli affitiuari doveltero però oltenere qualche proroga. Un atto del di 8 Agosto 1345, portante il riccionento di due persone nella compagnia degli recchieri, fu stipulato è in contrata z. Petri Gigoli in loco ubi lucano moneta presentialire fabricatori. » Questo curiosio documento fu stampato dal Carli. Non. Zecch. Hal. III. 15, e pol dal Biol, Lacchesi a Venetia II. 361

<sup>(1)</sup> Anziani, lettere, 1339. 14

Nell'anno 1351 si procedette ad un nuovo tavorio di moneta d'argento, del quale non abbiamo trovato il contratto di affitto, ma bensi l'atto, con cui il di 31 Gennaio del 1352 l'appattatore Viviano Sembrini, dopo aver consegnato una certa quantità delle specie fabbricate, ebbe il saldo, e fu sciolto dalla sua obbligazione (1), Fu questa moneta il grossone di argento da sei soldi, colla testa del Volto Santo da un lato e dall'altro il segno di un aquila volante, oggi fatto rarissimo e molto desiderato dai raccoglitori. Fu ordinato della bontà di undici oncie e mezzo di fino per libra: ma riuscì alquanto peggiore e alquanto scarso di peso, per difetto del fabbricante, il quale perciò dovette pagare un' ammenda. Tosto che questo nuovo grosso, il quale si disse imperiale o ghibellino, fu messo in commercio, l'imbroglio della moneta tucchese fu all'apice. Basti il dire che allora fu ad un tempo in corso sul mercato la moneta vecchia detta buona, che valeva poco meno che tre lire a fiorino: quella de piccoli, che nel 1352 era caduta a L. 3. 17. 4 a fiorino: e finalmente questa degl'imperiati, ognuno dei quali avrebbe dovuto valere sei soldi, ma di fatto aveva un pregio minore. E ciò senza contare le specie forestiere, e specialmente le pisane, che per la unione con Pisa, liberamente e legalmente circolavano in Lucca. Pure gli antichi nostri, avvezzi alle arti più raffinate ed arcane della mercanzia e della usura, non si sgomentavano per questo: e ad ogni pagamento sapevano far la ragione di tutte le diverse qualità di monete; aggiungendo di più per il rapporto del grosso imperiale al fiorino, una soprandenza che ne aumentava il valore fino a Lire 4 e soldi 4 ed anche a Lire 4 e sei soldi. Di siffatti conteggi, che oggi stentiamo a comprendere, son pieni i

<sup>(1)</sup> Nei registri dell' introito della Camera appartenenti all'anno 1351 è accennato negl' Indici II titolo dell' incasso dei grossi imperiali che allora si fabbricavano nella zecca di Lucca; ma nel corpo dei libri manca qualunque altra indicazione.

libri appartenenti all'amministrazione del pubblico denaro in quegli anni (1).

Se avanti la fine della signoria pisana si battesse in Lucca delle nuove specie non sappiamo di certo, non essendoci occorso di trovare in proposito nissun documento. Ma veramente non sapremmo spiegare il prezzo maggiore di L. 5 per fiorino che correva nel 1369, se non coll'attribuirlo alla fabbricazione di una sempre peggiore qualità di moneta, che fosse stata fatta avanti a quell'anno (2). Ad altri toccherà a fare sopra di ciò più diligente investigazione. Certo è però che appena i lucchesi ebbero riottenuta la propria indipendenza, pensarono al riordinamento della moneta. Infatti nell'adunanza del Consiglio generale tenuta il 5 Dicembre 1370 fu determinato che questa si rinnovasse, ritornando ai grossi del prezzo regolare di due soldi, e tali di bontà, che il cambio del fiorino non crescesse oltre lire tre e mezzo: alla qual cosa fu poi definitivamente provveduto colla legge del 31 Gennaio 1371 (3).

I documenti che si riferiscono alle antiche monete sono assai desiderati dagli studiosi; perciò riferiamo come appendice a quest'annotazione il testo del contratto passato fra gli Anziani di Lucca e Viviano Sembrini, a proposito dei grossi imperiali stampati in Lucca nel 1351:

 In nomine Domini amen. Cum per dominos Antianos Comunis lucani fuerit concessa Viviano Sembrini de Luca licentia et auctoritas fabricandi et componendi, ac et fabricare



Si veggano per esempio i libri della Camera, Ottobre-Novembre 1352. earla 3 e segg.; ed 1 registri de' Ragionieri o revisori, dal 1351 al 1357.

<sup>(2)</sup> Il fiorino valeva L. 5. 4. piec. il 13 Giugno 1369, come si ha dalla Gabella di Coreglia a quel giorno.

<sup>(3)</sup> Cons. Gen. Riform. 5 Dicembre 1270, e 31 Gennaio 1371, in quest ullima admanara fu ordinala che il grosso da sue soldi avense la bonal di oncie nore per libra di tino, e che la corrispondente speciel drame avense soelici denari d'argento per libra. Fu anche precisamente indicata la qualità delle impronte, e dato la direzione dell'opera a tre cittadini, fra i quali si ritrivas Viriano Sembriai.

et componi faciendi monetam argenteam infrascripte lighe et conij et valoris, videlicet;

Quod dictus Vivianus posset fabricare et fabricari facere et fieri facere in civitate lucana, a tempore dicte concessionis in antea usque ad Kalendas Aprilis A. N. D. MCCClii, grossos argenti, conii et signi videlicet. Quod ex una parte esset signum et figura aquile volantis; et ex dicta parte in rotunditate dictorum grossorum esset scriptum literis sculpitis -OCTO ROMANORUM IMPERATOR, et ex altera parte esset signum et figura Vultus Sancti de Luca et scriptum in rotunditate VULTUS SANCTUS DE LUCA; et lige veri et puri, nitidi et optimi argenti unciarum undecim et medie ad minus, pro qualibet libra dictorum grossorum, ad pondus libre dictorum grossorum; et qui grossi expendi debeant et possent pro soldis sex pro quolibet eorum; et de quibus grossis intrare deberent in qualibet libra ad pondus, ad veram et instam libram Curie Mercatorum civitatis Luce, soldi novem et denari octo et tertium unum grossorum ad plus, prout hec et alia in carta dicte concessionis plenius continetur. Et inter alia contineatur in carta dicte concessionis et pactis habitis cum dicto Viviano, quod dictus Vivianus teneretur dare et solvere camerario lucani Comunis qui per tempora esset, de et pro qualibet libra, ad pondus et ad rationem libre dictorum grossorum, quos tempore in dicta concessione declarato fabricaret seu fabricari faceret, in et de dicta liga et pondere et numero suprascriptis et valore, singulis duobus mensibus in fine ipsorum mensium soldos viginti denariorum lucanorum parvorum de tota summa, que in dictis duobus mensibus fuisset delivrata. Item auod ad voluntatem dominorum Antianorum fieri deberet delivrantia buite; in qua delivrantia fieri deberent tres saggii, quorum unum posset idem Vivianus eligere quem vellet, et secundum illud deberet iudicari dicta buita et moneta fabricata. Et de reliquis duobus, unum debeat esse Comunis lucani, et religium debeat esse custodis dicte monete, et codem modo deberent dividi et dari grossi qui essent in dicta buita, et qui deberent idem Vivianus restaurare ipsum Comune Lucanum de omni et toto eo, quod

tempore delivrantie dicte buite, reperiretur dicta buita esse in minori liga et pondere vel numero suprascriptis. Et pro parte dicti Viviani dicatur ipsum soluisse camerario Comunis lucani soldos viginti pro qualibet libra ad pondus totius summe monete fabricate per ipsum Vivianum, prout plenius de solutionibus per eum scriptis apparet in libris introvtuum Comunis lucani et camerariorum dicti Comunis. Et per dominos Antianos Comunis lucani electi fuerint infrascrinti cives lucani ad faciendum delivrantiam dicte buite; videlicet Tomasinus Cagnoli saggiator, Nerius Fulcerij ponderator, Nicolaus Porco et Jacobus Benectonis provisores dicte buite et saggiorum factorum per ipsum Tomasinum, qui fecerunt saggiatura de dicta buita: et Vivianus predictus, secundum tenorem concessionis sibi facte, elegit unum de dictis tribus saggiis et secundum illud iudicata est dicta buita. Et eorum relationem predicti saggiator, ponderator et provisores fecerint ipsis dominis Antianis, referentes et dicentes dictam monetam fabricatam per dictum Vivianum esse in minori liga, qua esse debuisset, secundum formam concessionis predicte, quartos tres unius denari ad pondus veri, puri, nitidi argenti, minus uno sedicino pro qualibet libra, ad pondus dicte monete laborate per ipsum Vivianum, et defectum esse in ipsa moneta in pondere denariis undecim pro qualibet libra, ad pondus dicte monete, prout de dictis electione et relatione plenius continetur in actis et scriptis cancellarie dominorum Antianorum predictorum, manu mei Andree notarii infrascripti. Et dictus Vivianus consequi velit in habere liberationem de moneta per eum fabricata et buita predicta, ac etiam restaurare Comune lucanum de omni et toto eo quod reperitur dictam buitam esse in minori liga, numero suprascriptis. Et per dictos dominos Antianos fuerint vise solutiones facte per dictum Vivianum de soldis viginti den, luc. parvorum. de et per qualibet libra dicte monete ad pondus per eum hucusque fabricate. Ideo dicti domini Antiani dicti Comunis lucani numero novem, stantes simul ad collegium in minori aula palatii ecclesie s. Michaelis in foro, comuni concordia, nemine discordante, confessi fuerunt in presentia mei notarii

et testium subscriptorum et dicti Viviani presentis et interrogantis et etiam confitentis, infrascripta verba vera esse: Quod summa monete per ipsum fabricate, usque ad Kalendas mensis Januarii preteritas, est et ascendit in totum librarum MMDCCLXX, ad pondus, et quod, prout apparet in libris introitus dicti Comunis et camerariorum dicti Comunis, dictus Vivianus solvit libras duomilia sentingentas sentuaginta denariorum luc, parvorum, salvo semper iure calculi, quas solvere tenebatur dicto Comuni, secundum formam dicte concessionis sibi facte, ad rationem soldorum viginti denariorum luc, par, pro qualibet libra ad pondus dicte monete; ac etiam dictus Vivianus solvit hodie, in presentia ipsorum dominorum Antianorum, Castello Castilionis civi lucani maiori et generali camerario dicti Comunis libras trecentas sexagintaseptem. soldos quatuordecim et denarios decem parvorum, quas restaurare debebat dictum Comune, pro eo quod reperta est dicta moneta in minori liga et pondere suprascriptis, secundum delivrantiam dicte buite; videlicet libras ducentas quadraginta, sol. xv et den. viii parvorum, pro eo, quod ut supra dictum est, repertum est dictam monetam fabricatam esse in minori liga quartos tres unius denarii, minus uno sedicino pro qualibet libra, ad pondus dicte monete fabricate, et libras centum vigintisex, soldos decemnovem et denarios duos parvorum, pro defectu reperto in dicta moneta, in pondere de denariis undecim pro qualibet libra, ad pondus dicte monete fabricate per dictum Vivianum. Qui Vivianus in presentia ipsorum dominorum Antianorum dixit, et confessus fuit dic is dominis Autianis, delivrantiam dicte buite bene et solenniter et recte factain esse et fuisse, et se teneri et se secundum formam dicte delivrantie debuisse restaurare Comune predictum lucanum, tam pro defectu lice, quam etiam pro defectu ponderis dicte monete, in suprascripta summa librarum trecentarum sexaginta septem, soldis quatnordecim et den, decem parvorum per dictum Vivianum, ut supra dictum est. hodie solutarum suprascripto Castello camerario. Ac etiam ipsi domini Antiani confessi fuerunt dicto Viviano, ipsum Vivianum dedisse et soluisse hodie, pro tertia parte grossorum

repertorum in buita, et pro tertia parte saggij totius ipsius buite, Castello camerario antedicto, libras vigintiocto et solidos duodecim parvorum. Et dictus Vivianus fuit confessus et publice guarentavit dictis dominis Antianis, pro dicto Comuni lucano recipientibus, et mihi notario infrascripto, tampuam servo publico stipulanti et recipenti pro dicto Comuni, et Nuccio Berlescia custode dicte buite, se Vivianum habnisse et recepisse, et sibi traditam et consignatam esse totam dictam buitam et saggios et grossos omnes repertos in insa buita. Renuntians exceptioni rei sic non geste et doli mali et in factum et traditionis et consignationis dicte buite et denariorum et saggiorum insius buite sic sibi, ut dictum est, non facte. quam in judicio vel extra, non opponere vel proponere, per se vel alium, promisit et convenit dictis dominis Antianis et mihi notario infrascripto, recipientibus ut supra. Et quia dictus Vivianus predictas solutiones fecit ut dictum est. dicti domini Autiani, vigore eorum officij, et omni via et modo quibus melius notuerunt, liberayerunt et absoluerunt dictum Vivianum presentem et recipientem, pro se et suis successoribus et fideiussoribus, ab omni eo quod idem Vivianus solvere tenebatur et tenetur dicto Comuni lucano, et ab ipso Viviano dictum Comune lucanum petere posset, vigore dictorum pactorum initorum in dicta concessione facta dicto Viviano, de eo et pro eo quod solvere debebat soldos viginti pro qualibet libra, ad pondus dicte monete hucusque fabricate, ac etiam pro eo quod restaurare tenebatur dictum Comune pro defectu ipsius monete, qui esset in liga, numero vel pondere, seu in minori liga pondere vel numero inscriptis in dicta concessione, ac etiam pro eo quod dictum Comune habere dehebat tertiam partem dicte bnite et saggiorum et denariorum dicte buite. Et ergo dictus Vivianus liberavit dominos Antianos et me notarium infrascriptum, tamquam servum publicum, recipientes pro dicto Comuni, ab omni et toto eo quod ipse petere poterat, seu potest, usque ad hanc diem, a dicto Comuni luc, pro dicta concessione et occasione dicte concessionis et auctoritatis. Et dixit et protestatum fuit se nolle ulterius, vigore dicte licentie et auctoritatis, fabricare

vel fabricari facere de dicta moneta, et ipsa concessioni renunciavit expresse. Quam confessionem et liberationem, et omnia et singula facta, suprascripti domini Antiani, pro dicto eorum officio antianatus et pro dicto Comuni, et dictus Vivianus, pro se ipso et suis sotiis et fideiussoribus, promiserunt et convenerunt vicissim habere et tenere firmam, ratam, et contra eam vel eas seu ea, non facere vel venire, aliquo jure causa vel modo, vel venienti consentire, ad penam et sub pena dupli eius de quo ageretur, et refectionem damnorum et expensarum stipulare promissit. Per quibus omnibus et singulis observandis, obligaverunt se se ad invicem dicte partes etc. Renuntiantes omni exceptioni et defensioni contra predictas, modo quolibet competenti. Actum Luce in aula minori palatii ecclesie sancti Michaelis in foro, presentibus ser Vanne quondam Benvenuti de Appiano notario cive pisano, et ser Lazzario Corbi notario cive lucano, et Nuccino Boccansocchi cive lucano, testibus ad hoc vocatis, Anno nativitatis Domini millesimotrecentesimo quinquagesimo secundo, indictione quinta, die ultima Januarij,

The Ego Andreas quondam Mei Bellomi de Luca, imperial auctoritate notarius et iudex ordinarius, Cancellarie dominorum Antianorum luc, Com. scriba publicus, suprascriptis omnibus interfui, et ea scripsi et publicavi (1).

## Bando 176. — 20 Marzo 1345.

Molte premure si erano date i Lucchesi per togliersi da dosso l'interdetto, da cui erano stati colpiti nell'anno 1328 da papa Giovanni XXII; ma solamente ne avevano potuto ottenere una sospensione di pochi mesi nel 1333, come altrove fu avvertito (2). Nella occasione che messer Mastino della Scala fu in Lucca nell'anno 1339, gli Anziani ebbero da lui delune lettere commendatizi per la corte romana di Avigno-

<sup>(1)</sup> Anziani, Atli vari 1352. vol. 32. 2.

<sup>(2)</sup> Vedl addietro, pag. 287.

ne, dove intendevano fare nuove istanze per la rimozione delle censure, inviandovi quello stesso Piero del Gallo, a cui l'altra volta era riuscito di ottenerne la sospensione. Le raccomandazioni di Mastino sarebbero state, ne' casi ordinari, molto male accette alla corte del papa, essendo egli pure scomunicato, per avere, fra gli altri suoi fatti, ammazzato di propria mano Bartolomeo della Scala, suo engino germano e vescovo di Verona. Ma egli appunto in questo tempo avea spedito come ambasciatore in Avignone Azzo da Correggio, coll'incarico di fare istanza per la sua assoluzione, e datogli per istruzione di largheggiare ne' patti, e di profferire al Papa le terre che tenea, per riaverle poi e riconoscerle da lui a titolo di Vicario o Gonfaloniere della Chiesa, col pagamento di un censo annuale. Non si ignorava che le pratiche avviate erano a buon porto; e perciò i lucchesi ponevano a ragione la loro fiducia nelle lettere di Mastino, il quale scriveva al suo consanguineo frate Matteo Orsini cardinale di s. Giovanni e Paolo, a Giovanni cardinale Portuense e di s. Ruffina, e a messer Azzo da Correggio, il quale caldamente invitava ad assistere ed aiutare con ogni suo potere l'oratore di Lucca (1), il Papa allettato dalle larghe promesse del tiranno veronese, spediva il 1 Settembre 1339 una bolla dove confermava il dominio di lui sulle terre che occupava. dichiarandolo, assieme col fratello, vicario della santa sede. e sottoponendolo all'obbligo di pagare a questa l'annuo censo di cinquemila fiorini (2). Con altra holla del 22 dello stesso mese, Mastino fu liberato dalla scomunica, colla imposizione di alcune penitenze e limosine. Le pratiche per l'assoluzione di Lucca, non ebbero però così pronta risoluzione. Ma il terreno

Queste lettere date da Lucca 19 e 20 Aprile 1339 sono trascritte, assleme alle istruzioni di ser Plero, nei Copiario delle lettere degli Anziani ad anno, carta 3 e segg.

<sup>(2)</sup> Questo patto non fu mantenuto da Mastino, onde pol ne nacque dissidio con Azzo da Correggio, che si adegnò della sua mancanza di fede. I particolari di questo fatto sono da leggersi nelle Storie Pistolesi, 223. Dai Villani, che accenna al fatto con poche parole, è detto per errore che il cesso fissato fu di cinquantamila forini.

fu così ben preparato, che l'anno dopo in un solenne concistoro di cardinali, presente una gran moltitudine di persone, furono ammessi cinque cittadini lucchesi, sindaci e procuratori di tutto il popolo di Lucca, a scusarsi dell'avere apparentemente, e solo per forza maggiore, riconosciuta l'autorità usurpata da Lodovico il Bavaro, da Castruccio, dall'antipapa Niccolò, e dal vescovo intruso Rocchigiano: e a dichiarare essere però stati sempre di cuore riverenti alla chiesa romana, e pronti a riceverne i castighi. Le quali scuse e proteste essendo state accettate, il Papa solennemente ritirò l'interdetto, e dichiarò assoluto da ogni censura il popolo lucchese, sottoponendolo all'obligo di eseguire alcuni atti di pentimento e di espiazione. Fra questi fu di edificare nella chiesa cattedrale di s. Martino una cappella in onore di s. Benedetto, e di assegnarle una dote per la uffiziatura, L'assoluzione venne pubblicata colla bolla del 27 Ottobre 1340 (1), I cinque sindaci lucchesi furono maestro Arrigo da Camaiore, canonico e scrittore papale, Giovanni Sbarra dottore di leggi, Pietro Buiamonti, Buonaggiunta Tignosini, e Andrea Berti. La costruzione della cappella fu alquanto ritardata a cagione delle guerre, e dell'assedio posto a Lucca da' pisani. Siccome però il tempo n'era stato assegnato in due anni, trovandosi i lucchesi prossimi a cadere in contumacia, stabilirono di provvedervi, nonostante le infelicissime condizioni della città. Per lo che in un Consiglio generale di cittadini che si tenne il 19 Aprile 1342, si elessero sindaci con larghissimo arbitrio per fare tutte le spese occorrenti. e colla autorità di prendere a mutuo il denaro occorrente (2). Dopo di ciò con gran fretta si elesse il cappellano, si ordinò il benefizio, si provvidero gli arredi sacri, e tanto si fece. che il vescovo ed il clero della cattedrale poterono dichiarare, in vari atti del 24 e 27 dello stesso mese, avere il Comune

L'originale della bolla si conserva nel Diplomatico Lucchese.
 È riferita nel suo intero anche dal Sercambi, il quale aggiunge un breve che fu invisto al vescovo di Lucca sullo stesso proposito.

<sup>(2)</sup> Anziani, Atti vari, 1362. vol. 16. 9. e segg.

sodisfatto alle sue obbligazioni (1). Ma la materiale costruzione della cappella di s. Benedetto dovette soffirire qualche indugio, come certamente assai ritardata ne fu la consacrazione. Infatti si scorge dal bando da noi pubblicato, che questa avvenne solamente ii 21 Marzo 1345, e che fu per parte del Podestà invitato tutto quanto il popolo di Lucca ad assister alla solenne certinonia (2).

## Bando 177. — 19 Maggio 1345.

I figliuoli di Castruccio non sapevano trovar modo di vivere pacificamente nelle loro terre, ma di continuo andavano suscitando qualele novità attorno a Lucca, sperando che una volta fosse per nascere la occasione favorevole di farsene padroni. Dopo essersi adoperati percibi la città venisse in potere di Mastino, e dopo avere accettato da lui per più anni una ricca provvigione, gli si rillelarono appena lo videro in male acque, passando dalla parte de' pisani, che gli aveano mossa la guerra. Nel tempo dell'assedio furono con questi contro Lucca; e gli aiutarono gagliardamente a rendersene padroni, pensando che la preda potesse cadere nelle foro mani; forse lusingiti in siffatto pensero dalle pro-

<sup>(1)</sup> Capitoli , libro de' privilegi, segnato in antico A. II. 94 pag. 36,  $\epsilon$  segg.

<sup>(2)</sup> La spexa occoria per la spedizione delle lettere assolutorie fuorini 1032. Analiani, vol. 17. cartis 18-19. Il denne per la costrocione della cappella fu decretalo che si exusase dal retratto della gabella delle merci, come si ha du una manabatica del 28 Aprile 1342; una anche il clero dovette pagare la sua parte per questo lavoro, conservandosì nuturea un registro inilidato. Gapia imposite laceni cleri, factio occasione cappelle fiende per così su eccisios ancui llurini pro remediane interdicti; in Arch. di stat. libro a parte fra i processi vari in materia di giuri dalione. I luoghi religiosi di tutala i discost, doci chiese, monasteri e spedail, erano in numero di 502, aventi una rendita totale stimuta. La 1(28/28), la quale si gravo del 21/2 per cento.

messe degli stessi pisani (1). Ma avendo questi fatta la conquista di Lucca, e mostrato chiaro di non volerla cedere ad altri, gli Antelminelli non tardarono a scoprire il loro mal animo, ed a correre da nemici la provincia di Garfagnana. Risposero i pisani coll' assalire i loro castelli, contro i quali nell'anno 1343 fecero una spedizione militare, gravando i cittadini lucchesi di una delle solite imposte di guerra, che si disse delle balestre (2). Essendo impotenti a resistere, i duchini (così si chiamayano i fieli di Castruccio), d'accordo col marchese Spinetta Malaspina, ricorsero per aiuto a Luchino Visconti signor di Milano, il quale nell'anno 1345 mando un forte esercito, sotto il comando di Filippino da Gonzaga, per combattere i pisani in Versilia e nel terreno di Lucca. Essendo questi rimasti sopraffatti in varie fazioni, si dettero a implorare la pace; e dopo alcune pratiche ed ambascerie, Luchino venne in accordo di far compromesso della contesa nello stesso Gonzaga, il che fu da loro accettato. Costui pronunzió pubblicamente la sentenza di pacificazione in Pietrasanta il giorno 17 Maggio 1345. I punti sostanziali di quella rurono; che il signor di Milano rendesse tutte le terre conquistate in Lunigiana, in Versilia ed in Garfagnana che i nisani dall' altra parte pagassero a lui ottanta migliaia di fiorini d'oro, e restituissero i beni sequestrati agli Antelminelli ed al Malaspina.

. I pisani fecero grandi dimostrazioni di gioia alla nuova di questa pace, come quelli che oramai si sentivano impotenti a sostenere la forza dell'armi di Luchimo. Perciò serissero tosto ai magistrati lucchesi, onde il fortunato avvenimento si annunziasse al popolo con solennità, e se ne mostrasse alleprezza. Fu allora che il Vicario di Lucca mandò il bando da

<sup>(1)</sup> Il Sercambi dice chiaramente che i pisani aveano promesso si gibbellini lucchesi ed agli Antelminelli di farti padroni di Lucca. Croniche mss. prima parte, carte 45-46. I successi di questa guerra sono ampiamente raccontati in molti libri, ed in particolare da' cronisti pisani, e dalle Storie Pistolest.

<sup>(2)</sup> Anziani, Atti vari. 1343. vol. 20, 20.

noi publicato, che appunto fu accotto, se i pubblici documenti non mentono, con gran festa e trionfo. Ed invero, benchè i lucchesi per questa pace venissero confermati nella soggezione di Pisa, pure elibero alcuna ragione di rallegrarsi nel vedere altontanto dalle lorio terre il flaggioli di una querra, che in ogni modo non avrebbe mai giovato a renderli in liberta.

Nell'Archivio lucchese non abbiamo trovato il testo della sentenza del Gonzaga, e solo leggemmo, in una perganena rogata da ser Bonaventura da Pontedera il 24 Novembre 1347, quella parte che ordinava la restituzione de' beni ad Arrigo e Vallerano degli Antelimileli (1). Riferiremo però alcune delle lettere colle quali si mandò ai lucchesi la notizia della pace, ed una delle risposte che vi fecero gli Anziani (21).

Magnificis dominis dominis Rectoribus et Antianis Comunis Luce, amicis nostris karissimis.

Magnifei Domini Jarisimi Steut placui comulum bonorum summo Largitori, holie Vill presentis mensis, ex vigore comprensisorum in nobis factorum per magnifeum dominum Lucchinum Vicconilum ex una parte, et Gounum piarum per se igo et Gomoni lucano er parta elhera, ad ipsius Largiforis honorem et laudem, pronuntiavimus sique sententiam delimus ut firma par et concordia injet ettamque parten concluso adoli perpetuo duratura. Ad cuius conservationem et connexionem formam, cunctorum expransa succiorem, et ad eficiam parem et concordium, atque felicis status predictarum partium et amicorum omnium, sugumentum, ex use benigliatiat largitate agost et conservel.

Dalum in Petrasancia XVII Madii.

Filippinus de Gonzaga.

Poteslati, Antianis, Rectoribus ac Vicario civitatis lucane. Reverendi patres. Pateriatid vestre tenore presentium ad gaudium intimamus, quod nobis perventis ad dominum Filippinum in Petrasanta, et mullis hine indae collatis super- negoliti, que inter magnificam idoninum dominum Lucchinum Mediolani etc. dominum, et Comme vestrum et nostrum esse videbatur d'asidii materia; tandem ipse dominum Filiption de la compania de la compania de la constanta de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania d

Nel Diplomatico Lucchese. Questa carta contiene l'atto col quale si esegui detta restituzione di beni.

<sup>(2)</sup> Dal Copiario delle lettere degli Anziani, vol. 58. 5 e segg.

pinus, iporum partium commissarius et comunis anticus, auctoriuse potestatis sila partibus activibue, ple nomiei suoceato, todici in terra Petrasancte past vesperas, coram gentium multitudine copiosa, solerniter inter partes predictas suam tuiti sententiam, cum ingenti gaudio et triumpho. Per quam inter partes easdem reformata est vera pax et concordia, et reintegrata amicilia, que hine inde vigere solohat; ac ex aveniunt reisanadi obsides et captivi et terre abate, tam verte et nostre, quam domini Spinecte marchionis, todaliter restituende; et alia resinut utriunque fienda de quibus alias redidi poteritia certiores. Quibus sic Ciciliter actis potestis et debetts, una nobiscum multipliciter congaudere.

Ambaxiatores pisani Comunis ad partes Petresancte destinati.

Magnifici signori Antiani di Lucca. in questa hora è giunto l'olivo della pace, onde lo nostro signore Dio ne sia ringratiato. Lodate et ringratiate Lui. Li pacti e modi che in ciò tenuti sono, sentirete ordinatamente.

Datum Pisis, die XVIII Maj in manc.

Dino dalla Rocca.

Prudentibus viris Rectoribus et Vicario Comitis in civitate Lucana.

Potestas
Capitanus
Pisarum.

Notificamus vobis ad guadium tenore presentium, quod de discolari de guerra siguent inter dominum Luchium Viccomitum Nedioni dominum et nos, per Dei gratium naper ad pacem devenimus, et concule unlatent, que Pisis solemniter cum multa mentis letitia extitit hodie publicata. Super qua voiumus et mandamus quod in Deo dantes laudes et gratias, immensa gaudia celebreits, per igene lettile et ailos iocundos actiis, ostendentes aperte quanta nobis est materia congaudendi Datum Pisis, die XVIII Maj, in mediis tettilo.

Magnificis et potentibus viris dominis Antianis pisani populi patribus suis.

Litera vestre peternitatis de publicatione pacis facta Pisis, et quod illud diem fieri faceremus per civitate luenas, cun multa iocunditare ecepiaus. Et statim cum magno gaudio et triumpho dietam pacem nbique per civitatem nostram publicari fecinus. Sperantes in Deo, e que cucha bana procedunt, quod bee cedent ad eius inudem et reverentiam sanctissimam, et ad bonum et pacificum statum utrisque Comunis.

Datum Luce, die XVIIII Maj, XiiI indictione.

#### Bando 182. - 7 Gennaio 1346.

Nell'auto 1346 fu grandissima e generale carestia, come si ha da tutte le memorie del tempo. Gió hosti a spiegare i molti ordini che si pubblicarono in Lucca in quest'anno, dall'uffizio del Fondaco e dagli altri magistrati, contro l'incetta e la estrazione delle vettovaglie.

#### Bando 206. - 11 Marzo 1346.

Il Podestà di Lucca era obbligato per il suo giuramento ad accorrere quando accadesse incendio in qualche luogo della città, borghi e sobborghi; e in caso d'impedimento, ad inviarvi il cavaliere socio, ovvero uno de giudici della sua curia. In questi casi era investito dallo Statuto della autorità di ordinare la distruzione delle case, purchè fosse utile per arrestare od estinguere il fucco, restando dobligato il Comune a pagarne dentro tre mesì al proprietario il valore secondo la stima. Dovevano accorrere, per lavorare alla estinzione del fucco sotto l'ordine del Podestà, tutti i maestri di legname e di pietra, ed i copritori de' tetti, muniti di picchi e di scuri; nel mentre che i tintori, i cuoiai, i, pellai ed i forni, doveano esservi colle loro caldale, secchie e vaselli per recare acqua; el a ciò tutti questi operai erano tenati per il giuramento delle loro arti (1).

Nelle occasioni di guerre i maestri di pietra e di legname erano auche chiamati a servire, per utile del Comune, ne l'avori occorrenti alla offesa ed alla difesa delle terre. I maestri di legname erano pure adoperati nel maneggio dei magnari, dei trabocchi e delle grosse balestre, tenendo luogo in questo modo degli artiglieri moderni. Nella occasione dell'assectio di Lucca i maestri di pietra e di legname, avenno accettata

<sup>(1)</sup> Statuto del 1331, II. 9, e Statuto del 1342, II. 13.

e giurata il 6 Ottobre 1311 in mano degli Auziani una particolare capitolazione contenente i patti del loro servigio (1).

### Bando 208. - 27 Marzo 1346.

Il conte Bartolotto, a nome del quale si mandò questo bando, era figlio ed erede di Brandiligi della casa dei Venerosi, che si intitolavano signori di Ripa, d'Isola, di Suzzara, di Bardina, e della quarta parte della città di Verona: benchè di fatto in questi tempi risedessero a Pisa, dove ebbero discendenti, onde vennero i conti Pesciolini oggi viventi in Firenze, Il conte Brandiligi era stato, per un diploma dello imperatore Arrigo VII, investito della autorità di legittimare i bastardi, di eleggere i notai, e di altri simili privilegi. Ciò chiaramente apparisce da una carta, che il ch. Prof. Francesco Bonaini stampò in seguito allo statuto de notai pisani, colla quale il conte Bartolotto concedeva il 9 Settembre 1336, l'autorità notarile a Bonaventura de' Monaci, poi cancelliere del Comune di Firenze (2). Il Bonaini riferi nello stesso luogo alcuni documenti per prova che simili prerogative erano state attribuite anche alla nobile ed antichissima famiglia degli Avvocati; e su questa, per esser cosa di Lucca, non saranno qui fuor di luogo alcune parole.

Questa famiglia ebbe per fondatore, come è dimostrato da varie carte de nostri archivi, un Flaiperto giudice imperiale, che nel secolo XI esercilava l'uffizio di avvocato de vescovo di Lucca; la qual carica essendosi mantenuta nella casta, le valse la designazione degli Avvocati. Assieme alla avvocazia o visdominato del vescovo, ebbero i discendenti di Flaiperto una generale giuristizione sul contado di Lucca di Pisa, e veri diritti di feudo sul castello di Colle di pozzo in Matriai, su la pieve di Marlia, s. Gemignano e sul monte di Segromigno; ottre i titoli che ebbero alcuni di Ioro di

<sup>(1)</sup> Anziani, vol. 15, carta 2 e segg.

<sup>(2)</sup> Slaluti Pisani, III. 845 e segg.

messi imperiali e di conti del sacro palazzo. Assai frequenti, tra le antiche carte lucchesi, sono gli atti della autorità di questi Avvocati, o sieno sentenze, o elezioni di giudici ordinari e notari, emancipazioni, manumissioni, permessi di alienare i beni de minori, ed altri; i quali appariscono anche pronunziati in una Curia speciale dove sedevano alcuni giudici da loro eletti. Molto antiche e solenni erano le concessioni e le conferme di così straordinaria autorità fatta alla famiglia degli Avvocati, Essi vantavano privilegi di Arrigo V dell'anno 1110, di Barbarossa del 1155, di Ottone IV, di Federigo II del 1220, di Giovanni re di Boemia del 1332, e finalmente di Carlo IV del 1355. Gli originali di questi diplomi, che gli Avvocati tennero per un tempo in deposito nella sagrestia della cattedrale lucchese, oggi sono forse sperduti, Ma quelll di Federigo II e di Carlo IV, essendo inseriti per intero in una nomina di notaio fatta l'anno 1433 da Dino q. Guglielmo degli Avvocati, furono ritrovati dal Cianelli, che li dette alla luce nella sua illustrazione de' castelli e de' feudi lucchesi (1).

Altre furono le famiglie che godettero fra noi di simili privilegi, per concessioni dell'Impero, della corte di Roma e anche di principi minori. Per non dire de più noti come gli Antelminelli ed i Castracani, aggiungeremo che anche i Rapondi ottennero queste percogative unite al titolo di conti palatini, per un diploma con bolla d'oro di Carlo IV imperatore, dato il dl 8 Giugno 1369 (2).

Di queste concessioni, che non potevano a lungo sostenesi dopo la decadenza dell'ordinamento feudale, fur per avventura l'ultima ad abbiristi la ammissione al tabellionota fatta dai particolari privilegiati. A ciò provvide finalmente il senato lucchese nel 1433, quando per togliere (come fu dichiarato nel decreto) l'abuso delle ordinazioni a notari, e



<sup>(1)</sup> Gianelli, in Nèm. Doc. Stor. Lucch. III. 140. Ma soprallulo si consulti la raccolla dell'anliquario Orsucci, ai volumi segnali O. 13, N. 12. e O. 28, conservati nell'Archivio di Stato.

<sup>(2)</sup> É riferito dal Baroni nel Codice Diplomatico lucchese, mass. della pubblica libreria di Lucca.

de giudici ordinari, fatte dai copti e dai nobili per autorità imperiale o papale, spesso senza pubblica notizia, in persone idiote e ignare de primi elementi dell'arte, ripristinò la regolare matricola de'notari, e sottopose la toro nomina ad alcuni particolari regolamenti, ed alla autorità del governo (1).

# Bando 251. - 27 Agosto 1346.

Le poche leggi che si aveano in Lucca sulla materia della caccia, sono contenute in tre capi dello Statuto generale (2). Era in questi vietato di prendere le quaglie colle reti, col quagliero, e collo scudo; e di entrare ne' campi per uccellare, dalle calende di Giugno a tutto Settembre, perchè ne sarebbe venuto danno alle biade. La caccia co' falconi, perchè nobile ed utile esercizio de' cittadini, era particolarmente privilegiata, e si permetteva in ogni stagione. Gravi pene erano minacciate a chi uccidesse i falconi, gli astori ed i loro terzuoli e gli sparvieri; inoltre si ordinava che chi prendesse vivo alcuno di questi uccelli da preda colla coda strappata. segno dell'esser domestico, fosse tenuto a presentarlo alla Camera di Lucca, dove era affissa una pertica su cui si posavano gli animali smarriti, e si custodivano perchè i padroni potessero riaverti. Grande severità si usava contro coloro che avessero saettato o preso, con rete o con qualsiasi insidia, i colombi domestici altrui. Ad ogni persona era lecito di batterli, purchè non ne derivasse spargimento di sangue, e di strappargli le reti ed i lacci, e nulladimeno erano anche condannati per ufficio del Podestà.

<sup>(1)</sup> Cons. Gen. Riform. 25 Giugno 1434.

<sup>(2)</sup> Statuto del 1342 IV. 57-58-59.

### Bandi 266-267-268 - 15-21 Ottobre 1346,

Quel ser Scarlatto Maffei, di cui facemmo menzione altre volte, dopo essere stato per ben quattro anni Capitano di Guardia e Conservatore del pacifico stato di Lucca, ricoprendo anche per qualche tempo eguale carica in Pisa, fu a mezzo Ottobre del 1346 cassato d'uffici, o escaciato da ambedue le città, per un decreto del Consiglio di Pisa, vinto dalla fazione de' bergolini. Era costui uno dei più sicuri strumenti della parte raspante, e specialmente dei conti della Rocca, i quali ebbero per un tempo il principale maneggio del governo di Pisa e di Lucca, come tutori e vicari del conte Ranieri di Donoratico, giovinetto inesperto, che per riverenza alla memoria di Bonifazio suo padre, era stato chiamato Capitano conerate delle due città.

I bergolini pisani dopo la caduta di ser Scarlatto, che li teneva in timore col suo ufficio arbitrario, alzarono la testa, e francamente presero a maneggiarsi contro i loro avversari; senza che però riuscissero in quel primo tempo a sopraffari, ed a togliere di stato la casa dei conti della Rocca (1).

Dal bando di N. 266 si scorge che ser Scarlatto era sulle mosse per partirsene da Lucca il di 15 Ottobre; el infatti nel giorno stesso gli Anziani, senza dubbio per ordine venuto da Pisa, eleggevano in sua vece ser Federiço Bindi da Montectalino (2). Pra i primi atti di costui furono il bando del 17 Ottobre, contenente varie prescrizioni di pubblica sicurezza, el 'altro del 21 dello stesso mese, col quale, tempo un giorno, s'intimava lo s'iratto dal terreno di Lucca a tutti gli officiali e famigli di ser Scarlatto. Gli ordini severissimi che fece bandire il muovo Conservatore, come quello del 2 Dicembre 1346 (N. 281), che potrebbe dirsi una legge di sospetto politico o di stotto d' usserio, fanno chiaro como i lucchesì niente

<sup>(1)</sup> Sercambi, eron. Lucch. ad anno.

<sup>(2)</sup> Anziani, lettere originali, 1347.

guadagnassero nel cambio, e che nulla di buono avessero da sperare nell'abbassamento dei raspanti pisani.

#### Bando 284. - 30 Marzo 1347.

Fra Pistoja e Lucca fu quasi continua la guerra di rappresaglie. Quelle di che si tratta nel bando da noi pubblicato, erano state concesse dal Comune di Lucca a Guglielmo di Savarigi degli Antelminelli, per alcuni danni da lui sofferti in Pistoia, quando l'anno 1329 vi esercitava l'ufficio della Podesterla. Dall'altro lato i pistoiesi le avevano concedute contro i lucchesi ad Angelo e Bandino Panciatichi, per cagioni a noi ignote. Dai carteggi degli Anziani lucchesi apparisce che queste scambievoli rappresaglie, già in corso da vari anni, erano state sospese e riprese più volte, senza che mai fosse avvenuto un finale accomodamento, non ostante le ripetute ambascerie, e le molte pratiche passate fra- i due comuni. Il bando del 30 Marzo 1317 contiene appunto l'annunzio di una di queste sospensioni. Non abbiamo trovato nei pubblici documenti posteriori a tale anno, niente che abbia riguardo alle rappresaglie in vantaggio dell'Antelminelli, nè sappiamo quando fossero ritirate o sonite. Quelle concedute ai Panciatichi erano di certo tuttavia in corso nel 1375, leggendosi che in tal anno il Comune di Pistoia consentiva ad una nuova sospensione (1).

### Bando 296. - 14 Gennaio 1348.

Il bando mandato in questo giorno, per vietare l'ingresso nella città e nei borghi di Lucca a chiunque da un anno fosse stato in terra di Romanla, corrisponde senza fallo all'av-

Si consulti il Copiario delle lettere degli Anziani di Lucca; specialmente all'anno 1344, carte 7-8: anno 1345, carte XII e 62 e segg. anno 1375, carte 36.

vicinarsi della pestilenza, che in que' primi giorni dell'anno era stata appunto recata a Pisa da una galea di genovesi. Questo debole tentativo, fatto perchè il terribile flagello non si propagasse nella vicina Lucca, riusci vano del tutto. I documenti che ci rimangano non recano però nissuna particolarità sui primi casi del contagio fra noi, e sul giorno che il flagello scoppiò nella nostra città. Solamente nelle giunte fatte nell'anno 1350 allo Statuto lucchese del 1342, è riferita una legge che ordina doversi considerare interrotto il corso delle prescrizioni durante il tempo trascorso dalle calende di Marzo a quelle di Settembre 1348, per cagione della pestilenza. Ma forse si volle con tali parole determinare il tempo della pienezza del male, piuttosto che indicarne precisamente i giorni del principio, e della fine (1). Si hanno però indizi che fossero già contaminati dalla moria il paese e la città di Lucca nel Febbraio: e che noi fosse divenuta gigante sul cominciare della primavera, Infatti avendo i Pisani, nei primi giorni di Aprile, richiesto i lucchesi di un prestito di alcune migliaia di fiorini d'oro, oltre le gravissime imposte ordinarie, si scusavano gli Anziani di Lucca, rammentando il tenore delle capitolazioni, ed allegando le impossibilità di mettere assieme nuovi denari in tempo di tanta sciagura. Nam vivit Deus, essi scrivevano il 5 di detto mese, quod malus status, obscena paupertas, mortalitas luctuosa, infirmitas pestifera, et alia sinistra incredibilia, que adeo pro nimio cursu exuberant, sic terruerunt lucanos cives, quod se solo fuge refugium salvos facit. Proh dolor! reliqui cives ad aliud quam ad umana corpora non intendunt, et utinam sufficeret numerus ad ipsa corpora deferenda. Pape! adeo percussi sumus quod cimiteria cadaveribus plena, corpora recipere non sufficiunt (2). Rispondevano ipocritamente i pisani di avere udite le modeste scuse de' loro cari fratelli, dettate colla consueta devozione, quasi facendo sperare di esser per desistere dalla dimanda. Ma di fatto ordinarono al tempo stesso a ser Fede-

<sup>(2)</sup> Anziani, letlere, 1348, 13-14

rigo da Montecatino che catturasse cinque cittadini lucchesi, ed imponesse loro il pagamento della somma domandata al Comune. Protestavano allora gli Anziani contro l'atto disumano; ed affermando esser Lucca tutta piena di morte, ridotto a pochissimo il novero dei cittadini, nè a questi potersi in tanta calamità chiedere imprestiti e imporre nuovi balzelli, concludevano coll'esclamare, esser cosa inaudita che si cercasse di inacerbire le piaghe ad una gente prostrata nel fondo della miseria e dell' afflizione. Questa seconda lettera, in data del 10 Aprile, è notevole per lo insolito risentimento delle parole, ed è certa testimonianza che i lucchesi erano oramai fatti coraggiosi dalla disperazione (1). Avanzandosi la stagione crebbe intanto la forza della mortalità, la quale ebbe il suo colmo nella estate; ma col progredire del flagello si fanno più che mai scarse le notizie che possono ricavarsi dai libri pubblici. Nel mese di Maggio scomparisce dai registri degli Anziani la scrittura di pugno dell'operoso e diligente cancelliere ser Aitante Aitanti, e non vi si leggono che poche e sommarie note del suo successore. In quelli appartenenti alla entrata ed alla spesa del Comune, si veggono registrati i denari pagati per i funerali degli Anziani e degli altri pubblici uffiziali, che via via erano rapiti dalla malattia. Gli atti dei tribunali civili sono pieni delle dichiarazioni riguardanti i beni dei defunti, ed i protocolli dei notari di testamenti e di codicilli: così s'incontrano numerosi i contratti degli anni seguenti, in cui si stipularono le riduzioni degli aflitti e dei redditi delle terre, per il loro generale rinvilimento, a cagione dell'essere venuta meno tanta parte del popolo, e specialmente dei campagnuoli. Ma non si hanno documenti per determinare il numero dei morti, e in questo discordano anche le testimonianze dei cronisti; i quali però consentono nell'affermare che in Lucca la strage fu smisurata, come in tante altre parti d'Italia e del mondo. Il Sercambi, che nacque appunto nell'anno della pestilenza, giudica che morissero ottanta nomini su cento. Altri scrittori riferiscono che molte

<sup>(1)</sup> Anziani, lettere, 1348. 13-14.

eredità si rinunziarono, perchè mancando i lavoratori delle terre, queste non davano frutto proporzionato a pagare le imposte, che la tirannide pisana voleva cavare dai pochi cittadini supersiti, in somma eguate o anche maggiore del tempo avanti la peste. Si legge di più che molte terre si abbandonarono; che altre furono sequestrate dai pisani; che infine aleuni paseslli della campagna lucchese rimasero affatto deserti. Non pertanto è certo che maggiore strazio avvenisse in Pisa e nella campagna vicina; e, cosa mirabile a diris, le parti che dividevano quella città più che mai inferocirono, e più che mai parve crescere l' odio de' pisani contro i loro soggetti lucchesì.

#### Bando 313. — 27 Marzo 1349.

Anche il conoscere quali fossero presso i nostri antichi i regolamenti e gli ordini risguardanti il mal costume e la prostituzione, può riuscire agli studiosi della storia civile di qualche utilità. Gli statuti generali di Lucca determinavano in vari capitoli le condizioni giuridiche delle femmine disoneste; ma differente assai era la parte fatta alle concubine domestice, cd alle pubbliche mertricii. Trattando delle donne di condizione servile, è in generale attribuita ai padroni la massima autorità sopra di quelle e severissimamente punito chi le conoscesce carnalmente contro la volontà dei medesimi. Ad essi però era lectio di tenerie a loro posta come concubine, ed in tal caso la legge le riconosceva come costituite in condizione superiore alle altre serve, ed accordava loro dei privilegi (1). Le meretrici pubbliche erano invece acco-



<sup>(1)</sup> Alls servigiall o domestiche era vletato di portare certi adornamenti, ed, oltre la pena che loro inliggera. Il Podesti, era lecito ad oggi persona di strappare da dosso a queste donne gli oggetti probiti, e ciò e acceptiti licitis concubini dominorum suorum, quibas serviunt in domo, et uni erotum camarerie. Stati del 1308. Ill. 55 c 56. La parola camarerie stava ad indicare appunto la condizione di meretrice domestica.

munate ai rufiani, ai gaglioffi ed ai ciecti e muitati per sentenza (1), e senz'altro si proibiva loro di avvicinarsi oltre due balestrate alle mura della città e dei borghi, alle chiese ed ai luoghi venerabili. In caso di trasgressione erano condannate dal Podestà ad una multa; ed ove non pagassero, o per impotenza o per cattiva volontà, erano spogliate e frustate nude per tutta la città. Queste disposizioni contro le meretrici leggonsi nello statuto di Lucca del 1308, e in quelli del 1331 e 1342; se non che nell'ultimo è aggiunta una particella dove si proibisce ad ogni persona di qualunque sesso, maggiore di quattordici anni, di mostrarsi nuda per la città (2).

È però poco probabile che riuscisse ai magistrati di escuire interamente tali ordinanze troppo severe ed assolute. E che di fatto le pubbliche meretrici fossero in Lucca, in dispregio alle disposizioni dello Statuto, lo prova un decreto emanato il giorno 22 Ottober 1312 dal vicario pisano Dino della Rocca e dagli Anziani di Lucca, dove è comandato, che per impedire che la città fosse deturpata dalla ucutizia

(1) I mutifati o accecati per condanna vagavano nelle campagne mendicando, e non di rado rubando, e commettendo ogni male. Contro i monchi, gli spedati ed i ciechi era pertanto la presnuzione che fossero gente pericolosa; laonde, quando alcuno era ridotto in tale stato non per senienza di giudice, si muniva degli altestati delle autorità a prova della sua innocenza. Perciò un tal Bonuccello Tofani, il quale combattendo virilmente per il Comune di Lucca nel castello di Montecatino, era stato preso dai nemici, che crudeimente gli avenno mozzo un piede e una mano, otteneva dagli Anziani di Lucca, il 28 Giugno 1339, una patente, dove si eponeva il suo caso e si raccomandava, che essendo costui per girare ii mondo in cerca di limosina, in alcuno non nascesse sospetto nei vederlo mutilato. Anziani, lettere dei 1339, carta 10. I mutilati per sentenza si medicavano a pubbliche spese; perciò la Camera di Lucca pagava il 26 Agosto 1336, lire 40, a maestro Cerviatto chirurgo, per la cura fatta a Martino cursore, cui per ordine del Podesta era stato tagliato un piede e la lingua. Mandatorie ed anno e glorno.

(2) Statuto del 1308. Ill. 152. Statuto del 1331-1336 I. 102. Statuto del 1342. I. 98.

delle meretrici, le quali pubblicamente incitavano i giovani alla libidine, e per rispetto alla pudicizia delle donne oneste. le prime si raccogliessero tutte nei borghi verso la fossa del Tacco (1). Di eseguire quest' ordine, il quale deve riputarsi come il primo avviamento a stabilire in Lucca un pubblico lupanare sotto la vigilanza del governo, fu dato il carico a ser Scarlatto Conservatore: ma nel fatto toccò l'impresa al Re dei ribaldi o de' barattieri (come indifferentemente si diceva fra noi), al quale, per una di quelle strane costumanze dei tempi, era attribuita qui come in Francia, l'autorità sulle donne disoneste. I nostri statuti non fanno parola delle curiose prerogative di quest'autorità, la quale, benchè costituita fuori della legge ordinaria, era riconosciuta dal governo, che all'occorrenza se ne valeva per ragione di pubblico servigio. Era a Lucca a quei giorni, nella diguità di Re dei ribaldi, Cecco Dini barattiero fiorentino, uno dei tanti sbanditi qua ricoverati fino dal tempo di Giovanni di Boemia (2). È a sapersi però, che essendo Lucca nel 1341 in procinto di cadere sotto la dominazione di Firenze, e di venire a parte guelfa, costui, da buon ghibellino, era passato nel campo dei pisani che le facevano guerra. Perciò gli Anziani di Lucca, con una provvigione del 17 Settembre di quell'anno, lo aveano dichiarato traditore, e decaduto dagli onori e dalle attribuzioni del regno, chiamando a succedergli il lucchese Vannuccio Pardelli, che si diceva uomo fedele, e pronto a metter la vita in servigio del Comune. Poco stette però il Dini a riconquistare quanto avea perduto; perchè cessato l'assedio, e tornata la città in potere dei glubellini, fu ampiamente confermato nel titolo e negli onori, per un privilegio rilasciatogli da Dino della Rocca il 19 Dicembre 1347, Con questo veniva appunto incaricato di costringere le meretrici a sfrattare dai luoghi abitati dagli altri cittadini, e di ridurle dove esso avesse giudicato a proposito; investendolo dell'autorità di frustare le renitenti, ed ingiungendosi di più al Podestà

<sup>(1)</sup> V. il documento per intero in fine a quest' annelazione.

<sup>(2)</sup> V. addietro a pag. 291.

di prestargli all' occorenza aiuto e favore. Ma già il Dini si rea adoperato in questa facenda anche innanzi tal concessione, come se ne ha chiara testimonianza nei reclami di alcune donne, che nel 1332 avevano chiesta ed ottenuta giustizia dagli Anziani contro le sue persecuzioni. I documenti che appellano a questi fatti saranno per intero riferiti in calce di questa nota.

È a credersi che il governo di Lucca si contentasse per alcuni anni che le meretrici abitassero in un luogo dei borglii o della città alquanto segregato dalla popolazione, lasciandole sottoposte alla vigilanza ed alla balla del Re dei barattieri. Ma colla peste del 1348, per la quale tante vecchie cose perirono o si rinnovarono, scompariva in Lucca auche il Re dei ribaldi e la sua giurisdizione, ed il governo procedeva a rinnovare i regolamenti della pubblica prostituzione. Confermatosi l'ordine che imponeva la dimora forzata delle donne pubbliche in una parte della città, cioè in cuoierla, si univano queste in una sola abitazione, e di più si dava il maneggio e la condotta di questo pubblico bordello ad un proventuale: facendone cost ad un tempo una istituzione riconosciuta e guarentita dall' autorità, ed una entrata del Comune. È appunto nell'anno 1349 che comparisce per la prima volta nei registri della Camera il retratto del provento delle meretrici; ed il bando del 27 Maggio dello stesso anno, da noi dato alla luce, fu molto probabilmente mandato nella occasione di questo nuovo ordinamento. Il più antico contratto di affittanza di siffatto provento, che sia rimasto fra le pubbliche carte, appartiene all'anno 1351, e sarà da noi per intero pubblicato.

Il fatto della istituzione di questo provento è una delle infinite prove del peggioramento dei costumi dopo la pestilenza. Coloro che erano rimasti vivi, erano venuti, per mancanza di tanta parte dell'umanità, quasi generalmente in satol di ricchezza, e per rifarsi dagli stenti e dalle paure sofferte, si erano dati in braccio della dissipazione e dei godimenti. Il disfacimento delle famiglie, e la familiarità che avevano preso fra loro i due sessi nella occasione della malattia, furono cause anche queste dell'accrescimento del mal costume (1). Avvenne allora che la troppo facile dimestichezza colle donne produsse la sazietà, onde questi uomini corruttissimi si volsero in cerca di piaceri meno comuni. Il vizio contro natura, di cui non erano stati netti il secolo decimoterzo ed i primi anni del decimoquarto, si fece più frequente. In tanto avviamento al peggio, i magistrati cominciarono a vedere con occhio migliore le femmine pubbliche, e sotto colore di mettere un ordine e un freno al meretricio, di fatto questo si sanzionava e si proteggeva. Dall'altro lato le leggi ordinarie messe negli statuti contro la sodomia si riconoscevano insufficienti a riparare al male crescente, oude si aumentavano di rigore, e se ne rendeva più facile e sbrigativa l'applicazione, dandone il carico spesse volte ad apposite magistrature. Una esecuzione di giustizia avvenne fra noi per ordine dell'imperatore Carlo IV, la quale, per le sue straordinarie particolarità e per collegarsi alla storia politica di Lucca, merita di esser raccontata. Essendo esso imperatore tn questa città nei primi mesi dell'anno 1369, e standosene ad un balcone del palazzo d'Augusta assieme all'imperatrice ed al cardinale Guidone, vide cogli occhi propri in uno de' sottoposti cortili, un nipote di quel ser Matteo d'Arezzo che era Conservatore di Lucca per i pisani, sozzamente mescolarsi con un giovinetto di dieci anni, di nome Simone della famiglia lucchese Guiducci. A tal veduta restò così stomacato l'augusto, che di presente ordinò che si prendesse il colpevole, e se ne facesse pronta giustizia. Fu infatti, per opera di Bosch di Villarctiz, maliscalco dell' imperatore, posto le mani addosso allo sciagurato sodomita, il quale, dopo essere stato castrato, fu bruciato vivo: e come se ció non bastasse, si volte che il Conservatore di Lucca colle proprie mani appiccasse il fuoco alla catasta dove era legato il nipote. Anche il giovinetto Guiducci correva gran pericolo, se non fosse

<sup>(1)</sup> V. specialmente Matteo Villani, libro primo delle Croniche, quarto capo Intitolato: Come gli nomini furono peggiori di prima; ed Il Boccaccio, nella Introduzione al Decamerone ecc.

venuto in suo favore Alderigo Antelminelli, che lo salvò dalla morte crudele, ricomprandolo per buona somma di denaro dallo imperatore e dal malescalco; di che, al dire del Sercambi, fu assai lodato. Segnò questa schifosa tragedia la fine dell'aborrito ufficio del Conservatore, ed anzi fu uno degli ultimi episodi della cadente dominazione di Pisa su Lucca (1). Col procedere degli anni, sempre più andò allargandosi il turpe vizio in Lucca e nelle altre città d'Italia. E così, qui ed altrove, si adoperarono più che mai i magistrati per riparare a questo pervertimento dell'umana natura: il quale. fra gli altri peruiciosi effetti, rendeva maggiormente infrequenti e sterili i matrimoni, già resi difficili per il soverchio lusso degli abbigliamenti e delle costumanze muliebri (2). Pertanto, tutte le leggi che si hanno concernenti direttamente la repressione della sodomia, e le altre dirette a favorire la pratica delle donne d'ogni classe, od a reprimere il lusso per favorire i matrimoni, debbono considerarsi l'una coll'altre collegate e dirette ad un fine. In Lucca, dopo essersi derogato alla vecchia legge statutaria che ne bandiva le meretrici, collo stabilirvi il lupanare e poi darlo a provento, come cosa dipendente dall'autorità del Comune; nel 1440 si fece legge, che in qualunque giorno della settimana (non solo in sabato com' era nsanza antica), le donne pubbliche potessero uscire dal bordello ed andare e trattenersi in ogni luogo a loro talento, e si dichiararono eguali

<sup>(1)</sup> Vedi înfine alla nota il capitolo relativo del Sercambl.

<sup>(2)</sup> Le donne furono nel secolo XIV, e XV più che mai ingolfate nel lusso, contro il quale riescirono insufficienti le continue e riprorese leggi suntuarie che si pubblicarono. Nel secolo XV case si caricavano di ghibriande, di strane e berregiania pletiniature, inenvano borse pondenti di varle ragioni, code, cappuecioni, e battimanti senza fine: le vestil erano a campma, a sirascico e la altri sitami modi. Ma quel resil erano a campma, a di senzio ce la naltri sitami modi. Ma quel mi pier parcer più bianche: la natcheb, ad effetto di piacere, si rendevano spiacevoli. Si veggano sopra di ciò le prediche volgari di s. Bernardito da Silesca, page 268, 271, e segge.

ne' diritti ad ogni altra classe di cittadini (1). Dopo pochi anni si permise di più che liberamente potessero entrare e rimanere cogli uomini nelle stufe, foggia di bagni pubblici allora in uso, e che per lo più erano condotte da tedeschi (2). Non bastando i giudici criminali a ricercare e punire i sodomiti, in alcuni casi, come dicemmo, n'era stata affidata la cura a speciali magistrati temporari; ma ciò pure essendo insufficiente, con una riformagione del 1448, s'istitul un apposita balia di cittadini, detta l'Uffizio sull'Onestà, cui fu concessa l'autorità più assoluta ed arbitraria, si nell'investigazione della colpa come nell'assegnazione della pena, purchè (sono parole del decreto) si avesse l'effetto di estirpare il vizio (3). Per forzare i giovani cittadini al matrimonio, si proclamò con una legge del 1454, che nissuno potesse conseguire nè esercitare i pubblici uffici, se, essendo sopra i ventisette anni e sotto i cinquanta, non fosse ammogliato; di più si ordinò che i sensali dei matrimoni ricevessero, dalla cassa del Comune, il premio di un fiorino d'oro per cento, sulle doti degli sponsali da loro concertati e couchiusi (4), Nel 1456 si decretò, che i cittadini eletti contro la sodomia riunissero l'autorità di provvedere al provento delle meretrici, e di dare a quelle la licenza di esercitare la loro industria dove e come volessero, ed in ogni modo di proteggerle ed assicurarle (5).

Troppo in lungo porterebbe lo enumerare le pubbliche ordinanze che si pubblicarono su queste materie nel secolo



<sup>(1)</sup> Cons. gen. Riform. 19 Agosto 1440.

<sup>(2)</sup> Vedi la supplica di lacopo Giovanni alemanno, e la relativa Riformazione del Cons. generale, del 31 Maggio 1448, riferita in fine a questa nota fra i documenti.

<sup>(3)</sup> Cons. gen. Riform. 8 Marzo 1448. Nella lingua solita adoperarsi nei uffici della Repubblica di Lucca, per indicare il maggiore possibile arbitrio di una magistratura, si diceva « arere tanta autorità quanto l'Uffisio sull'Onettà».

<sup>(4)</sup> Cons. gen. Riform. 19 Febbraio 1454. Questa legge sulla senseria dei matrimoni a pubbliche spese fu poi abolita colla Riformagione de' 19 Luglio 1476.

<sup>(5)</sup> Cons. gen. Riform. 27 Ollobre 1456.

XV. Ma non pertanto così in Lucca come nelle altre città d' Italia, dove presso a poco si prendevano simili provvedimenti, non riusciva per lungo spazio di tempo a riparare alla corruttela dei costumi, ed il secolo XVI apparve forse peggiore del precedente. La materia della sodomia, soggetto di breve capitolo negli statuti lucchesi più antichi, è trattata con ampiezza straordinaria nell'ultimo del 1539 (1). Non solo la città di Lucca fu più che mai tinta di questa pece, ma tutta l'Italia; e non solo la plebe, ma i signori e le corti. Anzi, cosa dolorosa a dirsi, la memoria di molti uomini illustri per ingegno e per azioni, ci è venuta macchiata di tale bruttura: e fra questi sono da noverarsi alcuni de' più eleganti scrittori, come il Bonfadio, ed il Varchi (2). L'amore delle donne e la pratica di quelle fu allora più che mai favorita dalla opinione dei migliori, e dalle leggi; e l'amar donne e novellare e cantar d'amore fu conceduto e lodato in ogni condizione d'età e di persone. Così nissun biasimo dall' aver figli naturali, e tener concubine (3), La

<sup>(1)</sup> É il capitolo 107 del libro V, compreso in dicel pagine di stampa. Nel 1583 si fece un nuovo compendio di tutte le leggi luechesi su questa materia, il quale si legge a stampa nel Decreti penall, ediz. del 1640, pag. 120.

<sup>(2)</sup> le una lettera di Paolo Manuzio al cardinale di Ravenna, del 9 la Nagglo 1345, i lageç questo passo» i Ni spiace chi ontro Vavale 19 la se cadato in così abominerol vitto, et è d'aver compassione alla nostra fragilità, et alustra in questo urgene i biogono, come gliu mi persua-so che V. S. Illuma baresse fatto, per la congiuntione de studi, et per quella pietità che si deve and orgiuno ne percati caranii ».

Manuzio, Lettere inedite. Parigi 1834, pag. 322.

<sup>(3)</sup> La bellezza e la grazia delle donne al trovano esatiste, nel seo colo X v S VI, fino dal predicatori e dai santi. Noterolismia poso a questo propostio aleuni passi delle prediche già citale di s. Bernardio da Siena, da lui dette nell' ano 1426 nella piatza pubblica di quella città, che più d'ogni attra era infeita dal vizio sodomilico. In usa di questa si legge: A Artenia vio illeno, donne? che alla barba di livi sodomili lo voglio tesere colle donne, e dice che la donna è più poblica provincia della carries una che no à l'unono; e dioc, che se qui sitene il contrario, egli mente per la gola; e tolgolo a provare etc. » pag. 165. 268. 271 c segga.

meretrice fu onesta in facela alla legge, ed a sua difesa vegilo in Luca un particolare ufficio (1). Il vizio nefando comició poi a declinare sulla fine del cinquecento, e nel seicento prosegui, benché lentamente, a diminuire. L'Uffizio dell'Onesta, di Lucca ebbe fine nell'anno 1639, quando le sue attribuzioni si riunirono a quelle del Magistrato de Segretari, che secretiava le incombenze che oggi si direbbero della polizia (2).

### Cassazione di Cecco Dini Re dei ribaldi ed elezione in sua vece di Vannuccio Pardelli.

### Die decimaseptima Septembris (1341).

Nos Collegium Antianorum lucani Comunis; Cum Gecess Dini de Fiorentia, qui se Regem ribaldorum tiliabala, si in exercitu emulorum et inobediens Incano Comuni, propter quod merait a tiuto predicto, etcis beneficio privari et revocari; volentes de vero et opionen protecto, confesi de industria et solertia ae probiate Vannucel Parcelli de Luca, qui in obsequiis lucani Comunis, nullis parcendo laboribus, sed mortis periculiis se disposens promptus eatitii, fervens atque legalis; įpsum Vannucelum in Regem ribaldorum constituimus, eligimus atque eremus, vannucelum in fungabatur. Cassantes et revocantes ipsum Geceum, auctoritate presentium, ab bulusmodi tiluo, baceficio atque honore (3).

## Ordine alle meretrisi lucchesi di raccogliersi in uno de' borghi della città.

## Die vlgesimaseeunda Octobris (1342),

Nos Dinus de la Rocca Vicarius magnifici el potentis domini, domini comitis Raynerii de Dopnoratico, sexte partis kallaretani domini, etc. Defensoris, Proteptoris et Gubernaioris pacifici et boni status Civitatis lucane etc.

<sup>(1)</sup> Il magistrato del tre Anziani protettori delle meretriel fa Istituio nel 1532; si vegga la legge di quell' anno e l'altro del 1583, slampate nei Decreti penali, ediz. del 1640, pag. 263 e segg. e riprodotte modernamente nei documenti aggiunti alle storie lucchosi del Mazzarosa e del Tommaná.

<sup>(2)</sup> Cons. gen. Riform. 9 Febbralo 1649.

<sup>(3)</sup> Anziani, Atti vari, an. 1341. vol. 14, carta 6.

Collegium Antianorum lucani Comunis, numero octo, stantes simul ad consilium, in aula minori palatil ecclesie sancti Michaelis ln foro, facto et misso inter nos Antianos partito et secreto scrutinio, ad plasides et palloctas, ut moris est, comuni concordia, nemine discordante. Pudicitiam, que maxime mulieres exornat, augeri cupientes in civitate lucana, et ne fedetur civitas nequitia mulierum, que libidine snorum corporum publice questum faciunt, propter quod juvenes deviantur, et earnm visione voluptatem secuntur iniquam; volentes namque predictis, modo decenti, congruum remedium impartiri, stantiamus, providemus et ordinamus, quod nulla publica meretrix audeat stare vel habitare infra novos muros civitatis predicte, sed se reducat et habitet in burgis civitatis eiusdem, versus foveam Tacchi, ubi cum minori personarum circumstantium incomodo esse potest, vel extra civitatem et burgos predictos; ad penam arbitrio ser Scherlacti Capitanci custodie civitatis jucane auferendam, cui executionem predictorum, auctoritate nostri officii qua fungimur, per hoc stantiamentum duximus commictendum (1).

#### Richiamo di due donne contro Cecco Dini Re dei barattieri.

Goram voble segreglis dominis Antianis iucnal Gomnnis, expositure po parte Santine de Florenta infirme, et Tose de Lumbarila, commorantium apud sanctum Martinum, quod coitdle inquietabantur per Regem baracleriorum, a its redimerent ab ec, egius occasione ad vestros antecessores recursum habuerunt, petentes ut dignarentur providere ut dicus Gecess rex, sincret ipasa, et quod els utlerius nil dicre debaret; et sie per vestros antecessores extitit mandatum; et quod ipse apud sanctum Martinum, in cerum consuetis locis, morari vaierent, et sie esterunt et morantur. El prediction on obstantibus, a puper ad petitionen diell Gecell regis, videntur velle expelli evinde, et quod vadant ad standum la toepticiolo. Quare pheacet vobs, consideratis predictis, eisdem Santine et Tose concedere posse in dictis corum consuetis locis apud sanctum Martinum morari tute, alquibus non obstantibus, ut vobis placuit.

Responsio facta per dictos dominos Antianos suprascripte petitioni, a tergo ipsius, talis est videlicet,

Die secunda Decembris (1342). Non graventur per Ceccum dictum Re (2).

<sup>(1)</sup> Anziani, Atti vari, an. 1342. vol. 17, carta 43.

<sup>(2)</sup> Anziani, Atti vari, an. 1342. vol. 18, carta 22.

### Conferma a Cecco Dini Re dei barattieri della autorità sopra le pubbliche meretrici.

In nomine Domini amen; Pro magnifico et potente domino Raynerio Novello comite de Donoratico, Capitaneo pacifici et boni status civitatis lucane, einsque comitatus, districtus et fortie, Dinus de Rocca eiusdem Vicarius generalis, universis et singulis nostre iurisditioni subiectis, ad quos presentes advenerint, saintem et observantiam mandatorum. Quonism publicarum et venaitum mulicrum borrenda crimina sunt per quoscumque presides restringenda, ne bonarum mulierum puritatem et famam aliquatenus dehonestent, de perspicacia, industria, et approbata solicitudine illustris et magnifici domini Ceccbi Dini de Florentia, incliti baracteriorum Regis, plenam gerentes fiduciam, et quanto magis et sepius artem artifex experitur, tanto magis in ea perfectius roboratur; visis privilegiis de huiusmodi gratia sibi concessis a dominis qui regimini civitatis lucane haetenus presiderunt, et elsdem, si possemus, propter ipsius merita ampliare, huiusmodi gratiam cupientes; Autoritate presentium duximus quondendum, ut idem Ceccus mulieres publicas et venales in civitate lucana et eius burgis morantes, ad morandum et habitandum in publicis locis et magis assuetis et congruis, la ipsa elvitate lucana et cius burgis, prout sibi bonestius et magis conveniens visum fuerit, valcat cohartare, ne infaustum et horribile erimen eorum per loca bonesta ipsius civitatis lucane uliatenus dilatetur. Iniungentes eisdem mulieribus publicis, ut eidem Cecco, sub fustigationis pena, debeant fedeliter obbedire, ac eidem inpendere, que sibi concessa fuerint per privilegia antedieta, ipsa privilegia ad cautelam, et non per errorem, sed ex certa scentia confirmantes. Ac per execussionem buiusmodi gratie volumus ut officiales Curie malieficiorum predicte civitatis iucane, cum eorum famulis sibi prestent auxilium, consilium et favorem, totiens cotiens ab eo fuerint requisiti. Et nullus andeat vel presumat, contra concessionem presentis gratie sibi facte. ad penam nostro auferendam arbitrio, inferre aliquam novitatem; et omnia arma que voluerit, cum uno socio, per civitatem lucanam, eiusque burgos deferre, sibi expetiali gratia licentiam concedimus spetialem.

Preterea omnia valitura volentes bine ad unum annum proximum futurm, ad nostrum tamen beneplacitum et mandatum. Datum Luce, anno nativitatis Domnin imiliesimo trecentesimo quadragesimo tertio, inditione XII, die decima nona mensis Decembris (1).



<sup>(1)</sup> Liber straordinarius Curie maleficiorum, compositus tempore nobilis et potentis virl Iubanuis de Gianfilliassis, Potestatis lucane civitatis, an. 1342.

### Contratto di affittanza del provento delle meretrici per l'anno 1351.

in nomine Domini amen; Morlanus Iannini preco lucani Comunis, sindicus et procurator ipsius lucani Comunis, ad hee facienda legitime constitutus, de cuins mandato constat in actis cancellarie dominorum Antianorum Incani Comunis, an. nat. dom. Mccexiviiii, ind. seeunda, dle xxiij Ianuarii, sindicatorio et procuratorio nomine pro dieto incano Comuni: De consensu et voluntate dominorum Antianorum lucani Comunis, numero octo, stantium simul ad collegium la auia minori palatii ecclesie sancti Michaelis In foro, et ipsi domini Antiani, ex bailia et anctoritate quam habent per Statutum lucensis Comunis, et omni via et modo quibus melius potuerunt, boc publico instrumento vendiderunt, et titulo venditionis habere concesserunt Nicolao del Tena civi lucano. presentl, ementi, et recipienti, pro se et illis quibus dictum est, in totum vel in partem dare et concedere voluerit, omnem introytum et proventum, et utilitatem proventus qui dicitur meretricium civitatis lueane, exigendum, habendum et percipiendum, prout hactenns consuetum fuit exigi, percipi et haberi, eum pactis, modis, tenoribus et conditionibus Infrascriptis, videlicet:

Qued dicto emtori, et quibus ias et partem in dicto et de dicto proventu dare et conceder voluerii, licata habere et tenere habitaten et rectationem mertetricum, et scortum publicum in civitate lucana, in loco qui dictiur Coiaria, ubi hactenus est solitum retineri pro corum libito voluntatis, et ili per se, et quos ponere voluerint ad exactionem dicti proventus, ipsum proventum exipere et consequi, prout superius dictium est. El licat ettiam eis solitar et secum decere quoesumque voluerint dictas mertrices, que tune non possint impedir vel molestari vigore allenius statutal lucand Comunis in contarrium facientis.

ltem, quod preter dictum locum, non possint nec eis liceat in clvitate lucana, burgis vel subburgis aliquam seu aliquas mulieres meretricas retinere vel retineri facere, nee ab aliqua muliere, extra dictum locum, nomine dicti proventus, aliquam pecuniam extorquere.

Item, quod non possint nec eis lierat molestare vel compellere quoquo modo aliquam mulierem vel mulieres, cuiuscumque condictionis forent, contra voluntatem ipsius mulleris vel mulierum, venire ad standum, vel meretriclum faciendum in dieto loco, nisi de mera ipsins mulieris voluntate procedat.

ltem, quod introytus et exitus dietl loel sit et esse debeat et fieri solummodo per posteriorem partem, videlicet versus aringum et muros civitatis lucane, et ex anteriori parte videlicet versus civitatem et domos, debeat teneri et esse clausum; adeo quod exinde non possit haberi vel fieri ingressus vel egressus, sen transitus vel meatus; et sic dictus emtor, et ab eo causam habentes, teneantur observare et adimpiere.

Ad habendum, exigendum et percipiendum dictum introyum et proventum ut dictum est, pro tempore unius anni, incipiendi die xri persentius mensis Octubris, pro pretio et nomine pretii forenorem centum dictus emtor promisit et convenit dicto sindico et procuratori stipulanti ortus emtor promisit et convenit dicto sindico et procuratori stipulanti pro Comunal Incano, solvere camerario lucane Camere, pro Comunal incano necepienti, in duodesim pagis, videilett singulo mense infra ipsum mensem unam pagam, seilitet det doccisimo partem pretii suprascripti.

Quam quidem renditionem, et omnia et singula suprascripta et lonfrascripta, dicites indices et procentaro, feito nomine promisit et lonrenit dicto emtori, firma et rata habere et tenere et contra non facere vel venire; paciscens insuper et promicinen quod nullus officialis lucani Gomunis dabit dicto emtori, vel quibus ins suum concessit, aliquod obstacalum vel impedimentum quoniam dictus proventus ilbere et espedite possit scigli et haberi, secundam formam hais venditionis.

Et pro predictis omnibus et singulis observandis, et pro dannis, et capnais propierca coningcenibus, emendandis, et pro pen infrascripta solvenda stipulatione promissis, predicte partes obligaverunt se se ad invicem; videlicet, dictus sindicas dicto emteri se dicto nomise et Comuni lucano et cius bona; et dictus emtor dicto sindico, dicto no mine recipicati, se et cius bona; et dictus emtor dicto sindico, dicto no mine recipicati, se et cius borace, et bona omnia presentia ef futura, irme pignoris et pytochek, ad ponan dipili pretti sipararetipii, qua olata vel non, hec omnia et singula in cerum famiate persistant. Renuntiando exceptioni doli mali, condictioni indebiti, et sine causa, et in factum actioni et omni allo legum et iuris auxilio, quo se a predictia possent quomodolibat defendere vel tueri.

Pactum est in predictis, quod si dicto emtori, rei quibus lus aum concedere, aliquod impedimentum vel obstacalum inferretur quocamque modo, dictus proventus libere et expedite posset exigi et baberi secudum fornam buis venditionis, quod restanzari debeta secendum taxationem et declarationem inde fiendam per aliquos bonos viros clves lucenos, per dominos Attainos inceni comunis eligendos.

Actum Luce, in anla minori palatti ecclesie sancti Michaells in foro, presentibus ser Vanne de Applano cive pisano et Bindo Boccansocchii cive lucano, testibns ad bec vocatis: an. nat. dom. Necccli, inditione V, dle xv.ª Octubris (1).

### Capitolo delle Croniche lucchesi di Giovanni Sercambi

Come fu arso un Sodomito.

Esendo in sel palazzo di castello l'omperadore e il cardinale ci la imperadricie, stando in lalie manierra a ma delle finestre del pala la imperadricie, stando in lalie manierra a ma delle finestre del palacio, fis veduto per li sopracritti mo nipote del Conservadore di Locca, il quale Conservadore di Locca, il quale Conservadore di Locca, il di Rigido Guidocci di Locca, in ome ser Natice d'Arezto, e mo figlioso di Rigido Guidocci di Locca, in come ser servadore dell'estato dell'estato dell'estato dell'estato di presente i ditti farono persi per lo maliscato di lei more messer Bosch de Viliacita et indicatti al risecce. Et casi persi funuo menati il predicti o nipote del Conservadore in piassa di san Michele, e fis in sabato, et sopra una scala fa facto sallire, et quies i fis taglialto la ceglia con tacti il granelli, et prosi sallire, et quies i fis taglialto a ceglia con tacti il granelli, et prosi sun una massosi; e a questo fis il predicto Conservadore. El andono verso porta san Donato infine al mascellare, a uno salicone fis quale e la stipa intorno, coavenne al ditto Conservadore caser manigoldo del son injoste, e ul coavenne metere il fisco, et cost morio.

Per la qual cosa, tornato in Lucca ii ditto Conservadore, di subito diliberò parirale. La adando verso lo castello sopravenne a lui misser lohansi Guarzoni, dicendo; ser Matteo che volcte fare? Cui dicendo: vomul fagire. Al quale ii ditto messer lohansi disse: non faite; restate; perche tecto il regimento che Pisa e noi abbiamo in Lucca, aste vol e "1 vostro officio; et dipo molte parole lanto il soppo ben dire che lui ritornò in nello officio, et dipo molte parole lanto il soppo ben dire che lui ritornò in nello officio, et questo tornò molto danno alla ciptà di Lucca, a c'elpidodia.

E avendo acuito Alderigo Internineilli come il dicto Simone era impacciato e a pericolo del fuoco, posto che fusse fanciullo, n'ando allo imperadore e al maliscateo, ericomprollo buona quantità di denari, perchè era molto amico del padre, et anco per ciptadinanza, et di ciò ne fu molto lodato.

Dopo queste cose, il dicto Conservatore tecendosi malcontento, diliberò parlira i e atare a sindicato, ci molte armadure ristituto che avea tolte. E partisi di Lucca, et quelli rectori di Pisa ch'erano rimasi in Lucca deliberònno eleggiere un sitro Conservatore; ei perche all'i officio del Fondaco era ser Masseo di messer Siphino da Barga, iui clessono Conservatore. Li Antiani di Lucca, ciò sentendo, disseno al dicto ner Masseo che tale officio non aceptasse, et così il dicto ser Masseo quello non aceptò.

Ll pisani vedendo che tale offitio non si riformava di ser Masseo, elessero ser Piero Bindi da Montecatini, il quale ser Piero quello officjo aceptò. Giò sentendo li Antiani, sperando come a ciptadino poterli comandare, li dissero che tale officio non aceptasse; e lui rispnose che quello accetere, a maie et morte di ciascun luchese, e a stato e a mantenimento del Comune di Pisa; et questo fu sua ultima risposta

Accettato e intrato in officio, quello esercitò più tempo tenendo aita gardia aiuni forestieri abitani in Lucca, e facendo violenza e iniuria a clascua locchea. Ma pure Idio che rincea i maii pensieri, dispusore che tali forestieri non comparisseno a tal guardia. Per la qual cosa il dicto ser Pietro il predicto officio non pudeo essercitare, ma quelio convenne abandonare in tucto; et così tale officio vacò, et di ciò tucta la comunità di lucca ne femolto ailegra (1).

### Concessione alle meretrici di andare nelle stufe pubbliche, e dove loro piacerà.

A. N. D. Mcccexiviij, inditione XI, die xxxj Maij. Fait petitum
 per dominum Vexiiiiserum consuii debere supra supplicatione infra scripti tenoris

### M. D. V.

Espone umilmente il vostro fidelissimo servitore lacopo loanni della Magna stufaiolo, come in Il giorni passati lo vostro Podesta lo volse condampnare perchè una meretrice publica li andò a casa, cioè alla stupha, aii' ora dei desinare; aiiegando il vostro prefato Podestà, che per la forma delli statuti vecchi et nuovi, dovea essere condempnato lui et lei; li quali statuti diceno che nessana meretrice possa andare per la città se non il sabbato. Or parendo ad esso lacopo di non contrafare ad aicuno ordine, eo maxime essendo stato facto non molto tempo fa un ordine la favore di questa materia, per dar cagione alle simili meretrici di stare in Lucca, per io quale si dispone che senza aicuna pena possino andare per la città passata tersa, è incorso in questo caso. Et pertanto esso lacopo ricorre a piedi deila V. M. S. quella pregando 11 placcia provedere che io dicto decreto abia vigore, acciò che esso si possa vaiere della stupha, ali'ore et tempi onesti et ragionevoli; et che non si togiia anco ia cagione del fare restare dicte meretrici in la vostra città. Ricordando aija S. V. che per in fine a qui nessuno è potuto dolersi, che disonestamente si sia governato in queilo sno mestieri.

Ser Ciomeus Pieri unus ex consiliariis dicti consilii, surgens ad
 arengheriam consulentibus deputatam, consulnit: Quod de licentiis con cedendis tam meretricibus quam stuphaioiis, in eundo per civitatem et

Sercambi, Cron. di Lucca, parte i. Ns. originale in Arch. di Stat. 76-77.

In enius reformatione consiiii, dato et misso pariito ut supra.
 per ixx3 consiliarios reddentes corum palloctas albas in pisside affirmativa, non obstantibus quinque in contrarium repertis, provisum,
 obtentum, et reformatum fuit iaxta formam supraseripti consiiii (1) ».

#### Rando 324. - 13 Febbraio 1346.

Abbiamo pubblicato fra i nostri handi questa prolissa deibherazione della università de' mercanti di Firenze, perchè mandata a Lucca, acciocchè qui pure fosse fatta manifesta per mezzo del bando; e benchè di fatto ciò non avvenisse ner il rifitto dei nostri macistrati.

Conteneva în sostanza la deliberazione alcuni temperamenti alle legi dello statuto di Firenze, in quella parte dove largheggiavano nell' assicurare i diritit de' creditori forestieri sopra i\_citadini; e inoltre vi si ordinava ai fiorentini assenti di abbandonare quei paesi dove si dessero le rappressglie contro la Comunità e le persone di Firenze. Contro siffatti provvedimenti, che furono presi senza dubito per riparare in qualche parte alle conseguenze del gran fallimento dei Bardi, ed alle rappressglie concesse contro i forentini in Francia a petizione del Duca d'Atene (2), protestarono gli Anziani ed il Podestà di Lucca per i danni che potessero averne i nostri. La deliberazione forentina era stata inviata alle nostre

<sup>(1)</sup> Cons. Gen. Riform. 31 Maggie 1448.

<sup>(2)</sup> Vedi Gio. Villani XII. 53 e 56.

autorità con lettera scritta il 13 Febbraio 1345 (sille florentino) da Francesco Rapuzzi di Città di Castello, giudice della Curia de Mercanti di Firenze, e presentata il 25 dello stesso mese per mano di Francesco ser Palmieri sindaco dei Mercanti florentini abitanti in Pisa. Dello stesso giorno è la protesta del lucchesi, la quale si fece con atto regolare per mano di notaro, in presenza di testimoni e dello stesso Palmieri (1).

Altre volte però magistrati di Lucca consentirono che si notificassero nella città, per mezzo di baudo, le ordinanze e gli avvisi dei principi forestieri, e specialmente quando dalla conoscenza di quelle potesse venirne alcun vantaggio dei cittadini. Cost, per esempio, nell'ano f.142 solenneutes in notificò in Lucca, da parte di Lodovico di Savoia duca d' Acaia e di Piemonte, l' apertura della università degli studi in Torino, come apparisce dalla seguente lettera di Paolo Guinigi, allora signore di Lucca, diretta al Duca, e dall'unito bando, che in tale occorrenza si pubblicava dal Podestà.

### lilustris princeps et magnifice Domine.

Deliberationem vestram factam utique ac laudabiliter, et toti, ut ita loquar, mundo per utilem, erigendi vestrum studium generale in omnibus facultatibus ac scientiis in civitate vestra Taurini, magnopere lando, landabuntque, nt arbitror, cuncti, quorum in notitiam res ita tam utilis quam grata perveniet. Qualis enim et quantus ex his studiis fruetus humano resuitet generi, nec satis exeogitari mente, nee abunde exprimi verbis posset; cum viri sapientie dediti, suas et alienas res publicas, juste dijudieant, sapienter disponunt, fortiter tolerant, et eum moderatione gubernant. O felices res publicas si eas aut sapientes regant, aut sapientie studiosi. Ut ergo hoc iaudabile Vestre Dominationis propositum, et huiusmodi deliberatio pluribus innotescat, libens per territorium meum proclamari, preconizari et palam fieri totum quod Excellentia Vestra seripsit, iuxta missam formam decrevi. Circa vero salvam eonductum generalem, credo Magnificentiam Vestram informatam non esse, quod omnia loca territorii mei cunctis honeste incedentibus libere pateant, et nuili fiat iniuria, aut impressio aliqualis. His non maxime patebant, et hi potissime poterunt, qui ad studium illud se conferunt,

<sup>(</sup>i) Copiario delle lettere degli Anziani di Lucca, an. 1346. 13-16.

sive aliquo respecta per fines meos, omni cessante molestia, pertransire. Si vero aliqui, sumplicione, aut alio quocumque respectu conciti, salvum-conductum veitera, aut Nagaificentani, vettram peteret, dummodo mierbi suspecti nos istat, aut rebelles, cie, et latuitu Dominiationis Vetta uti liberias veninati, ilibenter impertiar. Tales caim, non impediendi sed iuvandi sant, eta studime cunciti favorbios impediendi.

Datum Luce, die xxvt Martli 1412.

#### PRECONIUM TRANSMISSUM

Fa bandire et dinuntiare messer lo Podestà della città di Lucca, a ciaseuna persona che volesse studiare in qualunque scientia, così divina come umana, così in legic come in decretali; Che lo lilustre principe et magnifico signore messer Lodovico conte di Savoia ae dirizato io studio generale in nelle diete scientie et leggi, in nella sua città di Turino in Piemonte, con tutti privilegi, immunità et franchigic che anno gli altri studi generali de le altre città: et a corroborare lo dicto studio ae conducti a quello luogo valentissimi doctori et maestri. Et da ct concede, come per suoi patenti lettere appare, a tutti scolari et doctori che la fusseno già andati, o che per l'avvenire v'andranno, piena sicurtà; et che liberamente possino con loro libri, famigli et beni, per tutto suo terreno godere le dicte immunità, con ogni segurtà; assegurando ciascuno, sicche quine possa andare, stare et partirsi come li piaccrà, senza afcuno impedimento reale o personale, da se o da' suoi, o da chi si riducesse in suoi terreni. Et pertanto si fa noto a ciascuno. sì ehe chi volesse andarvi ne sia pienamente informato (i).

-----

(i) Dai Copiario dei carteggio di Paoio Guinigi, ad anno.

# TAVOLA

DI VOCI E DI MODI NOTEVOLI

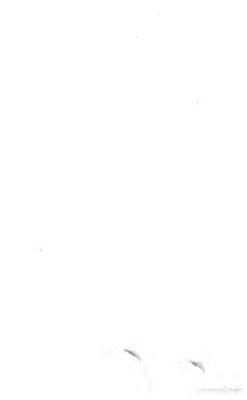

# TAVOLA

## DI VOCI E DI MODI NOTEVOLI

Accugnatare, per accomiatare, congedare, ordinare la partenza. Bandi, pag. 88.

Aldienza, audienza, udienza, per il solito scambio dell' U coll' L., come aldire per audire.

» Seranno a' banchi de le diele Corii a dare aldienza e fare ragione.... e leverannosì dalla dieta aldienza al saono della terza. 141.

Altròe, per altrove.

» Nè ln easa nè altroe. 117.

Amantata (donna). Pare che cosl si indicassero le fanciulle non anche maritate, forse perchè si vestissero con qualche sorta particolare di manto.

s Aivo che le doncelle, fine a tanto che ne saranno nadale a marito e fine che aranno mandate, possano potrare in delli sono panni., fregi in delle spalliere e maniche e maniceni. 49 — Ma sia licito alle doncelle, fino a tanto che saranno amandate, potrare panni recceli raccamati e intalliati. 50 — Anco che nona donna o femina amandate possa portare aleuni panni... se non d'uno celore. 50.

Antusino. Sorte di moneta così detta dal nome di Alfonso, o Anfus o Nanfos, re di Aragona. Gli anfusini che correvano in Italia nel trecento, erano hattuti in Castel di Castro in Sardegna a tempo della dominazione aragonese. Oltre i grossi anfusini d'argento, v'erano quelli pictoli di rame, e quelli d'oro di vari conii, dei quali tutti il Balducci Pepolotti (che li dice m/prusini o m/pruzini) dà il ragguaglio del valore e della lega. Mercatura, pag. 290. Dal bando lucchese del 1334 (pag. 16), si ha che allora i anfusino grosso d'argento rispondeva a 58 denari di piccola moneta lucchese; ed a denari d'a nel 1341. Vedi addietro a pag. 344.

Andata: sorte di spedizione militare.

» Per l'oste dei Cerruglio... o per le andate de marraioli d'Altopascio e de' guastatori da Pontremoli. 44 — Per le condannagioni o vero punti d'oste e andate. 59 — Per servigi d'oste o di cavalcata o andata. 107.

Antefaito, per antifato,

 Donamenti. li quali si solliono fare per modo di antefaito o donagioni per ie nosse. 52.

Arà e Aranno. Si noti il futuro di avere anteposto agli infiniti di altri verbi, per formare il futuro dei medesimi.

"Italii coloro che aranno tornare (ciole foruratano) debbiano atre dimandalo a lecta resilutione. 2 — Chi in ciò ará dinonziare (dinonziare) è libero da ogni ritento... e quale così non dinonzierà non arà godere (godera) i bo enceito de la liberagione. 3 — Supiendo che così colui che) infara i dicto terme arà pagare (paghera) s' intende esser libero dello avanzo, e chi non pagberà, fie costretto a pagare interamente. 17.

Argimpello. Nome particolare, oggi dimenticato, delle lamine argentate fatte a modo di orpello.

« Ciascano orpellaio debia conservare io modo delli orpelli, argim-

 Ciascano orpellaio debia conservare io modo delli orpelli, argin pelli, ch'è descritto e ordinato in della Corte de' Mercanti. 114.

Nello statuto della Corte de' Mercanti lucchesi dell'anno 1276 (Mx.
dell'Arch. di Stato) si trovano registrati, fra i sottoposti all'autorità di
quella Corte « i mercadanti d'oro et d'ariento filato et non filato, et
d'orpelli et d'argimpelli » 1. 23.

Arso. Si dissero arse e le persone cui fossero state distrutte

o incendiate le case o le possessioni.

» E' predicti comuni et omini arsi o gnasli, non possano esse mo-

estali... per alcuno debito. 21.

A pag. 515 del Diario del Monaldi è dello che nel lumulto dei

Apg. 313 del Diarro del Monaldi e dello che nel lumullo del Clompi « M. Lapo da Castiglionchio in sulla piazza degli Alberti lutto arse, e Piero di Filippo e Alesso suo nipote tntto arse, e Simone degli Accorri de Pazzi e M. Tacopo di M. Francesco e altri di loro tutti arsi ». Ascetto e Ascietto, eccetto, fuorchiè.

» Ciascuna persona... ascietto che nimici e ribeiji di messer lo Re.

7 — Ascetto che nemici et ribelli del Comune di Pisa el di Lucca. 138 — Ascetto che in su le gradi di s. Michele. 40.

Astracare e Astraco, per lastricare e lastrico.

\* Faccia conciare e astracare... in qualunque parte lo detto astraco è sconcio e guasto. 189.

Atrui, altrui.

. Si delle suoi cose come dell' atrui. 76.

Così nei Capitoli delle monaehe di Pontetetto, Ms. del 1278, » Nessuna si de' meetere a disendere la sua colpa, o l'atrui ».

### Aulo, avolo, avo.

Abbia presa la ereditade del dicto Bonaluncta sno guio. 201.

Si trova anche bisquio per bisavolo, come nel frammento veronese del Girone Cortese, unito al Febusso e Breusso, pag. CXL: « Vol avete vednto lo suo bisaulo, e ciò fu lo grande cavallere che voi trovaste dentro lo grande letto e ricco; e lo sono lo suo aulo, ch' lo fui figliuolo di colui che voi vedeste ».

Aultro, per altro.

È nel Bandi a pag. 149 e 190, e si incontra in altri libri, come nelle lettere di fra Guittone.

Autare, altare.

» La cappella e l'autare del beato sancto Benedetto. 110.

È frequente negli antichi, specialmente lucchesi e pisani. I senesi dissero anche atare, come nel Documenti dell' arte di Siena, I, 103 e 217,

# Banno, bando.

A quella pena e banno, che in delli Statuti... si contiene. 140. Baratteria.

· Ciaseuno giocatore, che cessasse pagare quello ch'è usato pagare la baractaria, cloè uno grosso per ejascupo fiorino, sia condannato. 29.

Che fosse la baratteria, e quale il suo provento in Lucca, è detto addietro a pag. 288 e segg. Bianco, sorta di panno lano,

a Alenno panno albagio, taccolino, o bigneo, che si faccia in Carfagnana. 117.

Nel trattato di mercatura del Balducei Pegolotti sono mentovate le » bianche di Nerbona » pag. 182; e nelle Gabelle di Firenze e di Pisa, stampate egualmente dal Pagnini nella Decima, si hanno le » bianchette strette di Giuforte », ed ì « panni bianchetti stretti d'Ingbilterra e di Scozia ».

Bianco o nero, sorta di giuoco di fortuna. Vedi a pag. 46: a pag. 140 è detto « bianco nero o giallo ».

Bisognevile, bisognevole.

. O altra cosa bisognevile a lavorto di terra. 19.

Bistagliati (panni), vesti frastagliate o ripezzate di panni di vario colore o qualità, secondo l'usanza del tempo,

» Neuna donna... ardisca... portare aleuni panni ragguzzati 8 bistal-

liati; c non s'intendano panni raguzzati o bistalliati (quelli) il quali fusseno diriciti in delle costure tanto. 50.

Bollito, invece di hollato, è ripetutamente a pag. 110. Bolzone; così dicevasi la moneta posta fuori di corso.

e destinate ad esser fusa e disfatta. Balducci Pegolotti, op.

 Neuna persona... possa... spendere, dare o ricevere alcuno aquilino crociato... se non per rocto, talliato et per bolsone. 97.

# Braccio.

a Ciascuno consolo delle dicte contrade c bracci. 37.
I bracel crano stati in antico certi limiti della città, dentro i quali

I bracel crano stati in antico certi limiti della città, dentro i quali avevano giurisditione (forza o braccio) alcune famiglici magnatizic, come quelle dei Boccansocchi, Bacori, Bajori, Sciaborditi e Corbi. Anche cessata la giurisdizione, cra rimasto il nome di braccio a dette parti della città. Vedi Matriala. Lucca nel milledugento, pag. 3 e 10.

Brincolare, o Brincolo (giuoco di), qualità di giuoco di fortuna.

Giuoco di brincolare. 46. — Ne giuocare a righinetta, ne a brincolo, ne a fruliare. 140.

In Lucca diconsi tuttora brincoli i gettoni o le tessere usate sul giuoco invece di monete. Forse in antico erano usati come strumenti di un particolare giuoco di sorte.

Broccato, per steccato, e riparo fatto con pali, è parola che di frequente si incontra nei documenti lucchesi.

» Neuna persona... ardisca... dl disfare alcuno broccuto u parata, la quale sia in sulla argine del fiume. 93.

### Buita.

Avere debbia una buita con due diverse e varie chiavature. 102.

Dal francesc boife; ed era nome particolare dell'arte della zecca per indicare la cassetta dove si gettavano le monete coniate, con quelle regole e solennità che sono a vedersi nel Bando di N. 169, e nel documento riferito a pag. 353 e segg.

## Cabella, per gabella, pag. 166.

### Calzare.

Neuna donna o donzella, la quale passi la ctade di anni septe, ardisen o presuma farsi calaare ad alcuno calsoraio o caisaiolo, a pena di soldi cento .. et che nenno calsoraio e calsaiolo, nè loro fanti, ardiseano... calsare alcune donne o donzelle. 51.

Anche per le leggi di altre città era severamente proibito ai calzolari ed a simili artefici di caizare le donne, onde è a credere che ciò desse luogo a gravi inconvenienti. Negli statuti del Calzolari di Siena del 1333 è delto che ciò era stato proibito fino dal Vescovo di quella città, sotto pena di scomunica.

Candello, per candelo o candela è continuo negli antichi lucchesi.

» Portare li loro candelli.... a la luminara della Sancta verace croce. 22.

Cappapelle, forse cappuccio o mantello foderato di pelle.

Neuna donna o femina possa .. portare, alll loro mantelli o panni
o pelli ne cappapelli, alcuno fornimento d'oro... salvo che alle cappapelli, con le quali sogliono le donne cavalcare, si possano ponere
affibiature d'octone. 48.

Caricatoia, (bestia); bestia da soma o da tiro.

Alcuna bestia grossa o minuta caricatoia. 19 — Alcuna bestia caricatoia, o vero buoi, o vero vacche da carro. 41.

Carrareccia (botte); qualità di botte da acconciarsi sui carri, per trasportarvi il vino ed altri liquidi.

 Ne carreggiare ne vecloreggiare con alcuna boele carrareccia, ne con alcuno barile. 123.

Carro (di vino). Vedi Bandi pag. 159 e 177. Misura all'ingresso del vino in Lucca, la quale si componeva di 48 staia, o 24 hartil; come, fra gli altri documenti, apparisce dalle pergamene già del monastero de' Servi, 15 Ottobre 1313 e 22 Marzo 1333, e datto Statuto della Gabetla Maggiore, a carta 12 dell'originale in membrana del secolo decimoquarto, conservato nell'Archivio di stato.

## Caudano, caldano.

 Qualunqua persona che fae pane.... quello non possa fare, se noc in de caudani usail. 83.

Casana, banco, baracca, o bottega degli antichi prestatori.

» Ciascuna persona la quale avesse alcun pegno alla casana di Lapino Falchi. 187 — Casana di Vanni di Corso d'Arezzo. 200 — Casana di Fenso da Prato. 201.

Cazoro, invece di cataro.

» Neuno cazoro, ne patarino, traditore ne assassino. 173.

In una replica dello stesso bando, che è a pag. 203, si legge gaszaro, ed in altri documenti gattaro. Anche nel latino barbaro si ha chatarus, e chazarus. V. Ducange a Chatari. Cercare, fare perquisizione, perquirere.

» Sapplendo che la famiglia anderà cercando, 10 etc. — Sappiendo che la cictà e le ease sì cercheranno per la famiglia. 9.

Cescuno, ciascuno.

A pena di libre X per cescuno, 93.

Cescheuno, ciascuno.

» A pena di libre x per cescheuno. 93.

Chiasso, via o passaggio rurale, forse equivalente al francese chaussée.

» Lo chiasso lo quale è posto in del Comnne di san Colombano...
lungo lo podere de' predicti fratelli .. chiudendo quello chiasso è generale utilitade... lo decto chiasso o via fare chiudere e guastare. 61.

Chiunqua, chiunque.

» Chiunqua vorrà opponere. 18.

Ciaschiduno, per ciascheduno a pag. 17 e di continuo. Ciglieri, celliere, cantina, pag. 159.

Cinque casi. Termine degli antichi criminalisti per indicare i cinque delitti maggiori.

» Excettati s'intendano li abanditi o vero condennati per malefici de cinque casi, infra' quali non s'intenda l'emicidio, del quale fusse o facessesi pace... Li quali cinque casi sono questi, cioè tradimento, rubbaria, falsità, incendio e omicidio, del quale non fosse o facessesi

pace. 35.

Sì vegga lo Statuto di Lucca del 1331, al capitolo 109, libro primo, intitolato; Declaratio quinque casuum et quod intelligantur.

Cintra, cintola, cintura,

Alcuna cintra, fecta, o scaggiale. 51.

Cittadino salvatico o domestico.

• Ciascheduna persona della città, borghi e soborghi et cittadino salvatico. 23 — Ciascuna persona che citadina fusse di Lucca, salvatica o domestica. 176.

Vedi anche a pag. 161. I cittadini domestici erano quelli abitanti nella città; I salvatici o silvestiri coloro, che essendo nati in città, si erano poi condotti a vivere in campagna, per lo che erano gravati di una imposta speciale, di cui si free un cenno addietro, pag. 316.

Collaia, accollàtico, giovàtico. Affittanza de' buoi che si faceva all'agricoltore, acciocchè se ne valesse per il lavoro dei campi, pagando una renditá, che ordinariamente era in biade.

» Non possano essere melestati. . per alcun debito... salvo che per

collaia e per soccita. 21 — Excepto che per afficto, rendite, pigioni, collaie, soccite e livelli. 109.

Nel libro delle memorie di Incopo di Goluccino Bonavie medico Iuc-chece, i quales i conserva nell'Arch. di Stato, fin i registri provenienti dallo spedale di s. Luca, si fa spesso menzione di queste contratto. Alcuna volta i comoficare a colla societia, e cella parato cultiria si interiodeva aliora la rendita della societia stessa. Andrea Lupori a et prese in societia a di unui Settlembre in 1374, uno bac di pelo rosso colle corna riflevate un peco fis sue da me m. Lucopo fisico. Demene dare stati vutt di grando di collatia s. Con lonie dette memorie, a carte 6.

Colpevile, per colpevole, 227. Così si ha ragionevile, difenderile ed altri nomi assai colla medesima desinenza.

Comandamento. Si disse obedire o fare i comandamenti, il fare atto di obbedienza, di sommissione o di sudditanza, riconoscere l'autorità di alcuno, arrendersi.

 Tucti li consoli e sindaci... debbiano comparire dinanzi al decto messer lo Vicario ad obedire Il suol comandamenti. 121.

Di questa dizione, che trovasi di continon nelle antiche scritture, mac he non vedimo chiaramenta accumba nei vocabulri, darenon alemulatri esempi. « Albera li bolzenei vedende questo ch' carno traditi, fere le comandamenta: In iunedi fecero i e comandamenta; poi andò l'oste ad Acquapendente. Cronica bolzenese nel Batzizio. Vi. 107 — « Nandredinon gli coniese niente, anzi fece i suoi comandamenti, e fice al papa piu votte e pregalo uniliente. Fico. Tron. Imper. 40 — Molte castile di quelle del Comune di Peregia per non riecvere il guasto, feciono le loro comandamenta e shidrongli, lischrettiti, from. in Nanni, R. L. S. II. 197 — Li senesi vennero a ic comandamenta ioro (de' iforentini)... e anche Poggiobosi fece le loro comandamenta. Nal. Pieri, foro. 38 — « Per tema della morte àndarano ai comandamenti. Stor. Pistol. 11. etc., etc.

Confine, in gen. fem.

» Chi fusse trovato in su le confini. 10.

Contato, per comitato, contado. 67.

Cosi; chi, colui che. Vedi qualcosi.

» Sappiendo che così Infra I dicto terme arà pagare, s'intende esser libero dello avanzo, e chi non pagherà fie costretto a pagare Interamente. 17.

Costore e Costrice, per cucitore e cucitrice. 51.
Cozzoneggiare, fare il cozzone o il mezzano.

» Nulla persona ardisca... cozzoneggiare o esser mezzano o sensale in far vendere o comprare... grano o biado. 148.



Crepato (essere). Forse significava patire d'ernia.

 Ciascuna persona... la quale fusse infermo, o difectunso d'esser racio, crepata, o di mal di pietra. 145.

Crusuolo, per crogiuolo, 103,

Cugnare, per coniare. 99 e segg. Così gli antichi lucchesi dissero quasi sempre cugno, per conio.

Datia, Dazia, dazio: si disse specialmente per le tasse degli atti de' tribunali.

Le quali pagòno (pagarono) la datia per alenna appellagione. 13.
 Derratali, era la infima misura che si usava vendendo il vino a minuto, come si ha anche nello Statuto del Fondaco.
 Clasenno vinaclieri della ciclà di Lucca avere debbla mezzo quarchi.

tn, meitadella, mezzelta e derratali suggellali. 119.

Difendevile, difensivo, atto a difesa.

Alcuna arma offendevile ne difendevile. 38.

Dilivranza, si diceva nell'arte della zecca la accettazione per parte del governo delle mouete coniate, dopo che erano state riscoutrate e trovate in regola. Dicevansi dilierenze anche le varie rate o partite delle stesse monete accettate. Se ne veggano i molti esempi nel Bando di n.º 169, e nel documento a pag. 353 e segg.

Dilivrare, termine di zecca per denotare la approvazione e la accettazione per parte del governo delle monete coniate dai maestri monetieri.

» Se quelli denari (la guardia) Iroverà diriell e in numera debito, si debbiano dilivrare. 100 — « Se fussean piu a meno di denaio uno per ciascuna libra, si possana... dilivrare, ma la delle seguculi dilipranae si faccia emendaziane. 101 e segg.

Dipo e Di po, per dopo, è di continuo nelle antiche scritture lucchesi.

- Oclo di dipn la dicta festa. 7 — Tre mesi che seguiterannn di pn la servizio fallo. 65.

Diricito, sdrucito.

Nnn s'intendano panni ragguzzali o bistalliali (quelli) li quali fusseno diricili in delle ensiure lanin. 50.

Distretto. Quale fosse il distretto di Lucca, è detto nelle note a pag. 270.

» In lucin lo distrecto delle sei miglia et quasi. 19.

Divieto, frode, contrabando.

» Claseuno sbandito o condaunato per officio del Fondaco o deita Gabeila... per cagione di diricto o di travetto commesso... si cassi... salvo che fosse sbandito per travetto di salc. 35. Ciaseuna persona condannata... per cagione di diricto o di fraude commesso. 63.

Domorare, dimorare.

» Li quali domorano in casa de' signori Antiani. 37.

Dovana del sale, o anche semplicemente *Documa*, dicevasi l'azienda che curava la vendita del sale, ed era in antico presieduta da un magistrato che si diceva il Maggiore Officiale della Dovana: vedi alle pagg. 42, 154, e 314.

Drà, contrazione di darà.

» Di qui innanti dra pagatore. 59.

Così si ha pagra per pagherà, pag. 61 — Seguitranno per segulteranno, pag. 65. — Concedra per concederà pag. 65, e simili.

Ducale, nome di fazione politica, forse denotante i partigiani dei discendenti di Castruccio.

» Neuno debbia... chiamare o nominare, se o attrui, ducate o maitraverso, overo nome ducate o maitraverso in aicun modo ricordare. 185.

Empitoio, mulinello per empire i cannelli della seta.

» Li proveditori auderanno cercando affi loro teiari o a loro empitoi, a vedere il cannelli se sono pieni con lactata. 114.

Erpicanti (panni), vesti con strascino.

Erpicare (i panni), strascinare le vesti.

» Neuna femmina... possa, ardisca o presuma portare per terra, o erpicare o strascinare alcuni panni... oltra uno braccio e mezzo. 51 — Non possa avere o portare panni erpicanti. 53.

Esciticcio, Exiticcio, uscito, spatriato.

» Li quali erano exiticci, shanditi o ribelli dei Comune. 97 — Tueti li esciticci dei contado e distrecto di Lueca. 149.

Fabbrica, fucina del fabbro.

» Carboni da fabbrica. 194

Faccitrice, maestra setaiola che riduceva la seta cruda in testoio.

» Excepti testori et testriei et faccitrici. 67 — Ciascuno mercadante a cui fie renduta seta... voitata ad altri guindati, sia tenuto accusare la faccitrice. 114. Cli statuti del mercanti lucchesi ora citati hanno un capitolo intitolato « Che le maestre a cui saranno date sete crude a fare testoi, siano tenute di partire li fiii etc. IV. 2.

Fatale (morte), morte naturale. Dicevasi anche morte fatata.

» Bestia... morta di morte fatale. 211.

Fauce, falce.

» Scgure, pennata, fauce, ronclili, serre. 19.

Femma, femmina.

a Neuna donna o femma. 47.

Fiatoroso, fetido, fetente, da fiatore per fetore.

» Alcuna cosa putrida o fiatorosa. 169.

Fiorito (pane), pane di fiore di farina, affiorato.

Se alcuno volesse fare pane fiorito. 81.

Flaone, tondino del metallo apprestato per battere la moneta. Si trova anche scritto fiadone, fiendone etc.

Debbia la dicta guardia pesare oncie due di flaoni, ii quali finsseno facti ongni die per ciascuno ovrieri, e debbia quelli trabuccare, pesare e vedere se sono bene talilati. 101.

 Gii ovreri... lavorano e dirizzano e rendono 1 fiendoni. Baiducci Pegolotti, 69; vedi anche ivi, 194 e 195.

Folombrare, metalesi di frombolare. Così si ha folombra, e folombratore.

Nessuna persona grande nè piccoia, non possa nè debbia gictare, nè sacetare, nè folombrare, nè in aicuno modo danneggiare alii

candelli grandi, che sono appiccati in deila chiezza di sancto Martino. 23.
» CLXXVI folombre in uno soppidiano. Inventario della Terzanaia iucchese del 1410, carta 10. — Li balestrieri e li folombratori. Ser-

cambi, Cron. Lucch. 1. 19.
Fondaco (fare), accumulare, detto delle biade. V. Infondacare.

» Neuna persona... faccia fondaco, overo incanori alcuna generatione di biada... oltra ch' a lui bisogni per sua vita e famiglia, a pena di perdere la biada ia quale incanovasse... e non s'intenda biado infondacafo overo incanovato, quello lo quale alcuna persona riccollie... di suo riccolto, 119.

### Foretano.

 Giascuna persona... così cittadino come foretano, chierico o inico, 167. I contadini lucchesi crano, în faccia alia legge, divisi în foretani e in foretani e secondi quelli trevuit di fuori. Le condizioni diverse degli uni e degli altri sono determinate în molti ungoli degli fistatul antichi di Lucce, cue frutta anche l'ultimo dell'anno 1539. IV. 249. Si vegga inolite il Gigitotit, Storia delli legislazione inchese, pga, 44. ed il Tommasi, Sommari oli Stor. Lucch. 142 e 156. Per le quistioni civili, che fossereo insorte in Lucca tru u cittationo du na foretano, o tra dua foretani, or il ru, fino al primi anni dei secolo XV, un apposito tribunale, che si disse Caria de' foretani oil a. Alessandro.

Forza, Quale fosse la forza di Lucca è detto nelle annotazioni a pag. 270.

La città di Lucca, borghi, sohorghi, contado, distrecto e forsa. 3.

Fregetto, frangia, gallone o cordone da profilare vesti.

Licito sia a ciascuno profilare... Il suoi panni, sì come a lul piacerà, di fregetto, si veramente che ponere non si possano ternette. 49. Furlare (giuoco di), sorta di giuoco, forse di frullo o di

ruzzola, pag, 46: e Stat. di Lucca del 1342. I. 57.

Gassaro, cataro. Vedi Cazoro.

» Nessuno gassaro, o patarino o traditore. 209.

Giuoco (fare), assistere e regolare il giuoco, contando i punti o simile.

» Ciascuno che facesso giuoco sia tenuto queilo fare dirittamente c non dare alcuna sententia falsa; e se queila desse, sia tenuto sodisfare a colui contra cui la desse. 29.

Grade, grada, grado, scalea.

» Su le gradi della chiesa. 28.

Guaraminella, gherminella, sorte di giuoco di destrezza. Vedi la novella 69 del Sacchetti,

» Ne fare poivereila o quaraminella. 186.

Guardia; così dicevasi, nell'arte della zecca, colui che era incaricato di invigilare per certi effetti l'andamento della officina monetaria, dipendendo direttamente dal maestro. Vedi a pag. 99 e segg. e il Ducange, a Magister monetarum.

Guerreante, guerreggiante.

In aitre parti inimici e guerreante ai Comune di Pisa. 4.
Guspello, guspelloro, punta di metallo delle cordicelle



o corregge, che servono ad affibbiare i busti etc. È voce usata tuttora nella montagna lucchese.

 Sian tenuti li orafi ponere in della fibbla o guspello la valsuta della fecta e dello ariento. 48.

Incanovare, accumulare, far magazzino o conserva di biade o di altri generi di consumo.

Neuna persona debbia incanovare legna in della città di Lucca.
 145.

Infondacare, fare fondaco o canova, accumulare e far conserva di biade o di altri generi di consumo. Vedi Fondaco.

 Neuna persona... faccia fondaco, o vero incanovi alcuna generatione di biada... e non s' intenda biado infondacato overo incanovato, quello lo quale alcuna persona riccoglie di suo riccolto. 119.

In nello, in dello, per dello.

» Questo non s'intenda in delli osti, che vendeno le victuallie a' viandanti, ne in de padroni che andasseno a mangiare alle chiese unde sono padroni. 33.

In qua dietro etc. già, nel tempo passato etc.

Secondo la forma delli siantiamenti in qua dietro fatti. 2 — Ser loanni dall'Elba notaro in qua direto della Corte del maleficio. 27.

Innomerare, numerare, annoverare, contare.

Debbia li decti denari dirictamente e veramente innomerare. 100. Intesimento, intesina, integina, staggina, sequestro. Extegina, nello stat. Miliz. Fiorent. del 1335, pag. 530.

» Per comandamenti non observati, per le difese, intesimenti e sequestrazioni non appresentate, o altre inobedientie. 64 — Dal di che lo intesimento o preda fusse facto. 66.

Intesire, staggire, sequestrare.

Tutto ciò che... fusse levato in preda, intesito o impedito in alcuno modo, si dehia restituire. 19 — Alcuno grano non si possa intesire ne predare di qui a kalende Ogosto. 66.

Integire è nel Livio volgarc, l. 2. 24. c nella Cronica Senesc di Neri di Donato, 219. Intigire è nel Doc. dell'arte di Sicna, II. 22. Yedi anche lo Statuto lucchese del 1539, l. 158, e lo Stat. de' Merc. Incchesi del 1376, II. 14.

Iudici, per iudice.

» Presentato al indici del malcficio. Lo quale indici etc. 28.

Lasagnaio, Lazagnaio, pastaio, vermicellaio.

» Nuilo biadalolo, mugnaio, fornaio, o la agnaio. 198.

Lattata, sorte di bozzima fatta con latte etc.

» Neuna testrice... metta bozima u lactata, in alcuno testolo, se non solamente acqua chiara, 113 — Li proveditori... anderanno cercando alii loro telai e a' loro empitoi, a vedere li canneili se sono pieni con lactata, 114.

Le, invece di lei.

- Non possa donare alia sua sposa, o ad altra persona per le. 51
   La sposa, o altra persona per le, non possa donare alenna cosa al suo suocero, fratelli o sorore del marito, 52.
- » No ae niuno che per le sia, se no lo dicto Ioanai, che per compassione e peccato ne li è paruto, redendola tanto straziare, per le comparisce a sua difesa. » Corte de Mercanti inechesi, Cause del 1378, carta 179 « Però in vano contra le mi difendo. » Quadriregio, edizione del 1481. 1. 8.

Léttora, per lettera, è frequentissimo nei lucchesi antichi, ed usato tuttora dal volgo. 172.

Libello, livello.

» Per afficto, soccita o libello. 67.

Licentialemente, liberamente,

Possano licentialemente e senza pena occorrere e andare. 171.
 Logieri, locatario, affittuario.

» Lo compratore e li logieri del provento. 28.

Maestria, stanza destinata ai maestri della moneta. Termine proprio della antica zecca.

» lu camera di quelli maestri, la qual camera maestria è uzata appellare. 100.

Maestro di zecca o di moneta, pag. 99 e segg. I maestri della zecca erano i primi ufficiali dell'arte antica dela moneta, e da essi dipendevano i saggiatori, le guardie, i monetieri e gli ovrieri. V. Ducange a Magistri moneturum.

Manovaldia, manovalderla.

» Queiii in cui manoraldia o podestà fusse de' beni e della parte della dicta femmina. 48.

Maltraverso, nome di fazione politica che in Lucca si opponeva a quello di ducale, e che in altre città si prendeva da coloro che pretendevano opporsi agli abusi dei governi e



de' grandi. In Bologna i multraversi erano contrari al progresso della famiglia Pepoli; a Perugia erano in opposizione ai rasmanti etc.

» Neuno debbla... chiamare o nominare sè o altri, ducale o maltraverso, overo nome ducale o maltraverso in alcun modo ricordare. 185.

Negli atti degli Anziani di Lucca, vol. 17 carta 58, si ha un decreto del 29 Norembre 1342, col quale, per evitare gli scandall che occorrevano nella ciltà per I nomi di duccale e maltratervo, si vicia ultili di pronuntiariti, sotto pena da arbibiri del Conservatore, e a ipermette solo di esclamare a lo sono amatore del pacifico stalo del somunte di Lucca e di Pita a.

Meità e Meitade, metà, metade,

» Ara la meita del bando. 23 - Ara la meitade del bando. 32.

Meitadella, o Meytadella, metadella, sorta di misura dell'olio e del vino a minuto. 84 e 119.

Menare (donna), dicevasi propriamente quando la donna, dopo le altre varie cerimonie degli sponsali, era condotta a casa del marito.

Innanzi lo menare della sua sposa... 51 — La vigilia del menare... Il donamenti Il quali si mandano da parte della moglie a casa del marlto, quando la moglie sl mena. 52.

Mezedima, mezza settimana, mercoledi; è detto tuttora dai contadini lucchesi.

» Debbia aver pagato di qui a mesedima che vene. 23. Mezzetta, misura del vino a minuto. 419.

Mezzo quarto, misura del vino a minuto. 119.

Modolatore, sindacatore, revisore de conti. Era nome specialmente usato in Pisa. Così si avea modulare, per rivedere i conti. Vedi i ricordi di Meliadus Baldiccione pisano, 25, 32 47, nell'Arch. Storico.

» Messer Galillo... sindaco e modolatore degli officiali del Comune di Pisa e di Lucca. 200.

Monetiere; termine dell' arte della zecca antica. Colui che, ricevuti i flaoni o fledoni dall' orriere, vi faceva l' impronta: pag. 103. Si consulti il Balducci Pegolotti, 69-70 e 194-195 e segg.

Mortora, mortella.

» Ne eliandio alcuna quantità di mortora seccare. 188.

Nocola, sorta di barchetta, che i pisani dissero anche nogulo. Vedi i Frammenti di Stor. Pis. in Murat. 660-661.

» Barche o nocole. 122.

Nomero per numero è frequentissimo negli antichi lucchesi; così innomerare etc.

» Quelli che sono nel nomero de' mille. 44.

Offendevile, offensivo, atto alla offesa.

Alcuna arma offendevile ne difendevile. 38.

Ogosto per Agosto dissero di continuo gli antichi lucchesi, e si ode luttora nel volgo.

Del mese d' Ogosto. 16.

Ostiaria (briga), rissa, questione.

» Nessuno... fare presum! alcuna briga ostiaria in nel ditto castello dell'Agosta. 157.

Ovriere, Ovrieri, Overeriere etc: termine dell'area della zecca antica. Colui che lavorava le verghe, faceva i flaoni o fiedoni, gli aggiustava e gli consegnava belli e imbianchiti al monetiere. Consultisi il Balducci Pegolotti, 69-70 e 194-195.

» Debbia la dicta guardia ciascuno die pesare oncle due di flaoni, li quali fussero facti ogni die per clascuno orrieri. 101 e 103.

Panicale, la paglia o steli del panico: così i contadini lucchesi dicono sagginali e granturcali gli steli della saggina e del granturco.

» Paglia, fieno, panicate. 112.

Paraula, parola, licenza, permissione.

» Non obstante alcuni privilegi o concessioni, facte sotto qualunque forma di paraule. 32.

Patrimonio, casata, famiglia.

Neuna persona possa lenere o porlare alcuna arme, se non dell'arme de signori della Scala, o del Comune di Lucca, o del suo Comune, e del suo patrimonio. 60.

Pattiere, rigattiere. Nello stesso senso i piemontesi hanno patè, i reggiani pattèr etc.

» Naccorino Puccini pactieri. 70.

Personevilmente, personalmente.

» Prestando lo iuramento della fedeltà personevitmente. 2.

Pezzolame, pezzame, rottame.

» Pietre, pessolame e minuzzame di matoni. 190.

Pieviere, piviere.

» Clascuna persona... che ae o ricollie ne' dieti pievieri alcuno afficto o rendita di grano. 56.

Pingere, spingere, detto del peso che sopravanza e che trabocca la bilancia, Pingente, che avanza al peso, Debbia cavare io denaro, lo quale inanzi pingesse in ciascuna

ilbra; intendasi lo denaro pingente alla moneta nera e non alia bianca. 100.

Pisternaio, panattiere.

s Ciaschiduno fornaio et pisternaio, et ogni altra persona la quale fae pane da vendere, 82,

Polverella, sorte di giuoco di destrezza.

» Ne fare potverella o guaramineila. 186. » Taxlilorum judum, vei de potreretta, guarmineila, corrigiolo vel conicilo... non permittimus. » Statuto pisano dei 1286, negli Stat. Pisani editi dal Bonaini, Iii. 35.

Porta.

» Si veramente che ii predicti due luoghi non siano in una medesima porla insieme: 28 - Ciascuno elttadino... debbia seguire ie insegne de la sua porta, et andare in della presente oste a pena del piede. 40.

Lucca in antico era divisa in cinque porte, di Borgo, s. Frediano, s. Pietro, s. Donato e s. Gervasio; vedi a pag. 43. Nei 1370 si aboli questa divisione, e si ordinò queita in terzieri, che dura anche ai nostri giorni, cloè di s. Paolino, s. Salvatore e s. Martino. Veggasi il Sereambl all'anno 1370, che li descrive minutamente.

Posta, una certa quantità di fila. Dicesi in Lucca tuttora posta di capelli, una ciocca o parte dei medesimi.

a Alcuno panno che si faecia in Garfagnana, non si possa fare di meno di poste xxxiii, a flia xL per posta, 117.

Potere, usato per piconasmo.

» Niuna persona stia a potere fare io dicto ginoco, a pena di soidi xL. 8.

Gli antichi usarono in modo simile anche ii verbo dorere. Leggesi neila Storia di Apolionio di Tiro, pag. 2. « Or chi è stato colui ch' è stato si ardito di dorere magagniare e corrompere la figiluoia dello Re, e non n'à temuto lo Re? »

Preda, sequestro.

» Non si possa ievare in preda, prendere o intesire... aicuna bestia grossa o minuta, 19.

Pubblico, spazio di terreno di proprietà pubblica, come piazze etc.

» In nelle vie, chiassi u pubblici di Comune. 93 - Maggiore offieiale delle vie el de' pubblici del Comune di Lucca. 160.

Quale, colui che, chi.

» Sappiendo che qual non pagasse... non li sere' dato lo sale. 41.

Ouale così, qualcosì, colui che, chi, V. Così.

» E quale cosi non dinonziera non ara godere (godera) lo beneficio de la liberagione. 3 - Qualcosi arà tornare et slare (tornerà e starà) possa godere le diete provisioni et gralie. 21 - Qualcosi non ara pagare (paghera) rimagna in quelle pene. 21.

Qualunca e Qualunco, qualunque. » Qualunca persona, 6 - Di qualunca conditione sia, 7 - Qua-

lunco persona. 37 - Di qualunco conditione sia. 140. Ouandunque, quando, ogni volta che.

» Tulle quelle volte e quandunque fusse richiesto. 100. Ouarra, quarta parte dell' oncia,

» Oncie nove e quarre tre. 99.

Quindunque, di qualsiasi luogo.

» Nulla femmina... quindunqua sia, o vero della città di Lueea o d'altronde, 59.

Quin, per quine, qui, quivi.

» Possa venire alla ejeta di Lucea, e quin stare... liberamente, 62.

Ragguzzati (panni), così dissero gli antichi certe foggie di vesti fatte a pieghe od a shuffi o con frastagli sovrapposti. secondo le usanze del tempo.

» Neuna donna... ardisca... portare aleuni panni raquazali o bistailiati: e non s'intendano nanni raquasati o bistalliati (quelli) li quali fusseno diricili in delle eosture tanto, 150.

» Nuitus pannus... possil incidi vei dimidiari cum aliquo panno, vel ragussari eum vaio vel sine vaio. Stat. Lucch. del 1331, V. 48.

Ramuneragione; pare che con questa parola intendessero gli antichi un decreto del Governo, col quale, o in tutto o in parte, si assolvessero i cittadini dal pagamento di qualche imposta.

» Debbia avere pagato... secondo la ramuneragione nuova mente faeta.... e qualeosì non arà pagare (paghera) fi costretto a pagare tuela la prima somma, e quarto più. 23.



in un documento inserto negli Atti degli Anziani vol. 42, anno 1362, carta 6, si legge; e loanni pupillo di ser Matteo Giordani fa della presente imposta impositato forino nno e poi fa ramunerato quarto uno di fiorino, la quale imposta pagò ».

Rappellare, forse fare la rivincita del giuoco.

 Sia lecito a ciascuno giocare a vino tanto e rappellare in delli cillieri. 28.

Raspeo (vino). Sorta di vino, che apparisce fosse migliore dell'ordinario, ma inferiore al trebbiano. V. anche a pag. 315.

» Vino raspeo... den, viii la mezzetta. 72.

Ricorteare, ricorteiare. Fare ricorteo, o ricorteio.

» Non si esteudano a fanciulle o femmine le quali si menano a marito, o ricorteiassero, le quali, ne'dicti tempi, possano essere a compagnate senza peza. 52 — Neuna femmina... possa andare a cavallo per la città... se non lo primo di ch'ella n'andasse a marito, e quando ricorteasse. 21 del control de città del control de compagnato d

Dicerusi ricorteo o ricorteio usu delle antiche cerimosie naziali tacchesi, che cousistera neli solenne visita che facera is sposa alla casa paterna, aleuni giorni dopo il matrimosio, con accompagnatura di parenti edi amici. Si vegga soppa di cib la legge suttuaria lucchese del 1964, stampata frai doenmenti aggiunti al Sommario del Tommari, pog. 21, 24 e 42. la ultre citita, questa funzione avea altri nomi. A Milano dicevasi revertitale, come si ha nello Statuto del 1502, parte criminale, capo 645. Revertitale vero, nuili modo feri possiti s: a che il Carpano annota «Revertitale quod vulgo appellatur revertatio». Nello Statuto di Vercelli, citato dal Denenge, si ha «cazilas ve l'exercatales».

Righinetta. Sorta di giuoco di fortuna, pag. 41.

Rinonsare, denunciare, riferire.

Debbia... lo assaggiatore rinonsare alla dicta guardia e a' maestri...

come troverà li saggi predetti. 101. Ritenere, non pagare il canone di un affitto etc. onde

ritento, canone non pagato e rimasto a debito.

Lo renditore di pigioni e livelli, afficii et altre rendite d'alcano ribello... è lihero da ogni ritento che avesse facto di dieti beni. 3 — Se alcuna persona avesse ne' tempi passati ritensto alcuno afficto di grano, quello ritento possa e debbia... pagare di qui n octo di. 66. Ritenere il qiuoco, far banco di giuoco.

\* A pena dl libr. x a chi giucasse, c lb. xxv a chi ritenesse lo

 A pena di libr. X a chi giucasse, c lb. xxv a chi ritenesse in giucco. 140. Rompere (la strada), interrompere il passo di una via, o guastandola o facendo violenza ai viandanti.

» Nuita persona le dicte strade presuma di rompere, o a chi passasse per quelle fare alcuna offesa. 36.

Rotto (essere), essere allentato, patire d'ernia.

» Ciascuna persona che fusse infermo, o difectuoso d'esser rocto, crepato, o di maie di pletra. 145.

S per Z, è continuo negli scritti de' lucchesi antichi, e nella pronuncia del volgo moderno. Come piassa, passo, allegressa, rimussiare, sensa etc. per piazza, pazzo, allegrezza, rinunziare, senza etc. Vedi Z per S.

Sacrificare, consacrare.

Ciaschiduna persona debbia stare alla decta festa... fino a tanto che sera sacrificata la cappella e l'autare del beato sancto Benedetto. 110.

Saggiuolo, iufima misura del grano iu Lucca in antico.

Ciascuno biadaiolo avere debbia stalo, mezzo stalo, quarra, mezza

quarra et uno saggiuolo suggeliati. 119. Saldare, sodare, dare cauzione.

Ciascuno officiale che fusse chiamato o electo ad alcuno officio...
 debbia venire... di qui a V die proximi che vegnano, a iurare et saldare io dicto suo officio, al quale fosse electo. 179.

Sappiendo che.

 Sappiendo che da inde innanzi, senza speranza di più termiui, serà tractato come ribelio. 2 — Sappiendo che la famiglia anderà cercando. 10 — Sappiendo che... ii serrebhe opposto per furto. 12 — Sappiendo che così... è soiennemente stantiato et ordinato. 65.

Con questa formuia frequentissimamente concludono i bandi, all'effetto d'intimare l'osservanza delle cose comandate.

Scire, uscire.

» Neuna persona, senza la dicta bolletta, possa scire dalla dicta città. 56.

Secca, per zecca. 99.

Sega. Fu propriamente una imposta a tanto al giorno, che si pagava per escuzione del servizio militare: ma per estensione, si dette tal nome anche ad imposte per altro titolo, purchè fossero determinate in ragione di una somma giornaliera.

» Tucti quelli, il quali infine a ora sono rimasi di non essere in dell'oste, per cagione della sega, quella dehbiano avere pagata... overo



essere rapresentati în dell'oste, a pena di libre cinquanta. 9 — Ciascuna persona la quale no è nell'oste, e vuole rimanere a sega, si debbia fare scrivere in palagio. 17.

Si ba sega per tassa, a sconto di pene e di bandi per delitti ordinari, a pag. 22, 34 etc.

Per altri esempi vedi M. Villani, 11. 46 — Boninsegni, Stor. fior. 438 — Miliadusso Baidiccione, Ricordi. 20 etc.

Soccelare, celare; ma si diceva propriamente dei beni o degli oggetti, che si sottraevano alla conoscenza del fisco, per evitare i sequestri e le imposizioni.

s Sia licito a eiascuno dinonziare de' beni soccelati. 47 — Neuno non possa soccelare ne dinegare alcuna delle dicte biade. 90 — La quale avesse soccelato, overo obmesso di mostrare, dire o dinonsiare. 91.

aresso soccesso, overo obmesso di mostrare, dire o dinonsiare. 31. Si regga anebe lo Statulo della Corte dei mercanti lucchesi, del 1376, carla 66.

Sóceita, soccio, accomandita di bestiame, che si dà altrui che lo custodisca e governi a mezzo guadagno e mezza perdita. Vedi anche Collaia.

» Affitto, pigione, livello e sóccita. 15.

Soldo, per ordinanza militare.

» Ciascuno soldato da piè e da cavallo... di qualunque soldo sia. 38. Spegnàre, per spegnere si usa tuttora in Lucca dal volgo, e si ha nei bandi a pag. 171-172 e 181.

Spicciare, cambiare, detto di moneta, di cui si ordina il cambio, perchè cessi di aver corso.

Tutte monete si debbiano spicciare, e neuno non le debbia spendere. 105.

Spicciato, steccato, riparo di tavole o pali.

Aleuna persona non ardisca... aeostarsi alii spicciati de' borgbi. 77. Questa parola, che parve insoilia ed erronea agli editori delle Storie Pistoiesi, pag. 39, è frequenlissima nei documenti lucchesi. Si Irova anche nella Groniea pisana, in R. 1. S. XV, 1009-1012-1014 ele.

Statuto, per stato, participio di essere, è ripetutamente a pag. 88.

Stivillio, stoviglio.

Tutti stirilli e massarlile necessarie per lo dicte monete. 193.
 Suggelletto, era un officio dipendente della Gabella Maggiore di Lucca.

» Lo Maggiore Camariingo e quello del suggetletto. 228.

Tempia; tempiali, nome usato in Lucca per indicare quelle assicelle dentate adoperate a tenere stesa la tela sul telaio.

» Neuna lestrice non debbia tenere la tempia in eanto, se non prima... sia suggellata in quattro canti della tempia. 113.

Terme, per termine, è frequentissimo negli antichi lucchesi, e si ode anche oggi in qualche parte del contado.

Debbia rivelare e notificare al dicto officiale infra 'l dicto terme.
 Dal terme innanzi, serebbe costretto a restituirle le dette pegnora.

Ternetta, forse trinetta, trina.

» Licito sia a eiascuno profilare... Il suoi panni, sì come a lui placerà, di fregello; sì veramente che ponere non possano ternette. 49.

**Testoio**, seta da trama, per riempire le tele, a differenza di quella che serviva ad ordire e dicevasi orsoio. Nel Vocabolario italiano è orsoio, e manca testoio.

» Orsoio nè testoio, seta ernda, soriana o da fregi. 132 — Neuna testrice metta... bozima... in alcuno testoio. 113.

Testrice, per tessitrice, pag. 113 etc.

Th, si trova nella antica scrittura invece del z, ed alle volte invece dei due zz.

» Innanthi, per innanzi. 12 — Fortha, per forza. 13 — Ronthino, per ronzino. 183 — Piatha, per piazza. 186.
Vedi anche il Ciampl, nell'Albertano pistoicee, pag. 88.

Thio, zio.

» Lo thio per lo nipote. 7.

Tintoresso. Così dicevansi in Lucca coloro che tingevano la seta e le tele in colore, de trano divisi dai tintori in nero, che formavano una corporazione speciale. Gli ordini sui tintoressi lucchesi, si leggono negli Statuti dei Mercanti, degli ami 1376 e 1468, IV. 41.

» Nessano mercadante u tintoresso possa piegare... alcuno sendado ampio linto a modo di strecto. 114.

Trabuccare, pesare le monete e i metalli, forse con particolare ordigno e modo. Onde moneta traboccante.

 Debbia... pesare once due di flaoni... e debbia quelli trabuccare, pesare e vedere se sono beno ialliati. 101.

Travetto, frode, contrabando, o forse, più propriamente, la introduzione di merce proibita.



» El sbandiil o condannati per travecto di sale. 64 — Ciaseumo sbandito o condennato per officio del Fondaco o delia Gabella... per cagione di divieto o di travetto commesso... si cassi... salvo che fosse sbandito per travetto di sale. 35.

Trecciaiolo, e trecciera, cordicella intrecciata, trec-

ciolo.

• Possasi portare giubbe di uno colore o dimezate, affectate, e ponere sopra quelle, vergine e trecciaioti di seta. 50 — Bende, treccioli,

cordelle o trecciere di seta. 48.

Triccola, trecca, treccola. Si ha anche in genere ma-

schile triccolo.

Neuno pissicarolo u plesicarola, u triccolo u triccola. 75.

Ugna, per ogni. 79.

Uvero, ovvero.

» La imposta, uvero presto. 23.

Uxorreccio (andare in), prender moglie.

n Ogni persona la quale menasse moglie o andasse in uxorreccio, o qual giovane e femmina si partisse et andasse a marito. 176. Per errore di copia, nel testo a pag. 176, fu stampato uxorato.

Vernadie, idiotismo per venerdi. 196. Vettoreggiare, trasportare a vettura,

» Neuno vectorale ardisca... vectoreggiare con alcuna bocte carrareccia... se prima non è suggellata. 123.

Vicaro, vicario.

» Da parte del Vicaro di messer lo Luogotenente. 8.

Villia, vilia, vigilia.

» La villia del beato messer sancto Martino. 22.

Voitare, voltare, avvolgere il filo sui guindoli o simili

arnesi.

» Ciascuno mercadante, a cui fie renduta seta, o testoio o orsoio,...

roitata ad altri guindali, sia tenuto d'accusare la faccitrice a' Consoli de' Mercadanti. 114. Nello Statuto della Corte de' Mercanti lucchesi dell'anno 1376, iV.

12, si legge. « Nessuno tintore di nero possa tenere in sua casa... alcuno strumento da roitare seta, come guindali, aspe o trascannatoto, tavelle, o altro ingegno da roitare o trascannare seta ».

Walta cost disconsi pue determinate, constità di file del

Volta; così dicevasi una determinata quantità di fila dell'ordito, e perciò il pettine del telaio era partito in tante rolte. Oggi le setaiole lucchesi le dicono poste o portate, e sono di 80 fila.

» Neuna persona la quale faccia panni di garbo, debbia quelli fare di meno di rolte xxviii. 117 — Lo pectine (da seta)... non sia di meno di rolte xxxviii. 114.

Z per S, cambio frequente negli antichi lucchesi.

Usato. 13 — accusare, chieza. 23 — presente. 67 — Disordinato. 133. etc.

- COMMENT

### CORREZIONI ED AGGIUNTE

Dove a pag. 176 fu stampato « andasse in uxorato » si legga « andasse in uxoreccio ».

A pag. 213, linea 34, invece di « ravimoli » si legga « raviuoli ».

Nella Serie cronologica si facciano le seguenti aggiunte, e correzioni.

All'anno 1329, sotto il nome dello Spinola si aggiunga —
« Alessandro da Bologna, Vicario; che entrò in ufficio il 17
Settembre 1329, come dal registro degli Anziani del 1330,
carta 66.

All'anno 1331 si aggiunga — « Greppo da Cisterna maggiore Officiale della Custodia » e si citi lo stesso registro, carta 167.

Al 1330, si aggiunga — « Giovanni Marabotti, maggiore Officiale della Custodia » e si citi lo stesso registro, carta 166. A pag. 245, linea 11, invece di « alle mandatorie degli

Anziani , si legga « agli Atti degli Anziani ». All'anno 1333, invece di Pitocco da Parma, leggi « Pitoc-

All'anno 1333, invece di Pitocco da Parma, leggi « Pitocco de' Pitadini da Parma » come si ha nelle Mandatorie di quell'anno, carta 11.

All'anno 1336, si aggiunga — « Alessandro da Bologna maggiore Officiale, e Vicario generale in tutte le terre sotto il dominio de' signori della Scala », e si citi il Bando di n.º 322. All'anno 1339, e ovunque è registrato Tommaso da Mercatello, si aggiunga « degli Scannabecchi da Bologna » come fu detto a nagina 327.

Pag. 250. Sulla fede di una cronica pisana, ponemmo come Rettori della Augusta nell'anno 1342, Puccio di Benetto e Nieri Donzelli. Nel registro delle mandatorie a dl 11 Ottobre 1342, questi due ufficiali pisani sono chiamati • Pucciarello Benetti e Neri Orselli.

Pag. 251 lin. 18. Invece di « Ceccarone da Massa » si legga « Ceccarone da Massa fermana ».

All'Anno 1346 si noti esser poco verosimile che il conte Ranieri della Gherardesca assumesse anche il titolo di Potestà di Lucca e di Pisa, quando da documenti certi si ha che tale ufficio era, nelle due città, occupato da altre persone. Le carte riferite dal Maccioni, dove trovasi il conte Ranieri con questo titolo di Podestà, sono molto probabilmente falsificate o supposte.

All'anno 1369, si aggiungano, citando le Croniche lucchesi del Sercambi, Ms. orig. dell'Archivio, carta 77 e 78, i seguenti ufficiali.

• Matteo d'Arezzo, poi Sighino da Barga, poi ser Piero Bindi da Montecatini, Conservatori di Custodia per i pisani, cui succedette il conte Bernardo tedesco, col titolo di Capitano di Guardia, nominato dall'imperatore Carlo IV.

Pag. 277, lin. 12. dove è scritto « si dichiararono cassarsi e perdonarsi » si legga « si cassarono e perdonarono ».

Pag. 286, lin. 8. « formati » leggi « informati ». Pag. 287, lin. 5. « Frate Matteo » si legga « frate Matteo

Pag. 287, lin. 5. c Frate Matteo » si legga c frate Matteo degli Orsini ».

Pag. 293, lin. 31. « Pasco » leggi « passo ».

Pag. 302, lin. 28. « Per l'arte e la sua postura » leggi « per l'arte e per la sua postura ».

Pag. 320, lin. 12. « dividevano » leggi « divideva ». Alla pag. 331, si aggiunga la seguente annotazione, cor-

Alla pag. 331, si aggiunga la seguente annotazione, coi rispondente al Bando 103, del 23 Giugno 1341.

Ai nostri giorni, l'ordine contenuto nel bando presente,
 di raccogliere il grano e pagare gli affitti del medesimo,

dentro il primo giorno di Luglio, riuscirebbe ineseguibile.
 Infatti, nella campagna lucclese, il grano è ordinariamente mietuto nei tre o quattro ultimi giorni di Giugno, ed occorre lasciarlo abbicato, o steso all'aperto, non meno di una settimana, perchè possa seccare ed essere in punto per la battitura. Si avverta però che le stagioni nel trecento ritardavano apparentemente di circa otto giorni, per la scoriezione del calendario giultano; cosicche il di i 1 Luglio del

#### DE NOMI E DELLE MATERIE

Abatelli Vanne. Pag. 136.
Agliata Goio, rettore. 253. 255. 257.
dell'Agnelio Giovanni, Doge di Plsa,
capitano e governatore di Lucca. 259. 260.

S Gherardo, rettore e vicario. 259, 260.
S Guaitiero e Francesco

Aukud, capitani e governatori. 260. Agresta, prolbito di recarla in cit-

th. 156. Aitanti Aitante di Vanni. 342. 372. Aiutamicristo Totto, rettore. 253. 256. 258.

Cuido, rettore. 256.
Conte, rettore. 258.
Albertini Rannecio, podestà. 267.
Aldini Ingherramo e Turina. 151.
Alluminati Done. 126.
Amadori Dino, proventurle della ba-

Amadori Pino, proventuale delia baratteria. 288, 289. Amati Giovanni (da Perugia), capitano di Custodia. 255.

Amati Glovanni (da Verona), notaio degli uomini d'arme. 330. Fa ii contratto della cessione di Lucca ai fiorentini. 235. È giustiziato. 330. Animali, proibito di metterli a pascere nci luoghi pubblici. 122, Proibito di tenere porci in cit-

th. 158. Anguilla Tedice. 268,

Anno, sno computo presso gii antichi lucchesi, ed errore in proposito del Gianelli. 240.

Antelminelli Castruccio, signore di Lucca con vari titoli. 238. 239. 240. 241. e signore di Pisa. 242. Moneta coniata al suo tempo. 347.

Arrigo e Valerano figli di Castruccio. Arrigo, capit. generale e rettore di Lucca. 241, 242, Signore di Lucca e di Pisa. 242. È cacciato da ambedue le città, 243, Arrigo e Vaierano sorprendono Lucca, ma ne sono ricacciati. 275, Sono ribanditi e riottengono i loro possessi. 277. Provigionati degil Scaligerl. 320, 321, SI rivoltano contro gii Scaligeri e passano dal iato de' pisani, onde riperdono i ioro beni. 330. Poi si rivoltano contro i pisani, dai quali sono perseguitati. 361. 362. Ricorrono a Luchino Visconti per aiuto contro i pisani. 362. Nelia pace fra i pisani e Luchino riànno i ioro beni. 362, 363,

Antelmineili Pina vedova di Castruccio. 315.

Ciomacco di Mugia. 323. Guglielmo di Savarigi. vicario di Corcglia. 323, Podestà di Pistoia , ottiene le rappresa-

glie contro quella città, 370, Aiderigo. 378. Antelmini Bartolomeo. 341.

Appellagioni, ordini sulle medesi-

Appiccaicane Guido, ambasciadore ad Avignone, 286.

Aquile mantenute a spese pubblicbe. 321.

Archivio pubblico, ordine di restituirvi ie scritture derubate. 12. 276. Ordine agii ufficiali di presentare i loro libri. 125. Provedimenti per guarentire le scritture criminali dalla dispersione, 277.

degli Ardinghi Pietro, vicario. 248. d'Arezzo Matteo, conservatore. 377. 386.

Vanni di Corso. 200. Arml, proibizioni la proposito. 38, 60, 141, 143, Ordine di denunziare le balestre. 70, Raggua-

glio deile leggi sulie armi. 300. Proibito di impegnarie e riceverie in pegno. 5. Armi, chiamate alle armi fatte al

popolo. 3, 6, 8, 9, 39, 40, 43, 44. 54. 55. 71. Armi, V. insegne.

co usate in Lucca, e progresso Barga, spedizione contro. 2. 11. 14.

di questa invenzione. 332, 333. 334. Tiro a segno con armi da fuoco, istituito in Lucca. 334. d'Artimino Benco, uff. di custodia. 949

Assedio di Lucca posto dai pisani. 331 e segg. 337, 338, Crudeli provvedimenti presi nei tempo dell' assedio, 338. Particolari dell' assedio e sue vicende. 339 e segg.

Assenza, proibizione ai cittadini di assentarsi. 10. d'Assisi Matteo (dei Fredulfini), vi-

cario etc. 241, 242, Assepardi Nicolao, rettore. 253, 255. 256, 258,

Augusta (castelio), è impedimento per i figli di Castruccio a riprendere Lucca, 276, Regoiamento per il suo presidio. 157, degli Avvocati, privilegi di questa famiglia, 336 e segg.

Bagno a Corsena. 325.

da Bagnoregio Francesco, maggior sind, 255. scr Bandino, vicario dei conserva-

tore, 252,

Baratteria (provento delia). 28, 142, Quale fosse. 288 e segg. A chi si assegnasse. 293. Quando si abolisse. 293.

Barattieri, loro condizioni e costumi. 289 e segg. Re dei barattieri o de' ribaidi. 291, Ragguaglio su questa specie di antorità. 375 e segg. Documenti relativi. 381, 382, 383,

Baratti Sandrino, podesta. 247, 248. Armi da fuoco. Prime armi da fuo- della Barba Pictro, rettore. 255.

Assediata, si arrende e glura obbedienza. 275.

da Barga Ranieri, medico. 322 Masseo di Sighino, 386. . Baroncini Giovanni, vicario. 252.

Bastardi, loro legittimazione. 135. Beccafava Nello, 133. da Beccaria Beccario, podesta. 241.

Beccignolli Giov, podestà e magg. sind, 261.

s. Benedetto, consacrazione della sua cappella. 110. Sua erezlone, perchè e come avvenne. 360, 361,

Benedetto XII, papa, toglie l' înterdetto contro Lucca, e assolve Mastino della Scala. 287. 359, 360,

Benetti Puccio, rettore. 250. Cione, rettore. 256.

Bindaccio, vicario. 259, Beni degli usciti o ribelli. V. Usciti e ribelli.

Benigni Pietro di Bindo, rettore. 257, 258, 259, Magg, sind, 259, Bernardini Corrado, rettore. 256. s. Bernardino da Slena, 293, 380, Bertalotto conte. V. Venerosi.

Berti Andrea, 360. di Bes Enrico. 329

Bestemmia, ordini în proposito. 60. da Beverino Ugolino. 145. Biade, ordine di segarle e portarle

în cîttà. 56, 65, 155, Ordinî varii sulle medesime al tempo dell'assedio, 71 a 91, Altri ordini per la carestia del 1346. 118 e segg.

Bindacci Iacopo, 126. Bindi Federigo, conservatore. 252.

369. 371. Piero, conservatore. 386,

Bindino da Sticciano (de' Cappue- Buonconti Nicolao, vicario, 252,

ciani), podestà. 240. Ha în moglie Fresca figlla dl Nello Pannocchieschi. 240,

Birrl Nicolao, 343. Boccadivacca Sandeo, 323, Boccansocchl Glovanni. 300.

da Bologna Alessandro, vicario dello Spinola, 244. Maggiore officiale e vicario degli Scaligeri in tutte le loro città. 217.

Bona d'Ungherla, figlia del re Giovanni, le viene assegnata Lucca în parte di dote. 282

Bonaini Francesco. 366. Bonamicl Bacciameo, rettore, 254, Bonucci Turellino. 311. Bordonesi, V. Sismondi,

Borgo a Mozzano. 326. da Borgo s. Sepolero Acerbo, po-

destà. 268. Francesco, vicarlo. 238, dal Borgo Iacopo, mag. slnd. etc. 946 947

Giovanni. 129. Capitano e conservatore. 256, 257, Borroni Villano, mag. sind. 244, 245. Bortoli Fumalolo, cap. del popolo.

233 Bottlcella Giovanni, castellano. 252. Bozzoni Ugolino, podesta. 239. dalle Brache Giovanni, rettore. 254. della Branca Manno, cap. del po-

polo e podestà. 233, 234, Pietro, podestà. 234. Brancaleoni Montefeltrano del Monte della Casa, podestà. 250. 251. Bravolino da Parma, mag. sind. 254. di Bruna Nicolao, vicario. 245. Buglioni Giovanni, rettore. 254. Bulamonti Pietro. 360. dei Buonaccolsi Alberto. 336 Buonconte, cap. del popolo. 237.

Buonconti Bartolomeo, rettore. 253. Caponsacchi Lotto, podestà. 211. assoldate. 329. 255.

Cappucciani. V. Bindino da Stic-Barlamacchi Arrigo. 311. ciano. Busdraghi Nicolao. 190. da Caprona Filippo, vicario, 237.

Busone da Gubbio, podestà. 239. Mariano, podestà. 255. . Buzzaccarini Pantaleone, podestà. V. Taschi. 234. Carbone, è proibito incanovarlo, 194.

Carceri, ordini e provento delle medesime. 317. Cardinali favorevoli a Lucca per la

Sunto delle leggi in questa maremozione dell'interdetto. 286. teria. 368. 359.

Carestia deil' anno 1346, 365, 247. V. da Cortona Piero. Carlo di Boemia, poi Carlo IV im-

peratore, signore di Lucca asvicario. 250, 251, sieme al re Giovanni sno pas Giovanni, mag, sind, 252, dre. 244, 245. Signore di Lucca

Cagnuoli Tomasino, zecchiere. 99. come imperatore. 261. Ordina 351. il supplizio di un sodomita. 377. Nicolao. 268. da Caivolo Francesco, podestà. 236. da Carmignano Sertorio. 236, dei Caro Brancajeone, podesta, 267.

300. Ambasciatore a Mastino. da Carrara Ubertino e Marsilio. 304. 350. Carrocci Pietro, capitano de' ghi-Tolomeo, ambasciatobellini pistoiesi. 273. Casa Ley. V. Gallo. V. del Turchio.

Casciani Netta e Lemmo, 167. Arrigo, ambasciatore ai papa. 360. da Cascina Bartelomeo, castellano. 258.

245. da Casoli Camiciuola, frate, traditore, 278, 279,

 Faginolo, vicario, 244, 245. 304. Particolari dei danni opeda S. Cassiano Ranieri, casteliano. 252

> Gaddo o Cherardo, rettore, 257, 258,

Simone, rettore. 258, da Castiglione Arctino Cino, magg. sind, 242, Vicevicario dei Bavaro. 213. poi del re Giovanni. 245, pol dei Rossi, 246, 247, poi degli Scaligeri. 247. 296.

Buonaccorso, rettore. 255.

Caceia, ordini in proposito, 160,

Cacciaguerra Pietro, magg, sind.

da Cagli Francesco, magg. sind. e

da Camaiore Opizone, statutario.

re ai Rossi. 279, 280, 281,

di Camilla Antonio, podestà. 244. Campagna lucchese danneggiata dai-

ie scorrerie de' vicini. 278, 284. rativi. 306 e segg. Nuove scorrerie. 312. V. Terre.

da Camporeggiana Cherardo, medico. 322.

da Cannedo Chierico, magg. officiale di Custodia. 248. Campucci Giovanni. 311.

Capitano dei popolo, sua istituzione. 266.

da Castiglione Glovaoni, vicario di da Colie Umberto, podestà. 238. Castruccio e di suo figlio. 238,

Castracanl del Falabrini Sante. 323. Franceaco di Gualtiero. vicario imperiale di Lucca, 243. Si maneggia perche Lucca venga in potere degli Scaligeri. 204 e segg. Sue vicende e priviicgi, e vicende deiia sua slgnoria di Coreglia, 62, 323 e segg. - Tobia sua moglie. 326. Si voita contro gii Scaligeri, 324 e segg. 327, 330, Si unisce al pisani che assediano Lucca. 331.

Ceccarone da Massa fermana, podestà. 251. da Celle Ugolioo, vicario di Ca-

struccio, 239, 240, 241, Genci Malahranche Giovanni, podestà. 268. Ceoere, proibito di estrarla. 137.

da Cepparello Tano, offic. Custod. 244. Cerretani, ordine cootro di essi.

186. da Cerugia Ugolino, podesta. 268. Cerviatto, maestro chirurgo. 374. Chessere Gottifredo, cap. regio. 245. da Chianni Pietro, mag. sind. 256. Chierico Filippo, rettore. 256 257.

258. Ciampolo..., conscrvatore. 253.

Cianelli Nicolao, suo errore sul computo deii' anno lucchese, 240, Sua serie dei podestà. 267. Cinquini Francesco, rettore. 254, 255. Cione di Città di Castello, cap. pop. 236.

Cittadini, intimati a ricotrare io città. 205, Siivestri e domostici quali fossero. 316.

de' Cipriani Zenobio, vicario, 247.

998.

di Confoschen Fritz. 328. Conservatore, quando finisse questo

ufficio in Lucca, 378, 386, Coosoli dei Comuni, invitati a presentarsi al magg. siod. 121, 126.

138, 139, 152, 154, 172, 199, 201, 229, Conti Lapo, rettorc. 255, 258,

 Michele, vicario, 260. Conviti, ordini in occasione di fe-

stività. 33. Corbolani Veltro, 323.

Coregiia, ribellata agll Scaiigeri viene ripresa. 62. 67. sue viccnde nel secolo XiV. 323. da Cornalto Atto, capitano del po-

polo. 233. Cornazzano iacopino, podestà, 235.

239. Vanne, cap. pop. 236.

da Correggio Azzo, viceagente e presidente di Lucca. 55, 248, Inimicato con Mastino della Seaja, gli toglie Parma, 327. Ambasciatore per Mastico al papa. 359. Nomioato, 304. Gilberto. 248.

da Cortona Piero (forse Caeciaguerra). 248.

Cristofani Guido. 341.

Crociata, legno pronto in Pisa per muovere contro I Saracini. 136. Curatacci Tebaldo, podesta. 240.

da Curviago Bernardino, podesta di Frassinoro e di Gomolla. 299.

Damiani Ranierl, vlcario. 252.

Giovanni, rettore. 256, 257. magg. sind. 256.

Francesco, rettore. 256. 258.

Daniello da Verona. V. Ferlini. Danni, ordini contro i danneggiatori campestri. 98, 109, 162, Dardagni Pietro, mag. sind. 261. Dardagnini Uberto, mag. sind. 252. Dati Francesco. 311. Dini Cecco, re dei barattieri o dei ribaldi. 291. Sue vicende. 375. Documenti che lo risguardano 381, 382, 383, da Doara Giovanni, podestà. 234.

del Dolce Lippo, 57. Dombeliinghi Opizo, mag. sin. 261. Domenzani Francesco, vicario, 247. Donne, leggi sui loro ornamenti.

47. 123. Ragguagiio di esse leggi, 308 e segg. Loro lusso, 378, L' amore delie donne protetto daile leggi e dalla opinione dei migliori. 380. da Donoratico della Gherardesca Ra-

nieri, capitano generale di Pisa e dl Lucca, 250, 251, 252, 369, Gherardo e Bernabò.

tumuito e bando contro di essi. 202. , Napoleone, podesta.

254. . Guido di Napoleone,

podesta, 256. Doti, dimande fatte dalle mogli per garanzia della dote. 133, 151, Filippo re di Francia, gli viene Dovana del sale, che fosse, 314.

dall' Elba Giovanni. 27. Entrata del Comune di Lucca. 313 Firenze. I fiorentini tentauo di toe segg.

Eredità, accettazioni con beneficio d'inventario. 128. 131. 144. 167, 195, 20i.

Estimo dei fondi rustici. 319.

della Fagginola Uguccione, capitano generaje di Lucca. 237, 238, e podestà di Lucca. 238.

Francesco di Uguecione, podestà e capitano. 237. 238. Neri di Uguccione.

podesta e capitano. 238. Falebi Lapino. 187. Falconi lacopo, rettore. 258.

Fauglia lacopo, rettore. 253, 255. 257. Nicoiao, rettore. 254, Mag.

sind. 256, 257, 258, Neri, rettore. 254. Fazelii lacopo, rettore. 255. Federighi lacopo, mag. sind. 253. 254.

Federigo burgravio di Norimberga, vicario imperiale in Toscana. 949. Ferro, proibito di portarlo verso

parte guelfa. 108. Ferlini Daniele, cassiere. 107, 323. assoidato, 329.

Festività, concessione al banditi di rientrare in città in occasione di aicune festività, 7, 11, 15, 17, 24, 38, 39, 62, 138, 204, Fiera di cavaiii in Pisa, 166, Filippi Manfredi, podestà. 246.

ceduta Lucca ma non ne prende posscaso. 282.

da Filo Giovanni, vicario. 244, 245. Fiorino. V. monete.

glicre Lucca ai Rossi. 278, Loro continue scorrerie nel lucchese, ove prendono Uzzano. 278. Loro nuove scorrerie. 281. Deiusi da Mastino delia Scala, 297, e segg. Gli si rivoltano coniro e inva-

dono il lucchese. 302. Ma se Fnoco, ordini sugli incendi. 134. ne ritirano senza vittoria, 302, Gravi danni da essi operati. 306 e segg. Oitengono Lucca da Mastino. 227. Ne prendono possesso, 335, 249, 250, Sconloro Lucca per assedio, 342, Riforme alia Statuta fiorentino in materia di creditori forestieri. 219.

da Fogliano Giovanni. 248. Ghiberto, capitano per

gli Scaligeri, poi per i florentini. 249, 250, 332, 341, Fondaco (uffizio dei), ordini generali in materia di Grascia. 195.

211. 218. dalla Fontana Gerardo, podesta. 248. dei Fornaio lacopo, rettore e vica-

rio. 258. 260. Forlificazione, ordini di disfare i fossi cavati ncil' assedio. 22 93. Proibizione di abbattere gli steccati. 23. Ripari fatti a Lucca

a tempo dell'assedio. 310, 341. Fracassi Perfetto, rettore, 255. Frammi Nicolao. 107. Glovanni, Lemmo e Clo-

meo. 139. Franceschi Giovanni, mag. sind.

242, 244, Franchi Coluccio. 181.

Frassinoro (via di) assicuraia. 36. Trattato in proposito, 209, Fredulfini. V. Matteo d'Assisi.

Frignano, proibizione d' offendere le persone di quella provin-

dei Fringuelli Maffolo di Muccio. podestà. 245.

Fulceri Tegrimo. 350. da Fucecchio Uretino, mag. sind.

238.

171. 365.

Gabbrielli Bino, podesta. 233.

Giuliano, podestà. 236. fitti dai pisani. 338. Viene tolta Gabella maggiore, che fosse. 314. Ordini sulle gabelle, 132, Gabelle varie. 314 e segg. Gailetti Colo, rettore, 257.

> Galli Gaddo, vicario. 260. Gallizio d' Aucona, mag. sind. 192.

226. 252. 253. Gallo Ranieri di Casa Ley, podesta. 256, 258,

dei Galio Pietro, ambasciatore ad Avignone. 286, Sua seconda ambascerta, 359.

» Fedocchino, 307. Galluzzi Ugolino, podesta. 261. Gangalandi Borrazzo, 336, 337, Francesco di Borrazzo,

podestà. 248, 249, Bartelone. 329. Ganti Bergo, vicario e rettore, 252, 254

 Colo, rettore, 253. Garimberti Ugolino, mag. sind. 258. da s. Gemignano Nicola. 269.

Giovanni, vicario, 251. Genovesi e Catalani, proibiti da Lucca, per timore della peste.

Gherardesca, V. Donoratico. Ghibellini, ragguaglio di varie casate di ghibellini rifuggiti e assoldati a Lucca. 329-330. V. Usciti.

194.

Gianfigliazzi Giovanni, podesta. 250. 251.

Giliverti Giliberto, capitano di guerra. 247, 302,

28



Glovanni Jacopo. 379.

di maestro Nese. 57.

di Normandia, sposa Bona Graziani Paolino. 153. d'Ungherla. 282.

XXII, papa, interdice i lucchesi. 285. 358.

di Lussemburgo, re di Boe- Guaiandi Nicolao di Bugiia, podesta. mia, signore di Lucca. 244, 245. 265, 268, Riprende Lucca, sorpresa dal figli di Castruccio.

275. La vende ai Rossi, 276. Poi la da per dote a sua figlia Bona. 282.

Ginberti Federigo, podestà. 251, 252 Giudice Giovanni, mag. sind. 256. Giudici ed altri uffiziali, è proibito loro di consigliare ed avvocare

nelle liti. 206.

Giuger Girardo. 329. Giuochi di pugna e di braccia, prolbitl. 7. 130. Di sorte, proibiti. 46, 60, 138, 140, 142, 144, Relazione delle antiche usanze in materia di giuoco di fortana. 286 e segg. - e del provento della baratteria. 288, Diverse qualità di giuochi. 201, 292, Giuoco delle carte quando pro-

babilmente introdotto in Italia,

e quando proibito a Lucca. 291, Giuramento di fedeltà al re Giovanni di Boemia. 1. 3. 4. 268, For- Guitti Chele, rettore. 253, mula del giuramento degli Anziani lucchesi a tempo degli

Scaligeri. 337. Gonzaga Ugolino. 336.

> chino Visconti nella guerra contro i pisani. 362. Nominato arla pace. 362 e segg.

Gonzeiio di Poggio Ghiere, podesta 241.

Grassellini Tomeo, retiore. 254. Grasso Giovanni, rettore. 258.

Griffi Francesco, rettore. 256.

 Giovanni, mag. sind. 259, 260. Ettore, mag. sind. 260.

253, 258, Pietro di Bugila, rettore. 954

Ranieri Bonlfazio, podestà. 255, 256,

Iacopo q. Pietro Buglia, podestà. 260.

iacopo di Manente, podestà. 260,

Gualdrini Gualdrino, 239. da Guarmaria Nicolao, 329, Guarzoni Buonaggiunta, mag. off.

Custod, 250, Assoldato, 329, Giovanni. 386. Guazzalotti Chiolo, conservatore.

250, 343, da Gubbio Pellaccio, mag. sind. 242 Guelfoni Armanno, cap. pop. 235. Guelfucci Capoleone, podesta, 235. Guldo di Boulogne e d'Alvernia,

cardinale portuense, vicario imperiale, 261. Guiducci Slmone. 377, 386, Guinigi Nicolao, 311.

Paolo. 389. Ugo, rettore, 255.

d' Havinach Enrico, 323. Filippino, capitano per Lu- d' Heling Moro, 329,

bitro fra le due parti, conclude iacopi Pietro, mag. sind. 234. Imposte di guerra, 10, 11, 14, 17, 44, 56, 68,

Imposte varie. 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 41, 42, 46, 58, 59, podestà. 258. 61, 82, 154, 191, · Lanfredi Pessuecio. 332.

Indulti diversi per i malfattori e per

i debitori del fisco. 34, 45, 58, 63, 107, 109, 127,

Inghirame, podesta. 267.

Interdetto, quando e perchê scaglia-

to contro Lucca. 285. I lucchesi fanno continue pratiche perchè sia ritirato. 285 e segg. - Ne ottengono una breve sospensio-

ne. 285, 286, Ritirato in fine da Benedetto Xil. 286, Ragguagilo storico del medesimo. 352, Insegnamento, sne pessime condi-

zlooi in Lucea. 322. losegne, proibizione di usare aitre insegne ehe del Comune o del signore etc. 1, 68, 266, Insc-

gne perdute dai fioreotini al Cerrnglio. 302. Joanni Piero, 130, e Bartolomeo.

137, 141, Jura del Veseovo, convenzione per I tributi da pagarsi al Comune.

318.

Lambertneei Simooe, rettore. 257. Lana (arte della), ordiol in propo- Lusso, V. Donne, sito. 116 e segg. del Lanfranchi Ranieri e Aodrea,

podestà. 253. Albizo, podestà. 251.

Uberto del Peliaio, podestà. 254.

Rosso, podesta. 256.

Gueifo Gualterotti, podestà. 255.

lacopo di Ceccolo, podestà. 258.

dei Lanfraochi Andrea Gualterotti.

Lante Pietro, rettore, 258, e vicario. 259, 260,

Michele, 343.

Legna, proibite d'ineacovarle, 145. Lenzi Betto. 164.

Lodovico il Bavaro, imperatore, signore di Lucea, 242,

Lucea. Seric delle dominazioni a cul soggiacque dai 1300 al 1370. 233-261. Divisione della sua giurisdizione. 269. Sua milizia.

272, 273. Ceduta al re di Francia. 283. Ragguaglio sommario delle entrate e spese del Comune. 313 e segg. Assediata dal pisani. 331 e segg. - Si arrende. 312. Rappresaglie fra Lue-

ca e Pistoia, 187, 370, Luminara di s. Croce, 22, 163, Sua importanza politica e ragguaglio in proposito. 284 e segg. Lupi, premio ai loro uccisori. 98.

da s. Lupidio Gerardo, vicarlo. 236. 237.

Gentile, magg. slod. 233.

Maconi Glovanni, 107.

Maestri di legname, di pietra ed altri, obbligati di correre ad estinguere gii incendi, 134, 365, Tomeo di Simone Maffei ser Scarlatto da Rasinopoli,

conservatore e capitano di Lucea. 250, 251, 375, e di Pisa, 252, Sue ordinanze. 92, e segg. - Sua partenza da Lueca. 168, 170,

Notizie sopra di esso. 313, 369.

Maggiorini Giovanni, rettore. 256.

da Magreda Bernardino. 329.

Mainelli o Mainetti Nicoluccio, podestà. 233.

Malabranche. V. Genci. Malapresa Dino. 311.

Malaspina Giovanni, podesta. 241.

» Spinetta, viccagente degli Scaligeri. 247. Si maneggia perchè Lucca venga in possesso di questi. 295. 297. e ne prende il comando per loro. 298. As-

questi. 225. 227. e ne prende il comando per loro: 238. Assedia Pontremoli. 238. Mentovato. 204. Viene a Lucca con Mastino. 338. Perseguitato dai pisani, ricorre per aiuto a Luchino Visconti. 362. Per i patti della pace fra Luchino e i pisani, riottiene i suoi beni. 382.

364.

Suglielmo. 247.

Antonio. 249.

Malcfici, ordine agli abitanti delle contrade di prendere e consegnare gii autori de malefici.

32. 36.

Malpigli Bartolomeo, rettore. 257.

Bildibrandino, podestà. 267.

Malvicini Bonetto, capitano. 249. Manni Viviano. 128. de Marmach Gobel. 329.

Marsigli Petruccio, mag. sind. 245.
Marquardo, patriarca d'Aquilea, vescovo d'Augusta, vicario impe-

riale. 260.

Marracchi Francesca e Tomuccio.

131.

da Massa Pictro, rettore. 256.

Manlini Vaggio. 127.

Bartolomeo mag sind 254.

Bartolomeo, mag. sind. 254.
 256.

Medici e chirurgi, scarsi in Lucca.

322. Francesco e Buonagrazia Scolli da Parma. 145.

Medici Giovanni di Bernardino, luogotenente di Lucca per i fiorentini. 249, 335, 338, 341.

Melani Arrigo. 343. Meli Guarnaccia, podestà. 236.

da Mercatello. V. Scannabecchi.

Meo da Santa Croce, vicario. 238.

Mercanzia, ordini sulle arti della

seta e della lana. 117.

Mercato a Strignano. 16.

Mercitici, inlinazione fatta loro di non abitare finori di Cuoiria-2005. Ragguaglio delle leggi Incchesi in materia di prostituzione. 212 e segg. - Mercitici pubbiliche e domesticie. 212. Socitoposte alla sutorità del re dei barattieri. 215. Istituzione del provento delle mercitici. 215. Protette por riparo alla sodomia. 211 e segg. - Ottespono de privilegi. 212. Ultimo dei protettori delle mercitici. 231. Documenti che le riguardano. 281.289.

Messi, ordini c tariffe. 215. Meternich Gonsalcho e Ottolino. 328.

da s. Michele Roggero, vicario per i Rossi e poi per gli Scaligeri. 245, 246, 247, 206.

Miitia, obbligo per ogni lucches di farne parte. 212. Militia dei mille. 212. I rifaggiti ghibellini fanno parte della militia lucchese. 213. Spesa per la niitia. 222. Condizioni militari di Lucca e ragguaglio dei cavalieri che vi tenera Mastino. 228 e segg. - Provvedimenti militari presi in Lucca a tempo dell' assedio. 333, 340, 341. Misure e suggelli. 81, 122, 192. Moccindenti Micheie. 347. da Modigliana Ricciardo, podesta. 211,

de' Moici Benvenuto, mag. sind. 247. 248.

de' Monaci Buonaventura. 366. Monaideschi Matteo, podesta. 235. Moneta lucchese: Specie del costo

di tre denari. 9 e 274. Ragguagli con aitre monete, 16, 344. Valore del fiorino. 71, 75, 78. 79, 274, 353, 313, 349, 351, 352, Proiblzione dei crociati e di aitre monete non sincere. 95, 96,

97. 110. 315. Moneta lucchese hattuta l'anno 1343. 22. Ragquaglio delle diverse conjazioni di moneje fatte in Lucca fino

ai 1371; e loro valore. 346 e segg. Montegazzi Boschino, podestà, 239. da Montepulciano Ranieri, vicario.

da Monterosso Corradino, mag. sind. 242.

Monti Martino. 153.

da Montoro Pietro, podesta. 235. Mordecastelio Netta e Bartolomeo. 167.

Salvaggio. 323. del Mosca Matteo, rettore, 258, Mugeffi Francesco, rettore. 254 Muraglia, proibito di montarvi di-

sarmati. 77. Muiilati per condanna, loro condizione. 374.

Nacchi Giovanni, fabbricante d' armi da fuoco. 333. Narducci Nicolao. 311.

de' Nauii Alessandrino. 247.

Nicolai Egidio, conservatore. 253. Notari, ordine di denunziarelle vendite e i testamenti. 175, Eletti da persone e da famiglie in forza di privilegio. 366. Abolizioni di questi privingi. 367.

Notie, proibizione d'andare per la città in tempo di notte. 123. 133, 142, 178,

da Nuberolo Balardino, 304, Nueci Bariolomeo. 311.

Octingen conte Federigo, vicario impériale. 213, 211,

Olivieri Agostino, 319, Onestà (uffielo deiia) quando isti-

tuito e quando cessato. 379. 381. Opizi Aiemanno, fuornseito lucchese. 303

Orlandi Origene. 271. Orselli Vanni, Jacopo, Giovanni e Bartolomeo. 194.

 Nicri, rettore, 250. da Orvieto Andrea, vicario, 245,

Pace fra i pisani e Luchino Visconti. 111. Usciti richlamati e rimessl nci loro beni a forma dei patti della pacc. 150, 160, Ragguagiio delia pace stessa, e documenti relativi. 362 e segg. Paci Lambertino, podesta. 231.

Pacini Dato e Turina, 151, Paffa Bartojomeo. 60. ser Paganelli Giovanni, capitano. 256. Pagani Pietro. 126.

Pagano, podesta. 267. Painesi Masseo, 128. Pallavicino Uberto, podesta. 216. ser Palmieri Francesco. 389.



Panciatichi Bandino e Angelo, loro rappresaglie contro i lucchesi. 370.

Pandoifini Ciolo, rettore, 258, Pannocchieschi (della Pietra) Neiio,

podesta, 240, Fresca sua figlia moglie di Bindino da Sticciano. 240.

Papa Pietro, rettore. 253. . Guido, rettore. 255.

Pardelli Vannuccio, re dei ribaidi. 375, 381,

da Parma Alessandro. 244. Peccioli Pietro, rettore. 258. Mag. sind. 261.

Pegoiotti Arriguccio. 304.

s. Pellegrino (via di) assicurata. 36. Perdono di s. Peijegrino, 156. da Pescia Francesco. 300.

Peste, proibizione ai catalani e genovesi di venire a Lucca per ragione della pestilenza, 194, Notizie sulia pestiienza di Lucca. 370 e segg. Peggioramento dei costumi dopo di quelia. 376,

da Petriolo Chino, podesta, 246. da Petrojo Gerardo. 329. Piazza di s. Michele, sua edifica-

zione, 6, 271, Pieri Prince, zecchiere. 99, 351.

da Pietrasanta Ricciardo, podesta. 235. Guiscardo, podestà.

268. de Picen Guilrico, 329.

Pisa, spedizione contra Pisa. 4. Da chi fosse promossa. 271, 1 pi-

sani vogliono Lucca da Mastino, ma non l'ottengono. 327. Invadono ii territorio lucchese e assediano Lucca, 331, Sconfiggono i fiorentini. 338, Pren-

dono Lucca per assedio. 313,

fra Pisa e Luchino Visconti . e pace che ne seguita. 111, 362. e segg. - Fazioni pisane. 369. Legno preparato in Pisa per muovere contro i Saracini. 136. Fiera di cavaili istituita in Pisa. 166, Comune di Pisa signore

Si inimicano cogli Antelmineili

e col Maiaspina, 361, Guerra

di Lucca. 250, Anziani pisani capitani di Lucca, 252-259. de' Pitadini Pitocco, officiale di Cnstodia. 246, 416.

Pitocco da Parma V. Pitadini.

Pistoia, rappresaglie contro Lucca. 187, 370, Podesta, origine ed autorità di que-

sta magistratura. 266 e segg. -Scrie dei podesta lucchesi compiiata dai Cianelli, incompiuta. 267. Nomi d'alcuni podesta da iui omessi. 267. I podesta sono obbligati ad accorrere per estinguere gii incendi. 365. di Poggio Fedocchino. 126.

Cheijo, Giovanni e Lando

di Lemmo. 331. Nicolao. 311.

Dino. 338.

Polizia, ordini generali di polizia e di sicurezza. 168, 173, 180. 188, 207, 208,

Ponte di Moriano, difeso, 207. Di s. Quirico, distrutto. 308,

Ponti , loro erezione e mantenimento considerati come opera pia. 293. da Poppi Vanne, podestà. 212. da Porcari Iidibrandino, podestà,

267. Porceilini Nori, rettore. 253.

Prestatori, che intimano a riprendere i pegni, 187, 200, 201, Ordini agli usurai ed agli ai-

bergatori di comparire. 191, E. Rau Pictro, rettore. 257, 258. di scriversi alla gabella, 193, Di-Reali Simone, luogotenente reale. verse qualità di prestatori. 317. 244, 245, 265,

da Pratovecebio Guidone, cap. di custodia. 253, 254,

de' Pretl Tordino, mag. sind. 258. Prato di Lucca, 338. Qual fosse, 340. da Prato Fenzo, podestà. 247. Pre-

statore. 201.

Lorenzo, esecutore. 234 dei Principl Ghinaccio, podesta, 239. Procura revocata, 126. Provento de' earri c delle earrette.

121. Della baratteria. 28, 142, 288. 293. Del macello. 144. Delle pensioni e livelli. 191, Degli orti. 193, Degli usurai e albergatori. 193. Ragguaglio generale de' proventi del Comune.

315 e segg. Pueci Benedetto, rettore, 257,

Puccini Meo. 57. Nuccerine, 70.

Pulci Pulcetto, podestà. 216. 245. 266.

Putaili Giliolo, cap. pop. 231. Orlandino, cap. pop. 233,

Ouartari Biagio, mag. sind. 246. da Quarto Quarto. 311.

Rapondi, privilegi di questa famiglia. 367. Raimondi Vittore, vicario, 215, 248.

Raineri Aquilia. 133. Rappresaglie fra Lucca e Pistoia. 187, 370. Ordine di denunziare

le rappresaglic. 202, Ordini stabiliti in Firenze in materia di rappresaglie. 220, 388. Rapuzzi Francesco. 389.

da Recanati Fano, cap. pop. 234.

Giovanni, 149,

Recuperi di Spadalunga Francesco, mag. sind. 261.

Ribelli, ordini sul loro benl. 31, 68, 89. 96. 97. Dichiarati ribelli quelli ehe non giurano fedeltà ai re Glovanni. 269, V. Usciti.

Ricci Rosso di Bernardo, 250, 335, Riccueci Riccuecio, rettore. 258. Roberto re di Napoli, signore di

Lueca. 236. 237. Impedisce che Lucca sia accettata dal rc Fllippo dl Francia. 283. da Roccacontrada Aicuecio, mag.

sind. 245. della Rocca conti, tumulti contro

di essi, e loro baudo da Pisa e da Lucca. 202. Loro supremazia la Pisa, 369,

Dino, podesta, 240. Vicario. 250, 251, 252,

. Lodovico di Dino, podesta, 258.

Uberto, podesta. 258. Glovanni di Uberto, podesta. 258.

Pietro di Uberto, podestà. 260.

Rossi Ugolino, podestà. 233. · Marsilio, Pietro e Orlando, vicari di Lucca, 245, 246, 247, Perseguitati dai fiorentini per Lucca, e dagli Scaligeri per Parma. 278 e segg - Vicende della loro signoria di Lucca. 278, e segg. - E del modo con che venne loro tolta, 294 e segg. Pictro, fatto capitano de' fiorentini, invade Il lucchese, poi si ritira. 302, 303,

Rossi Ugolino, vescovo di Parma, 989

» Palamede o Paiamino, vice- Scannabecchi Guglielmo di Canac-

gerente, 216, 279, Nino d'Albizzello, rettore. 257.

Figii di Gaddino. 60. Ruceliai Naddo di Cenni, 250, 335,

Rustici Rustico. 288. Ambasciatore a Mastino, 304, 305,

Salimbeni Francesco, podesta, 250. Saimori o Saimuli Pietro, rettore, 253, 255,

. Cione, rettore, 255, da Saminiato Ceietto. 200. de' Samaritani Bornia, podesta. 236. Sampanti Ranieri, rettore, 253, 254, Mag. sind. 261.

Sartoi Nicolao, Nelio, Mantuccia,

da Savignano Cinclio, podesta. 261. di Savoia Lodovico, duca d'Acaia c dl Piemonte. 389, 390, Sbarra lacopo. 69, Giovanni. 360,

Scaccieri Arrigo, rettore, 256. Vanne, rettore, 257, 258,

Fazio, vicario, 260. della Scaia Aiberto e Mastino, si-

gnori di Lucca. 217, 248, 249, Con quali arti vengono in possesso di Lucca. 204 e segg. Vicende della loro signoria su Lucca 302 e segg. Provvisione di Mastino suila Camera di Lucca. 321. Perdono Parma e sono in procinto di perdere Lucca.

327, 328, Cedono Lucca ai fiorentini. 335. Giudizio suila ioro signoria su Lucca. 335 e segg. Mastino viene a Lucca, 336, Sua pretesa per la coniazione della

moneta di Lucca. 350. Scomu- Seta, ordini sul setificio. 113.

nicate, viene a patti col Papa e ottiene L'assoluzione. 359,

cio, juogotenente degli Scajigeri, poi capitano, poi podestà, poi vicario, capitano e capitano generale, 247, 248, 249, Prende possesso di Lucca per gli Scaligeri. 296. Opera sempre in favore di questi. 297, 298, Nega di approvare le leggi suntuarie, 308, Suo salario, 320,

Tommaso da Mercatello, vicario. 249, 327. Ser Scariatto, V. Maffel.

Scarso Bartoiomeo, mag. sind. 255. 256, Rettore. 256, 258, Sciorta Pictro, rettore. 254, Mag.

sind. 258. Scolari Ciupo, podesta. 252, 253-Provigionato degli Scaligeri.

320, 321, Domenico di Ciupo, vicepodesta. 252, 253,

Lippo Benciardi, capo di ghibeijini. 273.

Francesco, Melusa, Lorenzo, Grijio, Lippo e Tajano, 329. Scojii Francesco e Bonagrazia, chirurghi, 145.

Scorcialupi Ciano, rettore, 251, 255. Scritture, V. Archivio. Sembrini Viviano, zecchiere. 252.

Sequestri, proibito di sequestrare gli arnesi e le bestie destinate ail' agricoltura. 19, 41. Ordini vari in materia di sequestri. 125, 127, 128, 216,

da Sesso Frignano, capitano. 242. Sua morte. 338.

Giovanni, 328. .

da Siena fra Bartolomeo. 335. Sindacati e reelami contro pubblici uffiziali. 27, 30, 131, 146, 147, 153, 159, 216,

Sindaeo Maggiore, invito a comparire avanti a lui per appeliare. 128. Era giudice dell' operato degli aitri nfüeiali, 299. de' Sismondi Giovanni Buzzaeearini,

nodestà. 257. lacono di Nino Buzzac-

eherini, podestà, 255 Bonifazio Guinizzelii,

podesta. 255. Sodomia, suo progresso. 377, 388 e segg. Provedimenti per estirparia. 378 e segg. Quando diminuisse. 381.

da Sona Conte, podesta. 268. Sornachi Francesca, Cionellino, To-

reilo. 144. Spesa del Comune di Lucca. 319 e de' Tolomei Pia. 236. segg.

Spinola Gherardo, signore di Lucea. 243, 244. Forzato a eederla al al re di Boemia, 265, 266, Mone ta coniata in Lucca sotto ia sua signoria. 347, e segg. Sua moglie Tubia mnore in Lucca. 349.

da Spoleto Celio, podestà. 233. Lodovico, mag. sind. 255.

de Stadel Creech. 329. Stagioni, in antico apparentemente

anticipavano. 417. Statuto di Lucca, invito ad ogni eittadino di proporre L'emenda. 37, 299. Correzione fattane l' anno 1336. 300. Nuovo sta-

tuto del 1343. 24. 344. Stefani Cecio. 153.

Taccoli Bernardino, cap. pop. 235. Tarahotti Tarahotto, podestk. 241. dei Tasehi Guido da Caprona, po-

destà. 255, 259, 261, Tebaidi Nicolino. 234. Tedice monaco di s. Giorgio. 136.

Tedici Carlino, capitano e assoldato di Mastino. 302, 329,

Tempaneili Ranieri, rettore. 253. Tempesta Guzzelotto. 304. del Tena Nicolao, 384,

Terre, ordine ai contadini di lavorarle. 95. Privilegi agli agricoitori, 173.

del Testa Andrea, rettore. 258. Tignosini Buonaggiunta. 201. 360. Tiro a segno con armi a fuoco. quando istituito in Lucca. 334

da Todi Pietro, vicario, 237. Todini Duceio, podesta, 234. Tofani Bonuecello. 374.

Torino, fondazione della università

degli studi. 389. 390. Torre dei Buongiorni, abbattuta. 341. Trentacoste Fraucesea, Giovanni e Chellnceio. 144 Turehi Tancredi. 237.

dei Turchio di Casa Ley Lodovico, podestà, 260,

Uberti Federigo, podestà, 248. Ritrilia, al soldo di Mastino, gli si ribella, 330, Taddeo. 304

Udienze pubbliche. 8. Ordine in proposito, 157.

Uffiel, intimazioni ad accettare gli nffici. 13, 26, 112, 152, 179, degli Unezzinghi Stefano Bordonesi. mag. sind. 257.

Usciti lucehesi, richiamati per la

278, 279,

pace fatta con Luchino. 149. 150. Usciti di Valdinievoie, restituzione dei loro beni. 177. Usciti fiorentini fanno loro cano Castruccio, 273. Uscitl ghlbellini rifuggiti a Lucca, glurano fedeita al re Giovanni. 273.

Usciti guelfi Lucchesi, rifuggiti a Firenze, 273. Usurai. V. prestatori. Uzzano, castello, preso al lucchesi.

Vanni Migitore, 153, Casino, 311, Varchi Benedetto, sospetto di vizio

nefando. 380. Vendemmiatore da Cesena, vicario.

250. da Veneri Duccio e Micheie, chirurghi. 322.

Venerosi, conti, hanno il privilegio di legittimare i bastardi, 135, Ragguaglio de' ioro privilegi.

del Verde Simone, rettore. 254.

del Verme Pictro, podestà. 238. de' Vernagalli Andrea, podesta. 257. della Verrucola maestro Guglielmo.

322. da Vicenza Şinghlfredi. 238.

da Vico Pletro d'Albizo, rettore, 253, Andrea, rettore. 257, 258.

mag. sind. 259. Provino. 257.

da Vicopisano Lotto, vlcario. 260. Vie, ordinanze sulie vie. 60. Sulla degli Zavatti Gerardo, mag. sind.

polizia deile stesse e dei luo-

ghi pubblici. 93, Sull' aeconciare i lastricati. 160. 189. Villabasilica, terra, sue fabbriche.

da Villabasilica Mattee, fabbricatore d'armi da fuoco. 333. de Villactiz Bosch, maliscaico im-

periale. 377, 386. Vino, ordini sul vino e suiie vendemmie, 159, Sulia vendita a

minuto. 177. Visconti Guido, podestà. 235.

Luchino, fa guerra ai pisani a istlgazione degli Antelminejij e del Malaspina. 361 e segg. Pace fatta coi pisani e documenti in proposito. 111. 362 e segg.

Marco. 244.

Giovanni q. Betto Gloggi, podesta, 260. Visdomini Vamherto, podestà. 233. Vivaidi Manfredo, 271.

del Vogita Nicolao, rettore. 256. de Xoemberg Jacheliino. 329.

degil Zacci Rosso, podesta. 253.

254. 256. Francesco, podestà. 256. Zanaxi Mannele, vicario. 242. Zannoni Andrioio, vicario. 248.

Zappetta Giovanni, fabbricante d'armi da fuoco. 333.

248. 249.







#### VOLENI FIXORA PERBLICATI DALLA COMMISSIONE

Vol. I. Miscellanea di Opuscoli inediti o Rari dei secoli XIV e XV. Torino, Unione Tipografico-editrice, 1861. in 16.º

Pubblicazione eseguita per cura di diversi soci della Commissione.

Vol. II. Commentario della Vita di Messer Giannozzo Manetti scritto da Vespasiano Bisticci, aggiuntevi altre Vite inedite del medesimo e certe cose volgari di esso Giannozzo. Torino, Unione Tipografico-editrice, 1862, in 16.º

Pubblicazione del cav. Pietro Fanfani.

# DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Statuti Senesi, per cura del cav. Filippo Luigi Polidori.

## SOTTO IL TORCHIO

La Tavola Ritonda, romanzo cavalleresco in prosa, non mai fin qui stampato, per cura del cav. Filippo Luigi Polidori,

Storia d'Aiolfo, romanzo cavalleresco in prosa, ora per la prima volta messo in luce dal socio avv. Leone Del Prete.

## PREZZO BEL PRESENTE VOLUME, PET SIGNORI ASSOCIATI

Pubblicato il giorno 10 Genuaio 1863.



| PQ 4204 .A3 C5 1863                                     | C.1      |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Bandi lucchesi del secolo de<br>Stanford University Lib |          |
| BESTER BETTER BESTER                                    | HWE      |
|                                                         | III BALL |

| DATE DUE |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



